



## DELLE COSE

## PORTOGALLO

# FRANCIA

RAPPORTO A'PP. GESUITI

E LORO ESPULSIONE PERPETUA DA QUESTI REGNI

O SIA RACCOLTA de' più scelti MONUMENTI, Novamente riordinati, e ristampati su que s' importante sogetto, e ve ne sarà ag larti di nuovi. Opera sin'ora ridotta in mi XVIII.

VOLUME PRIMO:



IN LUGANO, MDCCLXV.

Si vende in Venezia da Giuseppe Bettinelli



## TAVOLA

Delle cose contenute in questo Volume Primo.

SENTIMENTI di alcuni Teologi fe fia lecito

Entro pubblicato dall'Inquifizione di Spagna intorno gli feritti del Venerabile D. Giovanni Pallafox.

RELAZION Breve della Repubblica che i Gefutti delle Provincie di Portogallo, e di Spagna hanno stabilita ne domini oltramarini delle due Monarchie, e della Guerra da loro mossa, e sossenuta contro gli Eferciti Spagnuoli e Portoghesi, &c.

RIFLESSIONI fopta il memoriale da' Gesuiti presentato a Clemente XIII.

CRITICA di un Romano alle medefime Riflessioni.



# SENTIMENTI

#### DI ALCUNI TEOLOGI

Sul caso esposto nelle Curie Arcivescovili

#### DI FERRARA E DÍ UDINE

Se fia lecito leggere, o dar a leggere i Libri pubblicati fulle prefenti materie contro i Religiofi della Compagnia di Gesù.

### EDITTO

PUBBLICATO

DALLA SANTA GENERALE INQUISIZIONE

#### DISPAGNA

Col quale fi ordina toglier dall' efpurgatorio la nota di proibizione appolfavi per altri editri del 1700. 1707. 1747. e 1759. dalla detta Inquifizione di alcune Lettere, Memorie, e fcritti dell' Illustriffimo, e Venerabile Servo di Dio D. Giovanni di Palafox e Mendoza Vescovo di Angelopoli.



IN LUGANO, 1761. Con Licenza de Superiori.

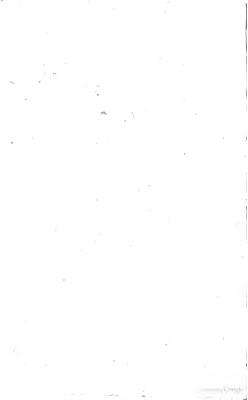

# A V V I S O

Sfendomi capitati per avventura alle mani i fentimenti di alcuni gravi Teologi fopra di un cafente tutta la più feria ponderazione, ho stimato bene di pubblicarli colle mie stampe, affine di sgombrare gli scrupoli, onde alcuni pretendono di turbare le coscienze, e ritirare molti dal leggere, e dar a leggere i libri, che sono uscini, e vanno uscendo alla luce sulle emergenze correnti. Da tai sentimenti vedrà l'Autore della lettera presissa alla Scimia di Montalto nel

nel 4. Tomo della Raccolta del Zatta fotto nome di Gino Bottagrifi Oc. , se abbia avuto ragione di dire che quei, che servono, e mettono sotto gli occhi del Publico tante infamità, o vere o false che siano, debbano dirsi subito persone inique e scellerate, persone di perdutissima coscienza, e se non sfacciatamente eretiche, molto però sospette di Eresia, ed aggiungere poi : che e dannano miseramente se stessi, e voglio-no che seco si dannino tanti altri pove-ri sciagurati, quanti sono i dispensato-ri di queste stampe. I Teologi, de' quali espongo alla luce i sentimenti, hanno esaminata e discussa, siccome apparisce, la questione coi più sodi principj dell' Angelico Dottor San Tommaso, e della più sana Teologia : onde la loro decisione può mettere in calma le coscienze, che sossero per avventu-ra agitate da qualche scrupolo. Io pubblico questi loro sentimenti tali quali mi fono pervenuti alle mani : e folo ho creduto bene di far tradurre in lingua Italiana quei , che ricevei nella

latina, mettendo però il testo latino da un lato, e la traduzione dall' altro, affinche possano le persone intelligenti farne il confronto, quando a loto piacesse.



A 3 C A-

#### CASUS DECIDENDUS

Coram Eminentissimo ac Reverendissimo Domino

### CARD. ARCHIEP. (FERRARIÆ)

Die 28. Mensis Novembris an. 1760. hora 21. 1

Titius passim legit libellos tam manuscriptos, quam typis editos contrá quemdam Ordinem Religiosum, & in illis legendis non mediocrem percipit voluptatem, quin etiam eosdem interdum amicis suis legendos tradit,

Quæritut I. An, & qualiter peccet Titius legendo hujusmodi libellos.

 An graviter peccet illos tradendo legendos aliis.

III. An ullam pænam in utroque casu in-

## CASO DA DECIDERSI

Alla presenza dell' Eminentissimo, e Reverendissimo

#### MONSIG. ARCIV. (DI FERRARA)

Il di secondo del Mese di Novembre dell'anno 1760. alle ore 21. e mezza.

Tizio legge libelli fi manoferitti, che stampati contro di un cetto Ordine Religioso, e nel leggerli prova non mediocre piacete: anzi gli dà ancora a leggere a' fuoi Amici.

Si dimanda I. Se e qual peccato Tizio commetta leggendo questi libelli.

II. Se pecchi gravemente, dandoli a leggere ad altri.

III. Se nell'uno e l'altro caso incorra in qualche pena.

## RISOLUZIONE PRIMA.

Uando i Libretti o manoscritti, o stampati contta d'un cetto Ordine Religioso non contengano nè mensogne, ne salitat, neè calunnie, nè detrazioni, ma la natrazione, e l' esposizione di Fatti veri, ed accettati, con alcune discrete, ed opportune morali rissessioni su di essi:

non folo non peccano in verun modo gli Autori di tali Libretti; ma anzi esercitano un' opera virtuosa, e meritoria. E la ragione si è, perchè in tal caso non può presumersi, che gli Autori gli abbiano composti, e gli compongano o per motivo di odio e d' invidia, che portino a un certo Or. dine Religioso considerato quale egli su nella sua istituzione, o per fine di avertirlo presso del Pubblico, e d' infamarlo considerato quale egli già fu istituito : ma anzi dee credersi, che eglino gli abbiano composti, e gli compongano a fine, che cotesto certo Ordine Religioso si ravvegga, si corregga, e si emendi, veggendosi apertamente schierati in faccia i propri gravissimi teati, nei quali egli è caduto, e persevera sì in materia di costume, che in mareria di dottrina; e similmen. te a motivo, che una parte del Pubblico prevenuta e ingannata dall'arte, e dall' ipocrifia di coteflo certo Ordine Religioso, veggendone ora, e toceandone con mano il reo costume, e la prava dottrina del medefimo, fi riscuota, s' illumini, disapprovi , e detesti la reità del costume , e si guardi, fugga, e n'abborrisca la corruzione, e la pravità della dottrina.

Questa in sostanza è sopra simigliante proposito la vera, e sana dottrina di S.Tommaso in più luoghi della sua Somma, dei quali per brevità ne ad-

durrò io quì alcuni pochi

2. 2. qu. 72. att. 2. Refpond. dicendum. Cumergo convictium feu contumelia de fui ratione importet quamdam dehonorationem, si intentio proferentis ad hoc ferat, ut aliquis per verba, qua profert, honorem alterius auserat, hoc proprie, & per fe est dicere convitium, vel contameliam & hos est percatum mortale, non minus, quam surtant per rapina: si vero aliquis verbum conviti vel contumelie alteri dixerit, non tamen animo deho. norandi, sed forte propter correctionem, vel propter aliquid hujusmodi, non dicit convitium vel contumeliam formaliter, & per se, sed per accidens, & materialiter, in quantum scilicet dicti id, quod potest esse convitium, vel contumelia: unde hoc potest esse quandoque peccatum veniale, quandoque alterm absque omni peccato; in quo tamen necessaria est discretio, ut moderate homo talibus verbis utatur, quia potest esse incautelam prosettum auscrat honorem ejus contra quem prosettur.

Bidem. Ad secundum dicendum. Quod sicut licitum est aliquem verberare, vel in rebus damnistare causa disciplina, ita etiam causa disciplina potest aliquis alteri, quem debet corrigere, verbum aliquod convitiosum dicere. Es boc modo Dominus Discipulos vocavis stultos, & Apostelus Galatas insensos estamen sicut Divus Augustinus in Libi de Sermone Domini in Monte, raro, & ex magna necessitate objurgationes sunt adhibende, in quibus non nobis, sed ut Domino servitutem instemus.

2. 2. Qu. 73. att. 2. Ad primum ergo dicendum, quod revelare peccatum occultum alicujus propter ejus emendationem denuntiando, vel propter bonum justista pubblice denunciando, non est detrahere, ut dictum est.

Ibidem. Ad secundum sie proceditut . Videtur ; quod detrattio non sit peccatum mortale; nullus

enim altus virtutis est peccatum mortale : sed revelare peccatum occultum , quod sicut dictum est , ad detraltionem pertinet , est actus virtutis , vu charitatis dum aliquis fratris peccatum denunciat , esus emendationem intendens ; vel etiam est actus justitia , dum aliquis fratres accusat . Ergo detra-

Etio non est peccatum mortale.

Ibidem. Respond. dicendum, quod sicut supra di-Etum est , peccata verborum maxime sunt ex intentione dicentis judicanda. Detractio autem fecundum suam rationem ordinatur ad denigrandam fa. mam alicujus : unde , illa per se loquendo , detrahit, qui ad hoc de aliquo obloquitur co absente, us ejus famam denigret. Auferre autem alicui famam, valde grave est, quia inter res temporales videtur fama effe pretiosior , per cujus defectum impeditur homo a multis bene agendis . . . & ideo detra-Etio per se loquendo est peccatum mortale. Contingit ant quandoque, quod aliquis dicit aliqua verba per que diminustar fama alicajus, non hoc intendens, sed aliquid aliud: hoc autem non est detrahere per se, & formaliter loquendo, sed solum materialiter, & quass per accidens: & si quidem verba, per qua fama alterius diminuitur, proferat aliquis propter aliquod bonum , vel necessarium , debitis circumstantiis observatis, non est peccatum, nec potest dici detractio: si autem proferat ex animi levitate, vel propter causam aliquam non est peccatum mortale; nisi forte verbum, quod dicitur, sit adeo grave, quod notabiliter famam ladat, & pracipue in his, qua pertinent ad honestatem vita, quia hoc ex ipso genere verbosum habet rationem peccati mortalis; & tenetur aliquis ad restitutionem cuinslijuslibet rei subtracte, eo modo quo supra dictum

est, cum de restitutione ageretur.

2. 2. Qu. 33. att. 7. Respond. dicendum, quod virca publicam denunciationem peccatorum dissinaturatura est publica, aus sundum est aut emim peccata sur publica, aus suntum coculta, siquidem sunt publica, non est tantum adhibendum remedium ei, qui peccavit, ut melior fiat, sed ciam aliis, in quorum not tiam devenit, ut non se ciam aliis, in quorum not tiam devenit, ut non se candalizetur; & ideo talia peccata suntum publice arguenda, sexundum illud Aposoli prima ad Timoth, quinto, peccantes coram omnibus argue, ut ceteri timorem baseant.

2. 2. Qu. 76. att. 1. Ad tertium dicendum, quod optare alicui malum sub ratione boni, non contrariatur affeltui, quo quis simpliciter alicui optat bonum, sed magis habet conformitatem ad

ipfum .

Premessa questa dottrina: ecco coerentemente alla stessa lo scioglimento del Caso sopra proposto Tizio leggendo spesso i Libretti o manoscritti , o stampari contra d'un certo Ordine Religioso, compiacendosi molto della lettura di essi, e dandogli ancora a leggere ad altri, non folo non pecca in verun modo nè incorre alcunapena; ma anzi esercita un' opera virtuosa, e meritoria. Il fondamento della risoluzione si è; perchè non può presumersi, che Tizio legga spesso questi Libreni per odio, per rancore, e per invidia, che egli nudrisca contro di questo certo Ordine Religioso, quale egli fu già istituito : ma anzi dee credersi, che Tizio gli legga per accertarfi, e afficurarfi, fe cotesto certo Ordine Religioso sia poi caduto, o no, e se perseveri nella reità del costume, e nella

pravità della dottrina: perche non dee prefumerfi ; che Tizio si compiaccia molto della lettura di cotesti Libretti, perchè si diletti, e gli faccia piacere ciò che apprende da effi, che coresto Ordine Relia giolo sia veramente caduto, e perseveri nel reo coflume, é nella dottrina depravata : ma anzi dee creder a, che egli fi compiaccia della lettura di coresti Libretti, si perchè apprende da essi a deteflare il reo coffime, in cui è veramente caduto cotofto Ordine Religioso, e a guardarsi, e a suggire la prava dottrina, di cui cotesto Ordine Religioto fi è realmente fatto Autore, e Difensore; sì perchè concepisce speranza, e fiducia, che per mezzo di cotesti Libretti, posti in vista e in prospetto i reati di cotesto certo Ordine Religioso in mareria di costume e di dottrina abbia l'Ordine stesso a vergognarsene, a confondersi, ad emendarsene, e a correggersi, ritornando ai luminofi principi della fua istituzione, dai quali si è di poi si stranamente traviato. Perchè finalmente non dee presumersi, che Tizio dia a leggere ad altri cotesti Libretti o manoscritti o stampati contro d' un certo Ordine Religioso, ad effetto che altri perdano la stima e l' onore dovuto a cotesto Ordine, quale egli su già nella sua prima istituzione, e perchè considerato come tale l' odino, e l' abborriscano: ma anzi dee eredersi , che Tizio dia a leggere ad altri cotesti libri, perchè altri prevenuti, e ingannati dalla falsa apparenza, e dalla ipocrifia di questo Ordine Religiofo, quale egli è al presente, apprendendo da cotesti Libretti il reo costume, e la prava dottrina , in cui cotesto Ordine Religioso è caduto di

DOI 4

poi, e in! cui tuttora fi mantiene, abbiano in abbominazione, e in orrore il reo coftume di lui, e fuggano, e deteffino la prava, e perniciofa dottrina, che egli da molto tempo in quà professa, e insegna tuttavia con tanto impegno, e con tanto scandalo ec. ec.



Refolutio Casus habiti coram Eminentifs. & Reverendiss. D. D. Gard. Archiep. Ferrariensi die 28. Mensis Novembris anno 1760.

Thius passim legit libellos tam manuscriptos 3 quam typis editos contra quemdam ordinem Religiosum. & in illis legendis non mediocrem percipir voluptatem, quin etiam eosdem amicis suis enterdam legendos tradit. Queritur an, & que liter peccet Titius legendo bususmodi libros 2. an graviter peccet illos tradendo aliis legendos. 3. an

ullam panam in utroque casu incurrat.

B. Magni profecto momenti effe cuilibet legenti constabit propositum casum , hoc prasertim tempore]; quo ubique sparguntur in vulgus libri quamplures tam Mff. quam typis editi quibus Ordinis cujusdam regularis f ma , qui bene de Ecclesia mereri hucusque visus est gravissime laditur, & satis opportune tria ex eo muta funt quasita, seu dubia, que cum homines conscientie meticulose anxios berentosque jamdiu teneant , opera pretium est , ut ad veritatis affertionem , piarumque mentium quietem , a Theologis doctis , probis , omnique prejudicio vacuis tandem aliquando definiantur . Antequam vere quid ipfe hac in re fentio proferam , nonnulla mibi sunt ad majorem doctri. ne perspicuitatem animadvertenda . Atque imprimis quod attinet ad vocabulum libellorum, qui typis editi aut mff. contra quemdam ordinem religiofum circumferuntur , quofque Titius paffim legit.

## RISOLUZIONE SECONDA.

Sul medefimo Cafo -

Soluzione di un Caso proposto alla presenza dell'Eminentiss. e Rev. Sig. Cardinale Arcivescovo di Ferrara nel giorno 28. di Novembre 1760.

Izio legge sovente libelli tanto scritti a penna, che stampati, quali fono contro di cert'ordine religioso, ed in leggendoli egli prova non mediocre piacere; anzi gli dà non di rado a' suoi amici affinchè li leggano. Quindi si dimanda se, e qual peccato egli commetta in leggendoli , 2. fe gravemente pecchi nel darli ad altri, 3. se in ambidue

questi casi egli incorra in qualche pena.

R. Non vi farà forse alcuno, che non comprenda essere il caso proposto di gran rilevanza, e in ispezialità al presente, mentre si spargono per ogni dove libri in gran copia o fieno manofcritti . o stampati, co' quali sembra gravemente denigrata la fama di certo regolare istituto, finora conceputo benemerito della Chiesa. Molt'opportunamente proposti furono questi tre quesiti, o sieno dubbi sopra de'quali stando in ansietà gli Uomini di timorata coscienza, egli è prezzo dell'opera, che per rischia-rimento della verità, e quiete degli animi, sieno alla per fine decisi da Teologhi dotti, e probi, nè preoccupati da verun pregiudizio. Prima però che su tali punti io pronunciar voglia fentenza, premetter debbo per chiarezza maggiore alcune cose . Primieramente per quanto spetta alla parola libelli, che scritti o stampati contro di cert' ordine religioso vanno in giro, quali Tizio spesso legge, ed affinchè li leggano, a' suoi amici li porge, o surono nella esposizione del caso con tal nome appellati per

git , & amicis suis legendos tradit , vel cos ita in expositione casus placuit appellare, quia sunt exigui mole, tuncque nullus effet amplius questioni locus, vel quia quod proculdubio videtur intelligendum, ordinis Religiosi fama graviter detrabunt, eique apud omnes invidiam, & odium creant, ut propterea corum numero sint habendi , qui famosi , feu infamatorii dicuntur . Verum age videamus utrum hoc nomine jure meritoque censeri debeant libelli de quibus agitur , neque enim in antecessum , nisi ea vi prejudicate opinionis, ac per false suppositionis fallaciam, ii reapse tales a quoquam certo existimari possunt . Ut autem libellus aliquis famosus revera sit, contineat oportet alterius probra , & delicta infamia , vel falsa, quod ad calumniam spellat ; vel ea quidem vera , sive aut Secreta, aut non omnino publica, quod pertinet ad simplicem detractionem , eoque animo , atque ad eum finem dumtaxat scripto evulgentur, ut publica fiant, aut in pleniorem aliorum notitiamstatim , vel fensim deveniant , indeque alterius fame grave ingeratur detrimentum, banc siquidem libelli famosi notionem , & ideam tradunt tum moralis Theologia Doctores, tum imprimis juris utriusque periti, qui boc de argumento late pertrallant ( Sabell. in fum. tom. 3. verb. libellus , & Raynal, in fintaxi cap. 11. S. 1. , & alii ab dis citati ) quique hoc criminis genus gravissimum, & detestabile appellant. ( Raynald. ibid. ), atque inter omnes injurias primam , nec tantum atrocem , verum etiam domorum defolatricem , factionum originem , & fomitem , & animarum perniciem : ob eam rem libelli utique erunt infamatorii scriptiones ille quecumque, in quibus calumnie.

essere di piccola mole ; e presi in tal senso , motivo non vi farebbe di farne questione : o furono così chiamati , come fembra che indubitatamente si debba credere, perchè gravemente pregiudicievoli alla fama di un Ordine religioso, suscitandogli contro l'invidia, e l'odio comune, per lo che annoverare si debbano frà i libelli famosi, ed infamatori. Ma vediamo un poco se con equità, e con ragione appellare debbansi con un til nome i libriccinoli , de' quali si tratta ; poichè prima di chiarirsi di questo, sentenziare non si possono per tali, se non che forse per pregiudizio di mente, o sopra fallaci supposizioni. Ora acciò un qualche libello dirsi possa veracemente famoso, ricercasi ch' egli contenga vituperi, ed infami delitti, quali o sieno falsi, lo che sarebbe calunnia; o pure anche veri , ma o fecreti , o non ancora bastevolmente resi pubblici, lo che spetta alla semplice detrazione, e che divolgati sieno con animo, ed a sol oggetto di renderli notori, e farne presto o tardi venire in piena cognizione altri, che confapevoli non ne foffero, e recare per tal modo all'altrui fama gravifsimo detrimento. Questa è la vera nozione, e l' idea che del libello famoso, formano tanto i Teologi moralisti , quanto i Leggisti , quali trattano amplamente un tale argomento ( Sabell. in Sum. Tom. 3. verbo libellus, O' Raynald. in Sintaxi cap. II. S. I., O' alii ab eis citatis ), e reputano una tal colpa gravissima, e detestabile; di tutte le ingiurie la più perniciosa ; nè enorme solo in se stefsa, ma desolatrice delle samiglie, origine, e somite delle fazioni, e rovina delle anime . Quindi libelli certamente infamatori faranno tutte quelle scritture, nelle quali vomitate vengono calunnie, maldicenze, ed ingiurie contro del Re Fedelissimo, certamente ottimo Principe, ed il di lui primo ministro, uo-

mnie , maleditta , & probra in Regem Fedelisstmum optimum fane Principem , primumque Administrum ejus virum per omnia egregium ab hominibus cujufdam Religiosi ordinis , quem hodie nefas est nominare (horrendum facinus, & scelus adhuc inauditum!) evomuntur, & illa quidem intemperans , muliero us , innoxiis infensus , Tyrannus crudelis : bic autem vecutitorum fanguine (atus , occultus horeticus , impins , athans , uterque pariter Deo , & hominibus invisus traducitur . Nam praterquamquod Spiritus Santti oracula vettium est cuique mala de Rege, vel sola interna cogitatione proferre ( in cogitationem tua Regine detrahas Eccl. 10. 20. ) falfa quoque funt ea omnia ; le ad infamiam dumtaxat religiofiffimi Principis, ejusque fidelis Administri nomini conflandammendaciter conficta. Jam vero si vel crimina publica jam funt , cr vera , vel occulta quidem adhne , sed nisi detegantur periculum est , ne in multorum grave detrimentum vergant , solius autem publica, bac etiam necessaria utilitatis zelo cateris patefafaciant, cum boc ad detractionis genus ne quaquam pertineat quacumque Scriptura, seu liber editus ea contineat , maledici , ac famosi libelli titulo appellare minime debet; quin imo aliquando id non modo ab omni culpa vacat, fed praterea justum est , meritorium , atque ctiam necessarium . Ita dum homines aliqui ( quod pariter de quavis hominum integra societate est intelligendum) bypocrifi , imposturis , aliisque dolosis artibus , magnum fibi nomen fanctitatis , Doctrina , prudentie apud multos compararunt, ac valde metuendum est, ne simplices, & imperiti spirituale, aut temporale damnum ab iis referant, si propria bo-114 >

mo dignissimo per ogni titolo, da uomini di certo religioso istituto, quali adesso non convien no-minare ( delitto orribile, e sceleratezza finora inaudita ) infamando quello come diffoluto, libidinofo, nimico degl'innocenti, tiranno crudele, e questo come di schiatta infedele, eretico palliato, empio, ateo, ed ambidue odioli del pari agli uomini, e a Dio. Imperciocche oltre all'effere dall' oracolo dello Spirito Santo, a qualunque persona proibito il dir male di un Re, anzi il solo pensarne sinistramente : In cogitatione tua Regi ne detrahas i Ecclesiastic. cap. 10. v. 20.; sono di più tutte falfe le cose, che vi si dicono, ed a sol oggetto d'infamare quel religiosissimo Principe, ed il suo fedele primo ministro, bugiardamente sparse, ed inventate. Che se poi gli eccessi riferiti ne'libri, veri fosfero, e già refi pubblici, o se pure ancora occulti pericolo però vi fosse, che il non isvelarli risultar potesse in grave pregiudizio di molti ; e perciò per zelo unicamente del pubblico bene, e necessaria comune utilità, vi venissero manifestati; e ciò non essendo in modo veruuo detrazione, qualunque scrittura, o libro stampato, che tali cose contenga, dir non si può libello samoso, e maledico ; anzi ciò in qualche caso, non solamente da qualunque colpa è cosa immune, ma eziandio giusta, meritoria, e necessaria. Quindi nel caso che certi Uomini ( lo stesso intendere egualmente si deve di un' intera società di persone ) con ipocrissa, imposture, ed altre arti ingannevoli, gran credito procacciaronfi presso molti di santità, di dottrina, e di prudenza, e perciò gran motivo vi sia di temere, che sempliei , ed idiote persone restino nello spirituale , o temporale da esto loro danneggiate, qualora arbibitri gli facessero ad occhi chiusi delle proprie sostanze, della vita, ed anima propria, farà indubi-B 2

pa, aut vitam, aut animarum regimen ipsis coco mot. committant , rem utique optimam , & necefsariam perficiet, quicumque larvam ipsis detrabet, corumque fecretam molitiam verbo , feripto , aut alio quovis modo cateris, ut sibi ab h juscemodi caveant , palam oftendet : boc enim praftitit olim , nt ex pluribus Evangelii locis conftat Christus Dominus, qui Pharileos, tametsi pre reliquis omnibus Judicis, religiossores, ac magis fideles haberentur legis divine custodes, & Super cathedram Moysis sedentes alios recte legis instituta, & mandati accerent ( Matth. 23 ) multorum tamen occultorum criminum fanctitatis specie reos palam suis in concionibus frequenter traduxit: idipsum quoque prastare nos voluit idem magister homiaum, admonens ut a falsis prophetis nobis, ipsi caveamus, qui fese nobis exhibent ovium vestimentis in. dultos, intus autem luporum servant rapacitatem : simulque regulam tradens, qua dignoscantur, corum scilicet frudus , & opera . Qua certe admonitione fimul edocuit eos, qui prophetas commentitios discernere a veris norunt, fratribus suis, qui non valent hoc discrimen proprio facere judicio, cosdem indigitare debere, proximis quidem verbo, longuinquis autem scripto, neque ab hoc charitatis officio, ob aliquem timorem esse abstinendum. Sane dum S. Barnardus in aureis libris de considerat. ad Engenium III. R. P. scriptis , Alvarus Pelagius in egregio opere , quod eft de planctu Ecclesia, aliique non pauci viri Catholici, Dei zelo incensi, ante & post Constantiensis Concilii tempora Ecclesia reformationem scriptis editis postularunt, modumque ipsius instituenda prascripsere, forte ne libellos famofos eos omnes confecisse, an potius rem egiffe

tatamente ottima , e necessaria cosa , chi leverà loro la maschera , ed in voce , o in iscritto , o in . equalunque altro modo metterà in chiaro la secreta loro malizia; affinche gli altri pur se ne guardino. Tanto fece per appunto una volta, ed è comprovato con molti testi dell'Evangelo , Cristo Signore , quale, abbenche i Farisei apparissero fra tutti i Giudei i più religiosi, riputati fossero i più fedeli custodi della divina legge, e sedendo sulla cattedra di Moisè, ben istrussfero gli altri nelle ceremonie, e precetti (Matth. 23.); tuttavia rei conoscendoli di enormi vizi palliati col velo di fantità, pubblicamente e bene spesso nelle sue prediche glieli scuo-priva. Comando a noi pure di fat lo stesso questo Maestro degli Uomini , avvertendoci di guardarsi da' falsi profeti, quali apparendo in sembianza di pecore, per l'interna rapacità sono sommiglievoli à' lupi ; dandoci nel tempo stesso la regola per conoscerli, cioè osservare i frutti loro, cioè le loro opere. Con tale avvertimento intese pure di ammonire quelli , che capaci sono di distinguere dai veri i falsi profeti , essere loro debito di accennarli , e in voce se gli hanno vicini, o in iscritto se stanno lontani, ai propri fratelli quali lume non avessero per fare da se medesimi tale discernimento , ne per qua-Junque timore mancar devono a tale uffizio di carità . Ed in vero , potrà forse dirsi , che S Bernardo negli aurei libri : De consideratione ad Eugenium III.; che Alvaro Pelagio nell'egregia sua opera De Planetu Ecclesia, e che altri molti Cattolici Uomini accesi di zelo di Dio, quali e prima e dopo il Concilio di Costanza instarono co' pubblici scritti per la riformazione della Chiefa, ne infinuarono la maniera, forse, dico, potrà affermarsi, che composti abbiano libelli famosi, e non piuttosto che fatt'abbiano un' opera affai commendevole"; mentre



praclaram putandum erit: propterea quod Monachorum, Pralaterum, aliorumque Sacerdetum exceffas, & abusus in Ecclesiam irreptos suis lucubrationibus evulgarunt? Illud etiam ex libelli pramissa definitione consectarii loco inferunt Theologi, & Jurisperiti famosum non esse libellum, qui in eum conficieur, a quo prius fuit per calumniam lacessitus, & provocatus. Cum id species quadam fit necessaria defensionis, que tolli, aut impediri, nec potest, nec debet, utpote que jure non tantum bu. mano sed etiam divino est permissa modo fiat ad moderamen inculpate tutele. Qua de re Doctor Angelicus hac habet (2.2. q. 72. art, 3.) quandoque oporter, ut contumcliam illatam repellamus maxime propter duo , primo quidem propter bonum ejus qui contumeliam infert, ut videlicet ejus audacia reprimatur, & de cætero talia non tentet secundum illud Prov. 26. responde stulto juxta stultitiam suam, ne fibi fapiens effe videatur. Secundo propier bonum multorum, quorum profe-Aus impeditur propter contumelias nobis illatas; unde Greg, dicit fuper Ezech, hom, cap. 9. hi querum vita in exemplo imitationis est posita, debent si possunt detrahentium sibi verbuin compescere . ne corum prædicationem non audiant, qui audire poterant, & ita in pravis moribus remanentes bene vivere contemnant. Ejus rei exemplum nobis prabuerunt Ecclesia Patres, Gregorius nempe Nazianzenus, Athanasius, Hieronymus adversus Rufinum, idem Thomas Angelicus, & Bonaventura contra calumniatores Religiosorum Ordinum Fratrum Pradicatorum & Minorum. Quorum vestigia secuti, & jure legitime defensionis utentes fidelissimi Sanctorum Augustini , & Thoma discipuli calumniam

con tali scritti divulgarono gli eccessi, e gli abusi de' Monaci, de' Prelati, e di altri Sacerdoti? Inoltre dalla premessa definizione del libetto famofo ne cavano i Teologi , e Leggisti per conseguenza non essere libello famoso quello, che scritto viene contro di chi fu il primo con calunnie ad offenderlo, e provocarlo; poichè questa è una spezie di necessaria disesa, che ne impedire, nè protbire si deve, essendo cosa non solo dalle umane, ma eziandio dalle divine leggi permessa, purchè si stia frai limiti d'incolpata tutela. Al qual proposito il Dottore Angelico, dice così ( nella 2. 2. quest. 72. art. 3. ) Alle volte è necessario di repulsare , le contumelie per due motivi ; l'uno per il bene , dell'contumelioso medesimo , cioè affine di reprimere la di lui audacia, ed acciò non più di ciò , fare egli sia ardito , conforme al detto de' Sacri , Proverbj : responde stulto juxta stultitiam suam , ne fibi fapiens effe videatur. L' altro per il bene , di molti altri , al profitto de' quali possono essere d'impedimento le contumelie da noi fofferte ; , the perciò dice S. Gregorio nell'Omelia al cap. 9. , fopra Ezechiello : quelli la cui vita effer dovrebbe , come d'esempio che altri imitassero, devono, qual-, lor sia loro possibile, metter freno a chi ne spar-, la , acciò quelli , che della loro predicazione po-, trebbero approfittare, non si ritirino dall'ascoltar-, li , e così rimanendosi ne' pravi loro costumi non " si riducano a buona vita : Di ciò ci diedero , esempio alcuni Padri della Chiesa , cioè Gregorio Nazianzeno, Atanalio, Girolamo contro Rufino, il mentovato S. Tommaso l'Angelico, e S. Bonaventura , contro i caluniatori e gli Ordini religiofi de' Frati Predicatori , e Minori . L'orme di questi seguendo i fedeli discepoli di S. Agostino, e Tommaso, e valendosi del giusto diritto della propria В

14, umniam justissime, ac verissime regerant in eos a quibus ob antiquam Ecclesse, quam inviste propugnant de gratuita electorum pradestinatione, Gratuita seigla essecui ententiam, morumque doctrinam Evangelicim quam ab inducti laxitate assentat, Gratissimi larva ipsis assigitur. Hac de libelli notione satis.

Est autem secundo loco inspiciendum diligentissime, quisnam, qualifve sit ordo ille religiosus, de quo in prasentiarum est sermo, quoque sint, & quales infamia nota, qua ipsi scriptis editisque li-bris tribuuntur, etenim si ordo ille religiosus male apud sapientes, & probos viros numquam audivit, si a primavo sanctissimo instituto saltem quoad substantiam, & regiminis formam non deflexit: se operam suam Ecclesia adhuc utilem prastet, & quamvis in co nonnulli sint imo etiam plures spiritualiter infirmi , debiles , uno verbo peccatores , illorum tamen culpa, ac delicta, vel occulta suns, vel si manifesta ex unius delinquentis malitia, non ex universi ordinis sistemate, atque ex influxu communis doctrine originem trabunt, tuncque profecto ordo religiosus jure plenissimo ad propriam famam potitur, ita ut famosi libelli reus evadat, quisquis impudenter, aut temere, aut falsa illi cri. mina apponat, aut occultos ejus defectus in lucem edat . Hanc pre oculis tenens regulam Alexander Papa IV. excommunicationis sententiam tulit in eos qui adversus ordines F.F. Pradicatorum , & Minorum libellos famosos evulgare prasumpsisset . Quod si religiosum, de quo agitur sodalitium a prima institutione jamdiu devium effe plurium & facto.

25

difefa, giustamente, e con tutta verità ritorsero le armi contro di quelli, quali per cagione dell'antica dottrina della Chiefa circa la gratuita predestinazione degli eletti, la grazia per se stella efficace, e della dottrina evangelica circa i cossumi, che valorosamente sostemo gl'imputano di Giansensimo, e Rigorismo, dopo introdottasi la lassità. Ma circa la nozione del libello samoso bassi tanto.

Develi poi in secondo luogo con ogni diligenza rintracciare qual sia quell' Ordine religioso, di cui presentemente si parla ; come pure quali , e di qual carattere sieno le note d'infamia, che cogli scritti , o libri stampati vengongli apposte. Imperciocche se tale Ordine religioso non mai stato sosse presso le saggie, e conscienziose persone diffamato, se dal suo primiero istituto, quanto per lo meno alla fostanza, e forma di governo non mai dipartito si fosse, se prestasse ancora utile servigio alla Chiesa; ed abbenchè in esso ve ne fossero alcuni , oppure anche molti mal fani spiritualmente , e deboli , e per dir tutto in breve, peccatori, ma però le colpe loro, ed i loro delitti occulti fossero, o se pure manifesti, nascessero puramente dalla malizia di qualche particolare , e non fossero conseguenze del sistema comune, ne v'influisse la comune loro dottrina; in tal caso avrebbe certamente tal Ordine religioso pienissimo diritto alla propria fama ; cosicchè reo sarebbe come autore di libello samoso. chiunque con temerità, ed impudenza o lo accag-gionalie di falsi delitti, o gli occulti suoi difetti mettesse in luce . Con questa regola dinanzi agli occhi Alessandro Papa IV. pronunciò sentenza di scomunica contro di quelli, che ardito avessero pubblicare libelli famosi contro gli Ordini de' Predicatori e Minori . Che se poi la Compagnia religiosa , di

factorum & testium auctoritate probetur , si prater constitutiones editas omnibus pervias arcana quedam ac tenebrosa habeat statuta primoribus solum inter sodales obvia , Christi Domini magisteris prorfus opposita, quibus totum regatur : si veterum Patrum doctrinam abjiciens, aique etiam (pernens , novam sibi peculiarem in pluribus falfam suspectam in omnibus indusere tentet, ac prasertim in rebus morum novum opinandi modum in Ecclesiam invexerit, ab Evangelica simplicitate alienum, eumque reclamantibus licet piis, ac sapientibus viris Episcopis, ac Pontificibus Summis acriter promovere conetur . Si Romanorum Pontificum decreta, quoties sibi grata non fuerint, incredibili semper pertinacia eluserit, & obsequium ceteris Episcopis, obedientiamque prastare detrectaverit, quin etiam in eorum multos pro veritate, & justitia instar anei muri stantes, bella persecutionum usque ad internetionem moverit : si foli sibi scien. tiam pictatem animarum regendarum artem attribuat , seque solum Ecclesie utilem , ac necessarium pradicet: Si ejus homines ad terras infidelium propagandi Evangelii causa missi, non animas Christo Apostolorum more lucrari, sed mercatorum inftar sibi, ac toti ordini opes, & potentiam acquirere , quodque pejus est , idololatriam cum Evangelio, Deum cum Diabolo, ut hominum graziam aucupentur, monstruose conciliare studeant : si demum ejusdem homines in prave doctrine toti sodalitio communis enormia scelera quovis tempore perpetraverint, puta consilium de occidendis Regibus voce, vel scripto prabuerint, Principes aliosque eximios viros, sibi invisos calumniari, ac persequi consueverint, & corum non paucos de medio

cul si favella, decaduta da gran tempo già fosse dalla primiera fua istituzione, e ciò comprovato fosse con molti satti ed autorevoli testimoni : se oltre le costituzioni stampate, ed a tutti note, avesse altri statuti secreti , e reconditi alle massime di Cristo Signore del tutt'opposti, co' quali il tutto si regolasse; e questi ai soli Maggioraschi fossero manifesti; se rigettata anzi avuta in disprezzo la dottrina degli antichi Padri, una affatto nuova sua particolare, per più capi falfa, e sospetta spargere presso tutti tentasse; e specialmente in ciò, che spetta al custume, introdotta avesse nella Chiesa una nuova maniera di opinare dall' evangelica femplicità affatto aliena, e con tutto l' impegno fostenerla volesse, e promoverla ad onta degli Uomini di pietà, e dottrina forniti , di Vescovi di Sommi Pontefici ; se con una incredibile per tinacia delufi semore avesse, e violati i decreti de' Romani Pontefici ogni qualvolta di loro piacere non fossero; se non solamente negato avesse sempre mai il rispetto, e l'ubbidienza agli altri Vescovi, ma inoltre mossa loro avesse aperta guerra , e persecuzioni fino a macchinare la morte di molti, quali combattendo per la verità, e la giustizia a guisa di muro di bronzo se gli opponevano; se a se soto attribuisce la scienza , la pietà , e l'arte di guidar anime, e si millantasse di essere egli solamente utile alla Chiesa, e necessario ; se quelli, che tal ordine spedisce alle terre degli infedeli sotto pretesto di propagarvi il Vangelo, si studiassero, non di guadagnare anime a Cristo quai veri Appostoli, ma bensì di procacciare a se stessi, ed a tutto l'Ordine loro potenza, e richezze a norma de' mercadanti, e lo che è molto peggio, per guadagnarsi la grazia degli Uomini, far procurino un mostruoso accoppiamento della idolatria coi Vangelo di Dio col De-

veneno | sustulerint , opibus divitum inhiaverint , easque nefariis modis rapuerint, subditos ad re-belliones concitaverint, universale mercimonium Ecclesiasticis vetitum exercendo, mercatoribus laicis, & vectigalium exactoribus damnum ingens attulerint, atque insuper hac omnia, hisque similia publicis judiciis ad eum finem institutis, autenticis testimoniis vera esse constet, ac propterea a multo jam tempore adversus Ordinem hisce coloribus expressum a bonis omnibus conclametur, tunc dico famosos libellos neutiquam esse censendos, quotquot ad eum finem perscripti sint; ut patefacta cunctis illius ordinis corruptela, eique larva pietatis detracta, fideles quidem a deceptionis periculo imposterum reddantur immunes, Principes vero tum Ecclesse, tum faculi hoc veluti classico excitati operam conferant ad ejus reformationem obtinendam, vel si nulla spes correctionis affulgeat, ad illum penitus abolendum, ne putre fermentum totam cui injectum est massam inficiat atque corrumpat, st namque pradicta omnia, imo vel corum pleraque vera sunt , jam inde consequitur Ordinem illum , etsi magnam exterius religionis, & sanctitatis speciem prafeferat , omni tamen intus virtutis (piritu vacuum esse, nullumque idcirco juxta Christi Domini doctrinam, & exemplum jus habere ad pro. priam famam.

monio; se finalmente questi tali Uomini di prava dottrina, a tutta la società loro comune, imbevuti . commessi avessero in ciascun tempo enormi delitti , come farebbe a dire , dato in voce , o in iscritto configlio di uccidere i Re ; costumato avesfero di calunniare, e perseguitare i Principi, ed altri rinomati foggetti veduti da esso loro di mal occhio, alcuni de quali fossero stati per arte loro tolti col veleno dal mondo. Se avidi dimostrati si fossero delle facoltà de' ricchi , e con fraudolenti maniere procacciate se le avessero, e rapite; se incitati avessero alla ribellione i sudditi, e coll' esercitare una mercadanzia universale proibita agli Ecclesiastici , a' laici mercadanti , ed agli efattori de' tributi pubblici recato avessero grave danno ; ed in oltre , tali , o confimili cofe conprovate fossero per vere con autentici testimoni, con proceffi legalmente formati, e sentenze sopra di questi emanate; e perciò da gran tempo contro di un Ordine con tali colori dipinto, fatti siansi da tutte le oneste persone alti lamenti; in tal caso, dico, non dover riputarsi libelli famosi quelli tutti che composti fossero ad oggetto, che posta in chiaro una volta la corruttela d'un tal Ordine, e levatagli la machera di una falsa pietà, restino per una parte prefervati i fedeli dal pericolo di essere in avvenire seddotti, e per l'altra i Principi della Chiesa, e del fecolo, svegliati a questo comune allarma, diano mano alla loro riforma, o se speranza di correzione non vi resti, alla loro totale abolizione; acciò questo putrido lievito tutta non infracidisca, e corrompa la massa, cui sta frammischiato. Imperciocche, quando tutte le antidette cose, o molte per lo meno vere sieno, già ne viene per conseguenza, che un tal Ordine, abbenchè esteriormente saccia mostra di gran religione, e fantità, internamente però fia affat-

Id satis apposito exemplo confirmari potest. Quo tempore ad juris famam instruebantur processus adversus puta vel Equites Templarios, vel F.F. Humiliatos , si qui libellis editis universam illorum Ordinum corruptelam , singulorumque membrorum delicta prodidiffent , unde maxima ubique infamia Ordines ii fuiffent affecti. Quisnam eos veluti infamium libellorum Auctores habere , O' damnare jure poffet ? Dicet fortaffe non nemo regularem ordinem in casu dessignatum eum prefetis ordinibus conferendum nequaquam effe , tum quod ab corumdem depravatione quam longissime absit, tum quod adversus eum nullum adhuc ab A. postolica Sede, cujus solius est in regularium mores inquirere sit institutum judicium, nuda hucusque lata fententia . Verum hac Ordinem nostrum ab infamia, si qua jam est aspersus baud utique liberant, neque libellos esse famosos evincunt si qui sunt in illum conscripti, non primum, qui si vera effe constaret que superius indicavi, idque autenticis instrumentis, pejor effet procul dubio status bujus ordinis , quam Humiliatorum , atque Templariorum, non alterum, quia ad hunc plane finem tot libellis incluctabilibus argumentis, & fa-Elis certifimis instructi prascribuntur; ut ad in. quirendam rei veritatem tandem aliquando Sedes Apostolica excitetur, adeo ut l'ujuscemedi libros aptissimo vocabulo libellos liceat appellare, quo sensu libelli vocantur, qui judicibus initio causarum ab actoribus porriguntur. Quid si judicium poten.

2 8

affatto vuoto d'ogni spirito di virtà, e perciò secondo l'insegnamento, ed esempio di Cristo Signore, niun dirito aver più possa alla propria riputazione.

Tanto confermare si può con un esempio assai al proposito. Allora che formavasi un processo giuridico contro i Cavalieri Templari, o i Frati umiliati ; se alcuno divulgati avesse co'ibelli stampati la corruttela comune di detti Ordini, o le perfonali colpe de' loro membri, dal che derivata ne fosse grandissima infamia agli Ordini sopraddetti; chi mai potuto avrebbe condannare con ragione quali compolitori di libelli infami i loro autori? Dirà forse alcuno, che l'Ordine regolare nel caso presente accennato, metter non si deve a confronto colle religioni suddette, si perchè egli è molto lungi dalla depravazione di quelle, si perchè non si è ancora dalla Sede Appostolica, cui spetta unicamente il procedere contro i pravi costumi de'regolari, istituito esame, nè pronunciata veruna sentenza, contro al medefimo. Ma tali ragioni pon fono punto valevoli per levargli la nota d'infamia, che impressa gli fosse; nè provano essere libelli famosi, quelli, che contro d'esso fossero divulgati. Non provano il primo; perchè quando per via di autentiche prove le sopraccennate cosa apparissero vere farebbe fuor di ogni dubbio a peggiore stato quest' Or, dine di quello degli Umiliati, e de Templari; non pruovano il fecondo punto : poiche quella copia di libri d'argomenti invincibili, ed inconstrassabili fatti ripieni, vengono appunto a questo sol oggetto composti di dare impulso, ed indurre una volta la Sede Appostolica ad indagare la verità. Così che appellarfi non possono tali libri parlandone con proprietà, fuorche con quello, con cui si chiamano le scritture presentate alli Giudici dalli promotori delle

potentissimi Regis auctoritate contra suppositum Or. dinem jam effet instructum, jamque lata fententia, qua totius Sodalitii pudenda cunctis orbis incolis revelata forent, ejusque sodales criminum longe plurium, quam qua sunt paulo ante recensita sontes lege publica declarati, eaque de causa ab omnibus mundi partibus illius imperio subjectis proscriptis è Quemadmodum igitur edicta hujusmodi regia , O alia si que forent scripta Regis nomine adversus eumdem Ordinem evulgata libellos famosos nemo sana mentis ausus sucrit appellare, nisi lasa maje-statis reatu se obstringere, ac legi Julia subjacere velit, ita nec eo nomine licebit appellare libros alios quoscumque tam editos quam msf. qui non nisi adtramites regiorum edictorum, & ad corum, qua in illis continentur ampliorem explanationem conscripti essent, tametsi quadam in istis videri poffint ad exagerationem dicta.

His ita prajactis planum nunc erit ac facile quasita proposita definire . Nam libelli , quos legit Titius cum quadam animi voluptate legendosque amicis dedit, vel fama detrahunt ordinis priori loco descripti, vel infamiam confirmant ordinis posteriore loco depitti: si primum, jam ex dittis con-seguitur eum legisse libellos samosos, ac propterea cum famosi libelli conscriptio ad detractionis genus perti. neat, idem erit in responsione ad primum quesitum de Titio faciendum judicium , ac de audiente de-tractionem . Porro ex Angelico Doctore (2. 2. 4. 73. art. 4. ) Si aliquis detractiones audiat , absque resistentia , videtur detractori consentire , unde fit particeps peccari ejus, & si quidem indurat eum ad detrahendum, vel faltem placeat ei detra-

3,3

cause. Che se poi per autorità di un Re potentisfimo già si fosse contro di tal Ordine inquisito, e pronunciata già se ne fosse sentenza, in vigor della quale scoperte già si fossero agli occhi del Mondo tutto le vergogne di tutta intera tal Compagnia, e i di lei foci dichiarati si fossero con pubblica legge rei d'eccessi assai più gravi dei poco prima accennati, e per tal cagione esiliati sossero da tutte quelle parti del Mondo, che fono al di lui impero foggette : siccome tali editti reali, e qualunque altro scritto, che col nome del Re divulgato si fosse contro il detto Ordine niun uomo di fana mente ardito farebbe di appellare libelli famosi, senza farsi reo di lefa Macità, e foggerro alle pene della legge Giulia; così nè pur dare si potrà un tal nome ad altri libri di qualunque forta si sieno tanto stampati, che scritti a mano, quali composti fosfero sulle traccie degli editti reali, e foltanto per dichiarazione più ampla di ciò; che detti editti contengono; abbenchè alcune cofe fembrar postano esagerate.

Stabiliti questi sondamenti, sarà agevolissima coli, che Tizio con qualche interna compiacenza legge, e comunica agli amici, affinchè li libricciuoli, che Tizio con qualche interna compiacenza legge, e comunica agli amici, affinchè li leggano,
o pregiudicevoli sono alla fama di un Ordine quale
i è in primo luogo delineato, o comprovano la
infamia di un Ordine in secondo luogo dipinto. Se
vero sia il primo: già dalle premesse cose nes segue, ch' egli ha letti libelli samos, e perciò esseno
il comporre consimili libelli una spezie di detrazione, si dovrà in rispondendo al primo questro sentenziare di Tizio, come si deciderebbe di chi alle
detrazioni porgesse orecchio. L'Angelico Dottore
(2. 2. qu. 73. a. 4.), dice: se alcuno ode den, trazioni, senza opporvisi, sembra acconsentire al
n detrattore, e perciò è partecipe della di lui col-

Elationem percipias dumtaxas & ratiocinatione, eloquentia, artificio, jocis auctoris, quin ei fidem prebeat, & fama Ordinis Religiosi quid-

quam apud se periclitetur.

Ad alterum quafitum cadem distinctione respondiese magis augeri Titii peccatum in genere la therium, se priore affectione ductus libellos amicis legardos tradat, ut religiose familia dedecus, & infaria latius propagetur, quad ca ratione personam auctoris quodammodo assumat. Augeri etiam in genere venialium, se posieriore ducatur affectu, & alias amici, quibus eos communicat probi sint, & honesti.

Ad ultimum dico Titium in facta suppositione in fo-

, pa; e se egli lo incita a mormorare, o almeno " se ne compiace, per odio ch' ei nodrisce verso " quello di cui vien mormorato , egli nulla meno " pecca di quello, che mermora, e talvolta ancora ,, più, per lo che dice S. Bernardo : fra il mormo-, rare, e l'udire il detrattore, cosa sia più detesta-, bile , così facilmente non può definirsi . Che se " poi gli dispiace il peccato, ma per timore, ne-" gligenza, o pure eziandio per tal quale rispetto, si , attenga dal ributtare il detrattore , pecca bensì " ma molto più leggiermente del mormoratore, e " per lo più venialmente. Dunque per la stessa ragione Tizio leggendo libelli famosi, partecipa del peccato de'loro autori, e pecca fuor di ogni dubbio gravemente contro la giustizia, e la carità, se per l'odio che nodrisce verso tal Ordine religioso prendesi diletto collà lezione di alcun libro, con cui la di lui riputazione denigrata venga, o pure venialmente foltanto, se per puro divertimento, o mera curiofità li legga, o pure anche si compiaccia puramente del raziocinio, dell'eloquenza, dell'arte, o de' sali di tale autore, senza prestargli credenza, ne scemare nell'animo suo punto il concetto, che di tale Ordine conceputo avesse prima.

Al secondo quesito si risponde usando della medesima distinzione : cioè , che cresce la gravità del peccato mortale di Tizio, se indotto dall'accennata prava affezione dia agli amici da leggere tali libelli per vie più dilatare il disonore, e l'infamia di detta religiosa samiglia, sacendo in cotal guisa quasi la figura medesima di autore, e si accresce eziandio in linea di peccato veniale, se egli lo sa per il fine esposto in secondo suogo, e per altro sieno gli amici, ai quali li porge di buono ed onesto co-

Al ultimo, rispondo: che in tale supposizione, Ti-

in foro quidem Civili, ex rigore juris subjectum esse actioni legis Cornelia , que est capitalis contra libelli auctorem , dictantem , scribentem , vel illum invenientem , nec occultantem , fed panden\_ tem, ac poenes se retinentem dolo magno, ac aliis legentein', & manifestantem; dummodo crimina in libellis imputata eam poenam meruerint mitiorem tamen juxta praxim hodiernam pænam incur? riffe , quam auctor ipfe , qui etiam non punitur amplius puna capitis, sed vel fustigatione, vel funis tormento, vel proscriptione, vel pæna pecuniaria, & ad summum triremium juxta facti, & personarum qualitates, nist libelli essent contra Principem , vel Pontificem , vel Cardinalem , vel Principis vices tenentem , vel alium ex supremis Magistratibus, vel essent affixi in Ecclesia, vel posici super alture ; in foro autem Ecclesiastica si graviter peccavit, censura excommunicationis effe inodatum lata a S. Pio V. per fuam conft. 160. incip. Romani Pontficis providentia , & a Gregorio XIII. conft. 7. qua predecessoris sui constitutionem ad varios casus extendit, quos Farinacius declarat, ad eas tamen ponas subeundas Judicis jententia neceffario requiritur .

Si demum in eum Ordinem Religiosum, qui est secundo loco dessignatus libri a Tisto letti, amicisque traditi conscripti erant, cum ex superius positis evidentisseme constee cos infames non esse libellos dicendum est propierea Titium sive cum eos legit, sive cum diis legendos dedit, contra charitatis quidem virtutem peccasse dumataxat, si de illins infamia sodalitis sibt complacuit, atque ut ca-

3-

Tizio qualor proceder si volesse con tutto il rigore nel foro civile; reo si farebbe di pena capitale, preseritta dalla legge Cornelia contro l'autore, detrattore, o scrittore di tal libello, e contro di chi ritrovandolo non lo occultaffe, anzi lo divulgaffe, e presso di se con fraude manifesta lo ritenesse, ad altri il leggesse, e notificasse; purchè però i delitti ad altri in esso libro imputati degni sossero di tanta penas; fecondo però l'odierna pratica incorrerebbe pena più mite di quella dovuta al vero autore, che pure non più presentemente vien punito con pena di morte; ma folamente colla frusta, colla tortura, col bando, con pena pecuniaria, o al più colla galera, proporzionatamente alla qualità della colpa, e condizione della persona, eccettuato il caso che tali libelli fessero contro Principi, Pontefici, Cardinali, o Vicegerenti de' Principi stessi, o alcuno de'Magistrati supremi; o fossero stati assissi alle Chiese, o riposti sugli altari . Quanto poi al foro ecclefiastico, Tizio, se grave fosse il suo peccaro, incorrerebbe la scomunica fulminata da S. Pio V. colla fua Costituzione 160, quale comincia: Romani Pontificis providentia ec., e da Gregorio XIII. nella Costituzione 7., nella quale estese quella del suo Predecessore a vari casi, che dichiarati sono dal Farinaccio, avvertendosi però, che per incorrere queste pene ricercasi necessariamente la sentenza del Giudice .

Finalmente se i libri letti da Tizio, ed agli amici comunicati spettanti, sossero ad un Ordine religioso tal quale si è in secondo luogo descritto, esfendosi già colle premesse Dottrine posto in chiaro con evidenza non esser quelli libelli infamatori, deve sentenziarsi in conseguenza che Tizio o leggendoli, o facendoli leggere ad altri, pecca bensì contuo la carità solamente, se dell'infamia recata a 38 dem latius extenderetur curavit , nullatenus vero , fi tum complacentia , tune librorum communicatio ex puriori fonte feilicet ex amore veri , & boni , omnifque fimulationis , & iniquitatis odio est profetta.

Caterum repetere hic postremo juvahit quod ab initio admonui, nempe Theologorum neminem supporere certo posse prinsquam ad quassita respondeat, libellor qui in casus expositione hoc nomine appellantur esse famosos, nisi ex prejudicata opinione pronus jam sit ad Tiium ante omnem inquisitionem peccati damnamoum. Si quis eo prepossere modo de Titio judicaverit, illius judicio belle apponi poterit ceu dignum patada operculum illud suvenalis sat. 2. dat veniam cotvis, vexat censura columbas.

tal compagnia nell'interno suo si compiace, e sia sua intenzione d'ampliarne sempre maggiormente il dicredito; ma non pecca poi in verun modo, se tal sua compiacenza, e premura di darne contezza agli altri, derivi da più puro sonte, cioè da zelo, ed amore della verità, della virtù, e da abborrimento alle imposture, ed iniquità.

E qui convertà per fine ridire ciò che sul bel principio si è già avvertito; cioè niun Teologo prima che rispondere a proposti questiti, dover supporre per cosa certa, che i libelli, così appellati nella esposizione del caso, sieno veramente samosi, quande pure egli non sosse da conceputi pregiudizi già determinato a condannare Tizio per reo di peccato, prima e senza voler farne altra perquisizione. Che se poi alcuno, contro di ogni equità, formar vorrà di Tizio tal sinistro giudizio, caderà per lui assai bene in acconcio, qual coperchio ben adattato alla pentola, il detto di Giuvenale nella fatira 2. dat veniam corvis, vegat censura columbas.

### UTINI

Pro Prima Gongregatione, quæ erit die Tertia Julii 1760.

#### CASUS PRIMUS.

Thius ex litterario commercio recipit, ac legit. epistolas, folia, seu libellos delicta proximi evulgantes, & criminationibus inspersos.

Quaritur an , & qualiter peccet?

#### CASUS SECUNDUS.

Ajus relata sibi ex hujusmodi libellis refert aliis, ac licet non in omnibus veritatem contineri sateatur, verum aliquid sibi esse persuasum indicat.

## Quaritur an detrahere censendus sit?

Quum ha due proposite difficultates sere unam presessante propier reciprocamiuter ipsa relationem; idicirco unica resolutione ambas amplettor. Quessio hac quidem serbuis, ni fallor, occasione jejunii, ac probabilismi paucis abbinc annis; nostris hisce temporibus recruduit occasione, quam memorare, or piget, or dolet. Non difficilis resolutionis esse videtur, dumodo assectione in Gentem, aut Nationem se ponamus. Hic quippe assectius plerumque in

## IN UDINE.

Per la prima Congregazione da farfi ai tre di Luglio 1760.

### CASO PRIMO.

Tizio tenendo letterario commercio rioeve e legge epistole, fogli, o sieno libelli, quali divulgano peccati del prossimo, e sono di accuse ripieni.

Si dimanda se, e qual peccato commetta?

## CASO SECONDO.

CAjo, ciò che egli rileva da confimili libelli ad altri lo riferifce, ed abbenchè confessi non in tutto, e per tutto contenervisi egualmente la verità, pure di alcune cose almeno si palesa persuado, e convinto.

Si dimanda, se giudicare si debba come reo di detrazione?

Effendo che ambedue le difficoltà, che quì vengono proposte, hanno fra di loro scambievole relazione, perciò di abbracciarle ambedue con una sola
risposta permessio mi sia. Tal questione si accese
pochi anni sa, se pure non isbaglio, in occasione
di dispute circa il digiuno, ed il probabilisso di mentovare mi rincresce, e mi dispiace. Difficile non
mi sembra lo scioglierla, purchè spogliar si voglia
ogni parzialità di affetto, a nazione, o persone;
poiche tale affezione è cagione sovente, che le decissoni de' casi sieno al vero meno conformi, con
pre-

42 in causa est, ut casuum resolutiones detorta habeantur , & Christianorum exitium proficiscatur . Percelebris Jesuita P. Theophilus Raynaudus Tom. 16. punct. 8. inter sua Heteroclita Spiritualia , &c Anomala pietatis terrestrium bunc affectum in Gentem Theologie corruptionem nominat , luemque pestilentissimam appellat , qua etiam pios , & a communibus morbis immunes inficit. Verba bujus Auctoris de verbe ad verbum transcribere placet utpote omni exceptione majoris, tum quia Jesuita est , tum quia Probabilista . ,, In aliis , inquit , , hac Theologia corruptio est lues pestilentissima , ,, qua etiam pios , & a communibus morbis im. , munes inficit : a Nationis , inquam , aut Gen-, tis amore immoderato derivatur . Sunt enim ut , affectus , ita & opiniones quædam nationales , ., quibus eo tenatius , fortiusque adherescitur , quo , eft amor incarnate neceffitudinis , & Patrie in-Aammatior , & vehementior ; vix ut eo fe ex-, trifcent , qui perfectionem profitentur . Ex eo er-, go amore adeo conviscerato , & incarnato facile , in judicium mollitudo , ut fic dicam , & flexi-,, bilitas , ita ut ha sententia , que alite admoa dum dure, ac intoleranda videntur, diftorquente intellectum voluntate, appareant non fe-, rende modo , sed etiam rationi consantance , 30 & quibus veritatis oblasione posit assensus pre-» beri . Exempla suppetunt antiqua , & recentie. , ra , ut hodierna , quarum est immensa legio , m prateream . Apud Germanos Doctores jam olim p quidem eccasione Henrici IV. , sed presertim ex ,, quo Ochamus favori Ludovici Bavari aucupando " calamum locavie , Potestas Pontificia circa ple-, raque referingi cospit . . . Sicut quidam infan-23 165

pregiudizio della gente cristiana . Il celebre Gesuita P. Teofilo Rajnaudo Tom. 16. punt. 8. fra i suoi: Heteroclita spiritualia O anomala pietatis, appella, questa umana disordinata affezione a persone , una corruttela, e contagiosa insezione della Teologia, da cui restano attaccati eziandio gli Uomini pii, quali dalle comuni altre infermità vanno esenti . Stimo bene di friportare parola per parola che questo autore lasciò scritto , poichè dargli non si può veruna eccezione si per essere Gesuita per essere Probabilista. Dice dunque " in altri ta-, le corruttela della Teologia è una pette nocevolissi-" ma , che inferta eziandio gli uomini di pietà , e di " più fana mente forniti ; e nasce dalla smoderata ,, affezione alla nazione , o alla gente . Impercioc-,, chè ficcome vi fono degli affetti , così pure del-, le opinioni , che dire si possono nazionali , alle ", quali con tanto più di tenacità, e forza si ade-,, risce, quanto più l'amor naturale della patria , e " degli amici , è più ardente , e più forte , cofic-, chè appena i più perfetti trionfare ne possono . , Da questo affetto cotanto inviscerato, e conna-20 turale deriva fovente la debolezza, per così dir-, la, e mutabilità del giudizio, per cui sedotto dal-,, la volontà l'intelletto reputa non folamente tol-" lerabili ma ragionevoli ancora , ed alla verità , onninamente conformi quelle opinioni , che ad altri sembrano dure oltremodo, e da non ammettersi . E per tralasciare gli odierni esempli, che , fono in molto numero, molti ne abbiamo d' , antichi , e moderni . Presso i Dottori della , Germania coll'occasione che ne diede Entrico IV. " e spezialmente dappoi che Occamo, per guada-" gnarsi la grazia di Lodovico il Bavaro, impegnò la , sua penna, la potestà Pontificia su ristretta di " molto . . . Siccome alcuni Bambini portano dalla

ntes ab ortu preferent notas natalium, ac stire, pis sua, ita omnes sere alicujus Nationis, & gonetis homines cirant ab uteto in iis, qua quadamodo Gentem suam, & Nationem con, tingunt. Et proportione servata idem cernitut in Religiosis Ordinibus (sunt verba landati), Auttoris), pro ea enim nativa propensione, qua mortalium quisque in seiglum fertur, erga cum quoque cetum, cui adlegitur, tanquam membram erga totum ardentissime afficitur. Captus autem ille amons nebulas ad sudicium sub, vehit, quibus præpenditut cetnete verum, nece alliet dispicit, qua disudicanda proponuntur, quam qui cubiculum subti multo sumo oppletum juxta Clementis Alexandrini comparationem et Hac sessita Dostissimus.

Ne igitur cubiculum fumo oppletum, decidendo nimirum propositam quastionem prejudicato affetu in Gentem, aut Nationem, que certa sunt ab oculos babeamus oportes, ut ex his sinceram, claram, genuinamque resolutionem derivare possimus.

Communia definitio Libelli fumosi hac circumfertur: Scriptura est, aut signum; in quo continetur alterius infamia secreta, vel non omnino publica, ut publica stat, aut in pleniorem notitam statim, vel pauletim deveniat. Quando itaque publica scriptura occulta crimina revelantur, aut fassa imponuntur, ut in aliorum notitiam deveniant, Libellus appellatur samosus, infamatorius. Nomine libelli venit citaw pagina, schedula, selium, in quo infamia proximi contineatur. Item qui nomine proprio cocultato, ad Judicem deseralicujus scelera, ut vi illius deiationis ad inqui-

, nascita impressi i segnali della loro stirpe , così ,, presso che tutti quelli di qualche nazione, o ,, schiatta , sbagliano facilmente fino a così dire ,, dall'utero , circa que' punti , che spettano alla , loro stirpe , o nazione . Lo stesso a proporzione ", succede negli Ordini religiosi. ( sono tutte parole ", dell'autor mentovato ). La naturale propensio-", ne medesima, che ciascuno ha vetso se stesso, " violentemente lo fa propendere eziandio in favo-, re di quel corpa, di cui egli è membro. Ciò 3, poi manda alla mente, e la ingombra con tali nuvole, che più la verità non ravvisa, nè in altro modo discerne ciò che al giudizio suo ,, vien proposto, che a guisa di chi entrasse in una 33 stanza tutta da fumo occupata, giusta la compa-", razione di Clemente Alessandrino. Fin qui il dottissimo Gesuita.

Per non entrare dunque ancor noi in una stanza ingombrata da sumo, e decidere la proposta questione con animo appassionato a favore di questa o quella condizion di persone, tener dobbiamo dinanzi agli occhi ciò ch'è certo, per indi dedurne una

fincera, chiara, ed ingenua foluzione.

Ecco la definizione, che comunemente suol darsa del libello samoso: Egli è uno seritto, o altro segno, che contiene cose risultanti in infamia altrui; che o sono serette, o non affatto pubbliche, acciò pubbliche, ed a tutti maniselle tosto, o tardi diventino. Quando dunque con pubblico seritto si scopono delitti occulti, o se ne inventino de salfi, acciò gli altri li sappiano, tal libro si chiama famoso, o infamatorio. Sotto nome di Libello à intendono eziandio carte, polizzini, e sogli, quali tendano ad infamare il prossimo. Di più : quegli, che con memoriale cieco, cioè tacciuto il proprio nome riporta sal calcun Giudice gli altrui mistatti

46
rendum procedatur , Libellum famosum consicit; etiams si citet Testes qui consistemen valeamt . Quoniam nequit Judex , aut superior vi salis Scripture ad inquisitionem procedere; ut startum est Cap. Inquisition. 5, & est communis Dottorum sententa.

Grave crimen perpetrant qui bujusmodi libros, vel folia edunt, eoque gravius, quo latius sama proscinditur. Hujusmodi enim folia non mode in presens samam ledunt proximorum, sed in posteros quoque dissamationem derivant. Permanent enim bujusmodi scriptiuncula, & abaliis transcribuntur. Nec minuis scriptoris scelus, quod libellus a viro probo inventus stammis addicatur. Quoniam scriptor jam ex parte sua totum posuit, quod ad alterius infamam conducit. Peccant Libellatores tum contra justitiam, tum contra justitiam, etm: peccant legentes sin minus contra justitiam, etm: contra justitiam, etm: contra charitatem:

Hec cum certa & manifesta sint, locum quafient relinquere non possume. Questio izitur procedit de his, qui lezunt episolas, solia, seu tibellos, & letta referunt aliis; qua episola, folia, libelli revelant, vel malos mores, vel falfas, & laxas dostrinas; si mali mores, si laxa
dostrina cedant in damnum proximi; qui lezte
folia, episolas malos mores revelantes, non modo non peccat lezendo, & revelando, sed quinimo ad id sub gravi culpa tenetur, ut scilicet inmocentes damno subtrabantur, & ne decipiantur

ad oggetto, che in virtù di tale accusa, egli proceda a farne inquisizione , questi , dico , autor farebbe di libello famoso, abbenchè citasse testimoni disposti a confermare tali accuse; essendo che il Giudice, o altro superiore, in vigore di somi-glianti scritture, avanzarsi non può a formarne processo, come apparisce dal Cap. Inquisit. E questa è comune sentenza de' Dottori.

Rei sono di grave peccato quelli, che tali libri, o scritture mandano alla luce, e peccano tanto più gravemente, quanto la diffamazione è più ampla; mentre tali fogli non folo presentemente pregiudicano alla fama del prossimo, ma ne perperuano eziandio presso de'posteri il mal concetto; essendo che confimili scrittarelli conservansi, e dagli altri transcrivonsi . Nè sminuisce dello scrittore la colpa, se caduto tal libello alle mani di alcuna timorata persona, questo lo dia alle fiamme; poicchè ciò non toglie che lo scrittore per parte sua già tutto fatto non abbia, quello che in altrui in-famia rifulta. Peccano i compositori contro la giustizia, e contro eziandio la carità : e peccano pure i leggitori contro almeno la carità. se pon contro la giustizia.

Tanto certo essendo, e manisesto, luogo non resta a farne questione. Il caso adunque solo a quei fi riftringe, che leggono, o ad altri riportano il contenuto di lettere, fogli, o libelli, co' quali fi divulgano o mali coftumi, o falfe e laffe dottrine. Se que' pravi costumi, e perniciose dottrine risultar possono in danno del prossimo : chi legge tali epistole, o fogli, che le discoprono, non folamente in leggendoli, e riportandoli non pecca, ma di più è obbligato fotto pena di grave peccato a ciò fare, ad oggetto di fottrarre gl' innocenti al pericolo di restare incantamente ingannati ; e cià

incauti; multo liberius factendum id est, quando bujulmodi sustruis bomines magnum sibi pepererun nomen vitis illicitis, at hypocris, impossuris, & bujusmodi. Celebris est regula S. Bassiti, qui adinterragationem 25, bocipatio respondet: Duo ci-ce existimo tempota, in quibus sicce aliquid mali de aliquo dicere (multo magis legere) videlicet, & quando necesse habet aliquis consultare una lectam cum aliis, qui ad hoe idonei judicari sunt quo pacto corrigendus sit qui malum commiss; & tiem quando necessitas poscii, ut periculo consultaru aliquorum, qui sepe ex ignorantia commisser posser commisceri posser cum malo tanquam cum bono.

Ut autem propius ad rem accedamus; Triplicem cum communi Theologorum distinguere debemus notorietatem : Facti, lutis , Fainæ . Notorium facte illud vocant , quod coram multitudine perpetrutum eft . Notorium juris , quod per judicis fententiam declaratum eft , aut quod Rei confessione , vel Testium affertione ante judicis sententiam conftat . Notorium fama, quod majori parti Civitatis, vel conventus est compertum . Legere epistolas , folia , feu delicta proximi evulgantes, atque post lectioneus aliis referre, nullum peccasum est, si hujusmodi delicta vel fint nota notorietate facti, uti compertum est, vel notorietate juris, quoniam judese damnandos Reos aut pæna capitis, aut carcere perpetuo, privat Reos, quocunque jure ad famam. Quin potissimum supplicium est illorum diffamatio. us ceteri perterrefacti abstineant non modo a criminibut , fed etiam a confortio , & fequela corum . qui similibus infecti criminibus merito reputantur. Quare est Historici hujusmodi fatta absque minimo Crufar si deve con maggior libertà, quando uomini di tal carattere, acquistato si avessero con mezzi ileciti, con ipocrisia, imposture, o modi simili, gran nome, ed estimazione. Celebre è la regola, che in rispondendo alla 25. interrogazione dà S. Bailio, così dice. "Due, penso, essere le occasion ni nelle quali è lecito il dir male (molto più il leggere) di altri; l'una quando necessario si andi consigliare con altri, creduti idonei, sopra il modo da tenersi per correggere il delinquente; l'altra quando grave bisogno vi sia di provvedera al pericolo di chi per sua ignoranza affratellarsi, o sidassi potrebbe con prava gente, creduta da

, bene .

Ma per toccar meglio il punto, tre spezie di notorietà distinguer conviene colla comune opinione de' Teologi ; cioè di fatto , di Gius , di Fama . Ciò si appella notorio di fatto, che a vista di popolo vien praticato. Notorio di Gius si dice ciò, che dichiarato viene per sentenza del Giudice . o consta per confessione del Reo, o viene comprovato fulla faccia del Giudice da' Testimonj . Finalmente notorio per fama è ciò, che alla maggior parte della Città , o comunità è manifesto . Ora il leggere epistole, o fogli, che propalano i delitti del proffimo, e dopo letti riferirneli ad altri, non è peccato veruno, fe tali delitti o sieno notori per notorietà di fatto, com'è manifesto, o per notorietà di Gius ; poichè il Giudice condannando tali Rei alla morte, o a perpetuo carcere, viene nel tempo stesso a privarli di qualunque diritto alla propria riputazione . Anzicchè il principale loro supplicio è l'infamia, diretta a fine, che gli altri atterriti fi guardino non folo da fimili eccessi , ma eziandio dalla pratica, e dal conforzio di tutti quelli , che riputar si possano con ragione di consimili colpe

scrupulo litteris confignant, & litteras hasce ceteri eadem libertate legunt , hoc scilicet fine , ut boni sibi caveant a malis , & quia interest Reipublica nosse facinorosos. Denique crimen famofum in una Civitate potest deferri fine vulpa in aliam Civitatem , & locum , quin charitas , vel justitia ledatur . Enimvero qua voluntate in publico crimen commiserunt , eadem voluntate suam prodegerunt famam. Contra vero quisque jus habet ad facti publici notitiam acquirendam'. Et revera quis sibi Religioni duceret factum publicum litteris , & Historiis comendare ? Nonne Sacri Canones quemcumque scrupulum eliminant, cum docent homines facinorofos decidere a quocumque privilegio, quod habebant, eo quod ut Jeremias prophetatus eft Thren. 4. verf. 8. Denigrata eft fuper carbones facies corum . Porro in pluribus Decrezalibus definisum videmus , pracipue vero libr. 3. titul. de statu Monachorum caput. Recolentes 3. ubi hac leguntur : Si enim relictis originalibus Ordinis institutis ( idem plane dicendum de quibuslibet a recto tramite publice defle-Elentibus ) ad communia volueritis altorum Monasteriorum jura divertere , oportebit vos communi jure censeri : quia dignum est, ur qui similem cum aliis vitam suscipiunt, similem sentiant in legibus disciplinam. Et Cap. Privilegium, causa 11. quest. 3. Privilegium omnino meretur amittere , qui permiffa fibi abutitur potestate.

Dies me desicerer, & tempore mibi addicendum prastituto abuterer, si amnia qua mihi prasto sunt, in

,, 11. quæst. 3. Ben merita di perdere il privilegio, 3. chi di tale facoltà suole abusarsi. Mi abuserei ancor io per appunito di quello spazio di tempo, che per dire mi viene accordato.

in medium afferre vellem. Unum pre omnibus sufficiat documentum Sapientissimi Pontificis Benedicii XIV. in Epistola Encyclica ad S. R. E. Cardinales , Archiepiscopos , & Episcopos Regni Gal-liarum emissa , quam P. Patuzzius Dominicana Familia Flos, & Decus anno proxime clapso a criminationibus enjusdam temerarii scioli vindicavit . Documentum Pontificium hoc est : Præoculis habenda eft differentia , quæ intercedit inter notorium illud, quo merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reates in ipfa fola externa actione conflitit , ut eft notorietas Ufurarii , aut Concubinarii , & aliud notorii genus , quo externa illa facta notari contigerit, quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet ; de quo quidem notorii genere nunc agitur . Alterum enim illud gravibus fane probationibus evinci debet , sed alterum gravioribus , certioribusque argumentis probari oportebit . Monet idem Sapientiffimus Pontifex , quod certitudo minime adesse dicenda sit in casibus, in quibus crimen utitur conjecturis . præsumptionibus , quæ originem suam plerumque debent hominibus , aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus , vel partium studiis ducuntur . Quibus dum fides habetur, fatis compertum est tum præteritorum temporum , tum ætatis nostræ experientia , quot modis homines errare, & falli, ac in transversum egi contingat . Ex his definit numquam satis laudatus Pontifex Summus, qui si agatur de criminosis facti, vel juris sit denegan. da communio Sacramentalis : si agatur de criminosis secundi generis , secus agendum pronunciat . Et ecce solutio proposita Quastionis . Si Titius

anzi verrebbe a mancarmi se tutto dir volessi, ciò che farebbe al proposito. Basti per tutto il documento del Sapientissimo Pontesice Benedetto XIV. nella sua Epistola indrizzata ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi del Regno di Francia, che dal P. Patuzzi onore, e decoro della Domenicana famiglia nell'anno proffimo fcaduto, fu dalle impofture di certo temerario faccentuzzo egregiamente difesa . Il Pontificio documento è questo : Convie-, ne avere dinanzi agli occhi la differenza, che paf-, fa , fra la notorietà di un fatto , la cui malizia , nella fola esterna azione consiste, come sarebbe , di un usurajo , o concubinario ; ed un' altra " spezie di notorietà , che spetta a que' fatti la ", reità de' quali dipende eziandio , e principalmena , te dall' interna disposizione dell' animo ; della quale notorietà presentemente si tratta. Nel pri-" mo caso ricercansi bensì gravi prove , ma nel ", secondo sono necessari più forti , e più certi ar-, gomenti . Avvertisce di più lo stesso sapientissi-, mo Pontefice , che non può dirfi effervi certez-" za in que' casi , ne' quali la colpa viene compro-, vata con mere congietture, e prefunzioni, le qua-, li nascono per lo più da nomini malaffetti , o ", guidati da pregiudizi, e parzialità; a' quali , qualor dare si voglia sede , l' esperienza de' pas-" fati , e de' nostri tempi ben chiaro dimostra , in , quanti , e quali errori , ed inganni cader fi pof-,, fa', e quanti formare falsi giudizi . Da tali principi deduce, e stabilisce il mai non abbastanza laudato Sommo Pontefice : che quando si tratti di colpevoli notori di fatto, o per diritto, negare se gli devel la facramentale comunione ; ma non così qualor si trattasse della seconda spezie di nomini creduti colpevoli.

Ed ecco sciolta la proposta questione. Se Tizio

D 3 tenen-

s, 4.

s, 4.

s, 4.

s, 6.

follia, feu libellos delista proximi evulgantes, criminationibus infperfos, & relata ex bujufmodi libellis referat aliis: \( \frac{1}{2} \) ha epifola, folia &c. contineant criminationes notorias notoriestas falis, vel juris; non peccat, imo poitus meretur: fi vero legat, & referat criminationes puris conjecturis innixas, peccat & contra charitatem, & contra justitiam. Asque hac dicta fint, \( \frac{1}{2} \) falvo meliori judicio, cui me subscribo.

tenendo letterario commercio riceve, e llegge epitole, fogli, e libricciuoli co quali messi vengono
in vista i mancamenti del prossimo, e ripieni sono
contro di esso di accuse; e quanto dalla lettura di
essi libri raccoglie agli altri lo riferisce; Se dico
ali lettere, fogli, &c. contengono relazioni di delatri già noti, per notorietà di fatto, o di gius:
egli nost pecca, anzi opera egli sa piuttosto meritoria. Se poi egli legge, e ad altri riporta colpe,
ed accuse sondate su mere congietture, egli pecca e contro la carità, e contro ancor la giussizia.
Il tutto sia detto, salvo l'altrui più sano giudidizio, cui di buona voglia mi fottoscrivo.

## EDITTO

Pubblicato dalla Santa Genetale Inquisizione di Spagna, col quale si ordina togliersi dall'Espurgatorio la nota di prosibizione appostavi per altiti Editti del 1700. 1707. 1747. e 1739. dalla detta Inquisizione di alcune Lettere, Memoriale, e Scritti dell'Illustrissimo, e Venetabile Servo di Dio D. Giovanni di Palasox, e Mendoza Vescovo di Angelopoli,

#### NOI DON EMMANUELE QUINTANO BONIFAZIO.

Per la grazia di Dio, e della S. Sede Appostolica, Arcivescovo di Farfaglia, Inquistore Generale in tutti i Regni. e Dominj di S. M. Cattolica, del suo Consglio &c.

A Tutti i Fedeli Cristiani di qualunque grado, e condizione, che siano, salute, e vera se-

licità nel Signore. Facciamo fapere.

Che per Éditto dell'Illustrissimo Signor D. Baldassatte di Mendoza Sandoval, Vescovo di Signoria, Inquistore Generale di questi Regni, nostro Antecessore, dato in Madrid nell'anno 1700. si comandò proibire, e proibì un Memoriale, che cominciava. Al Renostro Signore. Soddisfazione al Memoriale dei Religiosi della Compagnia di Ge, siù della nuova [Spagna per la Dignità Vescoville di

di Angelopoli, sopra lesecuzione, ed obbedienza del Breve Appostolico del N. SS. P. Innocenzo X. impresso in 157. fogli. Suo Autore l' Illustrissimo Signore Don Giovanni di Palafox, e Mendoza, con una lerrera latina, che comincia. Illuftriffimi Domini D. Ioannis de Palafox, & Mendoza Hispanii, & America Episcopi Angelorum Populi, ac Consilii Indiarum Decani, Epistola ad Sum. mum Pontificem Innocentium X. Beactissime Pater Sacris tua Sanctitatis pedibus provolutus . Impresso in quarto in 54. pagine, dichiarando in detto Editto, che benche veduto, e riconosciuto detto Memoriale, e Lettera, con attento, e maturo esame, non si era trovato contenere proposizioni alcune degne di censura teclogica, nè di officio, per cui dovessero, effere proibiti, nè espurgati, fi giudicava conveniente la sua proibizione, attesi i gravi pregiudizi, e danni, che si cagionavano dalla rinnovazione di tanto antiche, e finite controverfie, per non condurre al fine, per cui fierano scritte, e solamente servirebbero a suscitare nuove, e più pregiudiziali discordie, e scandali trale Religioni, contro l'animo del suo Autore, e la sua buona memoria. Tutto in conformità di vari Editti pubblicati per li Signori Inquisitori Generali, fuoi anteceffori, che miravano a confervare la pace, ed unione, che tanto conveniva tra le Famiglie Religiose: Ed in conseguenza di questa Proibizione, e suo Editto si mise negli Espurgatori dell'anno del 1707. al foglio 745. e nell'ultimo del 1747. al foglio 773. la nota accostumata di trovarsi proibita la citata lettera alla Santità d' Innocenzo X. scritta ai 16. Gennajo del 1649, che Ď comin.

comincia: Bealtiffma Pater , e finifce protegat ;

er gubernat .

Così anche facciamo fapere, the per nostro Editto pubblicato a' 13. di Maggio del 1759. col giudizio, e parere de'Signoti del Configlio di S. M. della S. Generale Inquisizione, comandammo proibire, e raccorre fra altri Libri, e Scritti, due Libretti in 12. Il primo col titolo . Lettera del Venerabile Servo di Dio D. Gio: di Palafox, e Mendoza Vescovo di Angelopoli al Reverendissimo P. Andrea di Rada, Provinciale della Compa-Inia di Gesi nel Meffico; e di quefto a S. Ecc. Illustr. con altri documenti concernenti, che presenta al Pubblico D. Tommaso Vasconseglios, e fi dicono falsamente impressi in Roma , l' anno 1700. E parimente l'altro in quarto, che si fup. poneva impresso in Lovanio per Egidio di Nigue l'anno 1713. col titolo . Lettera , che l' Huftr. ed Eccellentis, e Venerabile Servo di Dio, Don Gio: di Palafox scrisse al P. Orazio Carochi Preposito della Casa Professa della Compagnia di Gesu; e comincia: sei anni sono , e più M. R. P. e conchiude ; Angelopoli 12. Maggio 1647. Esprimendo nel detto nostro Editto, che, benchè dette lettere ai PP. Rada, e Carochi, fatte efaminare colla dovuta attenzione, non fossero sottoposte a censura alcuna Teologica, si erano pubblicate, e pubblicavano fenza le licenze neceffarie, e contro le legge dell'Espurgatorio, per rinnovare controversie, già finite, col solo fine di calunnia. re, e discreditare co'Fedeli la Religione della Compagnia di Gesù, contro l'intenzione, e buona memoria di quel Prelato, a cui si attribuivano, ed alla

alla quale dichiarammo in detto nostro Editto non essere nostro animo pregiudicare, nè diminuire in maniera alcuna per detta proibizione.

Ma come posteriormente ai riferiti Etitti, e ragioni, che li cagionatono', fia fopraggiunto, che pendente la Caufa, e Processi di Beatificazione del detto Illustrissimo, e Venerabile Prelato, che a noi costa, si promove per lo zelo, e pietosa divoztone di S. M. il Re Nostro Signore ( che Dio guardi ) presso la Santità di Clemente XIII. che al presente regge, e governa la Chiesa, riconosciuti, ed esaminati nella S. Congregazione de Riti, che si tenne d'ordine di Sua Santità ai 9, di Dicembre del 1760, tutti gli Scritti, e Lettete di detto Venerabile Prelato, si dichiarasse coll'unanime consenso, e voti dell'Eminentis. Sign. Cardinali, che la componevano. Che in detti Scritti niente si trova contro la Fede, o buoni costumi, nè che contengano alcuna dottrina nuova, e pellegrina, ne aliena dal comun fenfo, e costume della Chiefa; e che per fua confeguenza fi poteva procedere ad ulteriora nella caula di Beatificazione: si Sanctissimo Domino nostro placuerie. E che fatta relazione di tutto a Sua Santità nel giorno 16. del medefimo mefe , ed anno , fi è compiaciuta dare il fuo assenso giusta il voto della S. Congregazione, come fi vede nel detto Decreto, e relazione di tutte le Opere, e Carte del detto Illustrifs. Prelato, che fi è avuto presente, nel quale espressamente si contengono il sopraddetto memoriale, e Lettera alla Santità d'Innocenzo X. riferita nell'Editto dell'Illustris. Sig. D. Baldassarre di Mendoza fopra mentovato: E le lettere ai PP. Andrea di Rada, ed Orazio Carochi mentovate nel nostro Editto.

Visto il tutto colla debita maturità, e riflessione, defiderando, come defideriamo, allontanare dalla ignoranza, o malizia, qualfifia ombra, o pretesto, che a titolo de'riferiti Editti, e contro l'onore, e stima, che si preserva in quelli a tanto degno Prelato, e sua sana dottrina, si voglia, o possa opponere alla di lui opinione, e sama, e per altri giusti motivi col giudizio, e parete de" Signori del Configlio di S. M. della Santa Generale Inquisizione, abbiamo giudicato preciso, e conveniente togliere, e rimovere le riferite proibizioni, come da ora le togliamo, e rimoviamo in vittù del presente, permettendo come permettiamo la ritenzione, lettura, e impressione del detto Memoriale, e Lettere contenute ne' detti Editti, senza incotrere in censura, nè pena alcuna delle imposte in quelli. E comandiamo, che ne'riferiti Espurgatori dell'anno del 1707, e ultimo del 1747, ne' fogli sopracitati, si cassi la nota di proibizione della riferita Lettera alla Santità d'Innocenzo X. e si ponga quella di essere comandato così per questo nostro Editto, e che negli espedienti che si cagionarono per i tiferici Editti , fi avverta effersi tolte le loro proibizioni, includendo in ciascheduna copia di questo nostro Editto, e del Decreto nostro, e dei Signori del Configlio di Sua Maestà, cha a quello ha preceduto. Ed acciocchè costi, e si pubblichi in tutti i Regni di Sua Maestà nella forma consuera, comandiamo spedite, e spediamo il presente firmato del nostro nome, sigillato col nostro sigillo, e autenautenticato dall'infrascritto Segretario del Configlio di Sua Maestà della Santa Generale Inquisizione: In Madrid ai 5. di Febbrajo del 1761.

Emmanuele Arcivescovo Inquisitore ......

Don Gio: de Albiztequi Segretario del Configlio.

Con licenza del Supremo Configlio della Santa Generale Inquiszione.

Si rittoverà nella Stampetia della Vedova di Emmanuele Fernandes dirimpetto la Porteria del Collegio Imperiale.

## EDICTO

Publicado per la Santa General Inquisición de España, con quien se manda levantayise del Espurgatorio la nota de prohivición hecha por otros Edictos de 1700. de 1707. de 1747. de 1759. de la dicta Inquisición de algunas Cartas, Memorial, y Papeles dell'Illustrissimo, y Venerable Siervo de Dios Don Ivan de Palasox, y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Angelos en las Indias.

# NOS D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ:

Per la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoflotica, Arzobifo de l'harfalia, Inquifidor General en todos los Reyno, y Sennovias de S. M. Catholica, de fu Confejo Loc.

A Todos los Fieles Christianos, de qualquiera grado y condicion, que sean, salud, y ver-

Que por Edicto del Illustrissimo Señor D. Balthasar de Mendoza Sandovál; Obliso de Segovia, Inquissor General de esto Regnos, nuestro antecessor, dado en Madrid, en el anno 1700., se mando prohivir, y prohiviè, un Memorial, que empezaba. Al Rey nuestro Señor. Satisfaccion al Memorial de los Reliziosos de la Compañía del nombre de Jesus de la nueva España por la Di.

Dignidad Episcopal de la Puebla de los Angeles; sobre la execucion, y obediencia del Breve Apostolico de N. SS. P. Innocencio X. impresso en 157. bojas, fu author, el Huftriffimo Señor Don Ivan de Palafox, y Mendoza, con una Carra latina, que empieza. Illustriss. Domini D. Ioannis de Palafox, & Mendoza, Hispanie, & America Episcopi Angelorum Populi, ac Consilii Indiarum Decani, Epistola ad Summum Pontificem Innocentium X. Beatissime Pater, sacris Sanctitatis tua pedibus pervolutus. Imprefia en quarto en 54. paginas, declarando en dicho Edicto, que aunque visto, y reconocido dicho Memorial, y Carta, con atento, y maduro examen, no se havia hallado contener proposiciones algunas, dignas de Censura Theologica, ne de Oficio, por las quales debiessen, ser prohividos, ni expurgados, se jusgaba conveniente su prohivicion, atento à lo graves prejvicios, y daños, que se seguian de la instauracion de tan antiquas, y fenecidas controverfias, por no conducir al fin , paraque se havian eserito, y solo servirian de suscitar nuevas, y muy prejudiciales discordias, y escandalos entre las Religiones, contra el animo de su Author, y su buena memoria. Todo en conformidad de varios Edictos publicados por los Sennores Inquisidores Generales, sus successores, que miraban, à conservar la paz, y union, que tanto importaba entre las Familias Religiofas: Y en consequencia de esto Prohivicion, y sa Edicto, se puso en los Expurgatorios del anno de 1707. al fol. 745- y en el ultimo de 1747. al fol. 773. la nota acostumbrada, de hallarse prohivida la cirada Carra à la Sanridad

tidad de Innocencio X. escrita en ocho le Enero de 1649, que empieza: Beatissime Pate:, y aca-

ba: protegat , & gubernet .

· Affi milmo hacemos faber, que por nueltro Edicto publicado en trece de Mayo de 1759, con acuerdo, y parecer de los Sennores del Conseio de S. M. de la Santa General Inquisicion, mandamos prohivir, y recoger, entre otroslibros, y Papeles, dos libritos en dozavo: el primero con el titulo : Cartas del V. Siervo de Dios, Don Ivan de Palafox, y Mendoza Obifpo dela Puebla de los Angeles, al Reverendissimo D. Andres de Rada, Provincial de la Compannia de Jesus en Mexico, y de este à su Excelencia Illustrissima, con otros documentos concernientes, que affrece al publico Don Thomas Vasconsellos, y le dicen falsamente imprelsos en Roma, anno de 1700. Y tambien otro en quarto, que se Suponia impreso en Lobayna por Egidio de Nique, anno de 1713. con el titulo ; Carta, que el Ilustrissimo, y Excelentissimo, y Ven. Sigruo, Don Ivan de Palafox escrivio al D. Oracio Carochi, Preposito de la Casa Professa de la Compannia de Jesus. y empieza: seis annos ha y mas M. R. P. y concluye: Puebla de los Angeles y Mayo 13. de 1647. Expressando en dicho inuestro Edicto, que aunue dichas Carras à los PP. Rada, y Carochi mandadas examinar con el debido cuidado, non tenían Cenfura alguna Theologica, se havian publicado, y publicaban, sin las licencias necessarias, y contra las reglas del Expurgatorio, para renovar controversias, yà fenecidas, con solo el fin de calumniar, y desacreditar con los Fieles la Religion de la Compannia de Jesus, contra

la intencion, y buena memoria de aquel Preladó, à quien se attibuian, y à la quel declaramos en dicho nuestro Edicto, no per nuestro animo prejudicar, nè disminuir en manera alguna, por dicha proivicion.

Mas como posteriormente à los referidos Edictos, y razones, que los motivaron, haya fobrevenido, que pendiente la Causa, y Processos de Beatificacion de dicho lluftriffimo, y Ven. Prelado, que nos consta se promuere por el zelo, y piadosa divocion de S. M. el Rey Nuestro Sennor ( que Dios guarde ) ante la Santidad de Clemente XIII. que al preknte rige, y govierna la Iglesia: reconocidos, y examinados en la S. C. de Ritus, que se tuvo de orden de S. S. en nueve de Diciembre de 1760. todos los Escritos, y Cartas de dicho Ven. Prelado, se declaraffe con unanime consentimiento, y votos de los Eminentissimos Sennores Cardinales, que la componian: Que en dichos Escritos nada se halla contra la Fe, o buenas costumbres, ni que con. tengan alguna Doctrina nueva, y peregrina, ni agena del comun sentir , y costembre de la Iglesia , y que en su consequencia se podia proceder ad ulteriora en la Causa de Beatificacion. Si SS. Dom. Nostro placuerit. Y que hecha relacion de todo a Su Santidad en el dia dies y seis del mismo mes . y anno, fe ha fervido, dar fu annuencia, fegun el voto de la S. C. como parece de dicho Degreto, y relacion de todas las Obras, y Papeles de dicho Ilustrissimo Prelado, que se a tenido presente, en que expressamente se incluyen el referido Memorial, y Carra à la Santidad de Innoc. X. contenida en el Edicto del Ilustrissimo Sennor D. Balthafar de Mendoza, arriba expressando : Y las Carras à les PP.

Visto todo con la debida madures, y reflexion, deseando, como deseamos, apartare de la ignorancia, ò malicia, qualquiera fombra, ò pretexto, que à ritulo de los referidos Edictos, y contra el honor, y estimacion, que se preserva en ellos à tan digno Prelado, y su sana doctrina, se quiera, ò pueda oponer à su opinion, y fama, y por orros inflos motivos: Con acuerdo, y parece de los Sennores del Consejo de S. M. de la S. General Inquificion, hemos julgado preciso, y conveniente levantar, y remover, las referidas prohia viciones, como desde luego las lestantamos, y removemos en virtud del presente permitiendo, como permirimos, la retecion, lectura, è impresfion de dicho Memorial y Carras contenidos en dichos Edictos fin incurrir en censura, ni pena alguna de las impuestas en ellos: Y mandamos . que en los referidos Expurgatorios del anno de 1707. y ultimo de 1747. en los folios arriba citados, se teste la nora de prohivicion de la referida Carra à la Santidad de Innoc. X. y se ponga, la de que assi se ha mandado por este nuestro Edictos, y que en los expedientes, que se causaron para los dos referidos Edictos, se advierta haverfe levantado sus prohiviciones, incluyendo en cada uno copia de este nuestro Edicto, y del Decreto nucftro, y de los Sennores del Confejo de S. M. que à ello precedido. Y paraque confte, y se publique en todos los Reynos de S. M. en la forma acostumbrada, mandamos despachar, y despachamos el presente firmado de nuestro nomManuel Arzobispo Inquisidor General.

Don Ivan de Albigtequi. Secret. del Consejo.

Con licencia del Supremo Consejo de la Santa General Inquisicion.

Se hallarà en la Imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez frente la Potteria del Golegio Imperial.

## A V V I S O.

Alla pag. 7. dove dice il di fecondo; fi dee legi gere il di 28, &c.



# RELAZIONE B R E V E

DELLA REPUBBLICA,

#### CHE I RELIGIOSI GESUITI

DELLE PROVINCIE DI PORTOGALLO, E DI SPAGNA

Hanno stabilita ne' Domini Oltramarini delle due Monarchie, e della Guerra, che in esse hanno mossa, e sostemuta contro gli Eserciti Spagnuoli, e Portoghesi.

Cavata da' Registri delle Segrerarie de' due respettivi: principali Commissari, e l'Insipetenziari, e da altri documenti autentici, e sedelmense tradotta dall' Idiuma Portughese, nell' Italiano.

In questa muova Edizione accresciuta di vari altri Documenti, e di pregevoli notizie ad essa relative fornita.



#### LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

- - - Cook



## AVVISO

3

 $\mathcal{A}$  L

## LETTORE.

Llorche le pubbliche Gazzette straniere fe-cero consapevole il Pubblico dell' espulfione de Gefuiti dalla Corte di Portogallo, tutte le Persone curiose ed attente a' grandi avvenimenti, parvero sorprese di questo inaspettato evento, e curiose altresi di saperne la vera cagione. I Reverendi Padri Gesuiti sparsero a bella posta tanto in Parigi, che nelle Provincie, che quefta disgrazia de' loro Confratelli da altro non procedeva, che dallo zelo per la Religion Cattolica, che gli aveva costretti a far vive rappresentazioni contro il Maritaggio progettato d' una Infante di Portogallo con il Duca di Cumberland . Ma questa ragione parve affolutamente inventata : Il Progetto d' un fimil Matrimonio, esfendo diametralmente contrario alla fedele unione del fedelissimo Re colla Chiesa Romana. Altri poi pretesero, che quest' espussione avea motivi più rilevanti; Che esla era cagionata, perchè è Gesuiti avendo usurpate le ricche Provincie del Paraguai , spettanti alle Corone di Spagna, e di Portogallo, e fomentata una guerra contro le Armate inviate da quefte due Potenze con de' Commissarj, per stabilire i Limiti rispettivi de' loro Deminj. Questa accusa fatta contro Religiosi , parve alla prima un vero Paradosso simile a quello , che il Problema propone seriamente al Pubblico: ed è questo; Qual sia; chi de'Gesuiti, o di Lutero, o di Calvino, il quale abbia più satto danno alla Chiesa Cristiana? Problema, che vogliono alcuni sar ficiogliere a savore de' due Eretici, dopo le prove, da ambe le Parti prodotte. Queste si danno in due

grossi Volumi.

Mentre si era in questo stato di dubbiezza, ogni ragion volendo, che in tali circostanze non si prefassio roctendo, che in tali circostanze non si prefassi edene a' Gesuiti, ne a' loro Avversari, si ebbero accertati riscontri da Roma, ch' era stato per ordine della Corte di Lisbona presentata al Sommo Pontessice, e agli Eminentissimi Cardinali, la Relazione, che participiamo quì al Pubblico tradotta in lingua Italiana, non temendo panto d'essertaciati sopra l'estatezza, e la fedeltà di essa poiche è troppo sincera, e letterale; essendos amato meglio di attenerci fedelmente ad essa che di allontanarci nella minima cosa dal genuino suo senso.

Per sapere, qual si debba dare agli autentici fatti riseriti in questa Relazione, basta a dire, che ella è stata fatta, e pubblicata in Lisbona con l'Autorità, e applicazione del MIRISTRO di quella Corte. Ecco come la descrive un Sig. di Lis-

tona scrivendo ad un suo amico.

Monseur. — Io ho risposto congran simplicità al, le Informazioni, che voi mi fate l'onor di richie, dermi, relative alla disgrazia de Gesuiti in quessa Corte; e come mi pare, che uno de vostri,
, Amici vi prende qualche interesse, qui occhiuso
, vi mando il piccol Libro, delle accuse orribiti,
,, che la Corte di Spagna, e di Portogailo, fanna
, contro tutto quel, che è Padre della Compagnia,
,, Il MINISTRO di Portogallo è quegsi, che le ba

ompendiate in iscritto, e le ha fatte stampare.

Ne sece distribuire nel principio diversi esemplai, ri, che surono divorati da tutti quei, che lessero. Dopo di che ne permise la venalità, riguardo

all'ansietà del Pubblico, di modo che al presente
va per le mani d'ognuno con un generale applauso.

Era necessario avere il coraggio, e l'intrepidezza del Sig. di CARV.ALLO, savorito Segretario di Stato, per attaccare alla sepperta li RR. Padri della Compagnia. Voi osserverete, ch' Egli non ba richiesso all' Inquisizione il permesso di far correre questo

picciol Libro .

Lisbona 20. Dicembre 1757.

Nel finir, che io facea quest' avvisó al Pubblico, m' è capitata fra le mani una Lettera scritta da Roma sotto il di vo. Gennajo 1758., che dice, che gli Archivo, e Computisteria della Corona di Portogallo, i quali da moltissmi anni in quà erano nella Casa Professa de Gesuiti di Roma, sono stati trasferiti nel Palazzo del Ministro di detta Corona.

#### AVVERTIMENTO.

EN ci è noto effervi chi si studia, e si affaticata per discreditare queste Memorie Sparse già manoscritte per l' Europa tutta da chi avea titolo di poterlo fare. Ma pessimo è certamente il configlio di costoro di volere con artifizj, e con menzogna stravolgere, e coprire il vero, e ben fanno conoscere di aver dimenticato il Divino insegnamento di San Paolo: Non possumus aliquid adversus veritatem: Quanto si trova in questa pu-ra, e semplice narrazione, si sonda in fatti egualmente notorj, che permanenti : fatti accaduti non solo in faccia degli Eserciti di due Monarchi, ma eziandio degli Abitatori delle Americhe Spagnuola, e Portoghese. Fatti dedotti alla pubblica cognizione da purissimi fonti senza mescolanza alcuna, per cui possa indursi dubbio veruno; Fatti finalmente manifestati colle stampe Reali, e autenticati da' Regi Ministri . Non voglia Iddio, che la cieca parzialità degli adeventi all' Illustre Ordine, ad accusare apertamente non giunga di fassità queste Memorie; poiche sarebbe allora necessitato chi 'l può, a contestarle più solennemente, e produrre le lettere originarie dei Vescovi del Fiume Gennaro, e del gran Para, che dolgonsi del rifiuto fatto dai Gesuiti per la pubblicazione della Bolla della Crociata, e d'al- . tri monumenti, in vista dei quali i Popoli dovessero esclamare, come in altra occasione : Magna est virtus & prævalet ! Ci giova piuttofto sperare , che i pii, e faggi Reggitori dell' inclita Società ne' proffimi

fimi generali Comizi fi applicheranno finceramente a purgarla dai membri infetti, e che la rinnovazione dello spirito ( annuo fantissimo esercizio della Compagnia) facciasi in avvenire non per l'ingrandimento della Società, ma per la felicità della Chiesa Universale ; non per la propagazione delle proprie sentenze, ed opinioni, ma per lo flabilimento del vere ; non per li privati politici riguardi, ma secondo l' Evangelica simplicità. Chi è tra i buoni Cattolici, che ricordandosi della santità degli antichi Gefuiti , della loro umiltà , della loro pronta ubbidienza ai Pontefici, del loro difinteressato zelo, della niuna emulazione cogli Ordini Regolari più rifplendenti, non pianga poi coi gemiti della Colomba sopra una si strana mutazione ? Piansero una volta amaramente i Sacerdoti d' Ifraele, qui viderant templum prius cum fundatum effet , & templum, quod erat in oculis eorum, paragonando l'antico decoro col presente squallore, di rammarico, e di dolore si riempirono. Non può altramente accadere nell' offervare, che in alcuni membri di questa stessa Società domini ora il desiderio di ricchi acquisti, l'esercizio scandaloso della mercatura, il disprezzo manifesto delle Costituzioni Apostoliche, che non sono conformi al loro interesse, il malsano partito di voler difendere acremente ogni errore de' Confoci, il far caufa comune ogni delitto de' privati, l'avversione agli altri Regolari, il discreditarli , dove con Satire , e dove con prepotenza , efinal- . mente il tacciare con ingiuriose qualificazioni tutti coloro, che non abbracciano, e non seguono le opinioni delle loro Scuole . Questo confronto quanto fvantaggioso all' Egregio Instituto di Sant' Ignazio, altrettanto dispiacevole a ogni giusto estimatore della verità, e della virtà, due effetti dovrebbe ficuvamente produrre: Il primo nell'animo de' Leggitori di queste Memorie, facendo loro riconoscere, qual sa la sorgente di tanti mali; L'altro nello spirito de' Religiossissimi Vocali della Compagnia, dimostrando loro la necessità di una essicate, e falda risorma, col prescrivere a' narrati; pales difetti i necessari rimedi; assinche torni alla Compagnia il primiero suo spiendore, alle sue Missioni lo spirito Apostolico di poveria, e di sommissione, e la Benevolenza de' Principi verso l'inclito Instisuto interamente non si estingua.

## RELAZIONE.

El tempo, in cui s' andava negoziando fopra l'esceuzione del Trattato de' confini delle conquiste, stipolato alli 16. di Gennajo dell'anno 1750. si riceverono nella Corte di Lisbona (dalla quale passarono subito in quella di Madrid) le informazioni, qualmente i Religiosi Gesuiti erano divenuti da molti anni in qua in si fatta guisa potenti nell' America Spagnuola, e Portoghese, che sarebbe stato necessario di venire ad una guerra difficile contro i medesimi, ad effetto che la suddetta ese-

cuzione avesse il suo debito effetto.

Tutta la certezza di questi sicuri, e permanenti fatti , non su bastevole , accioche gli sfessi Religiosi non si arrichiastero di procurar d'occultargli ai due rispettivi Monarchi ; suggerendo in ambedue le Corti da se stessi, e de impossibilità tendenti a rendere invalido il trattato; E travagliando nel medesimo tempo in Madrid; ed in Lisbona , per alienare con lo stesso since le dette Corti dalla buona intelligenza , in cui si conservarono sempre, accioche l'esecuzione dell'accennato Trattato non iscoprisse i loro vassissimi progetti, la maggior parte de quali averano già posta in esecuzione.

Prevalendo però contro tutti quei riprovati artifici , la Religiofiffima buona fede dei due rifipettivi Monarchi , allorche i loro Eferciti giunfero ne luoghi vicini alle Demarcazioni , fi andà manifeftando da fatti così firanamente , come notoriamente tanto dalla parte del Sud, ovvero dei Fiumi Paraguai, ed Uraguai, quando dalla parte del Nord, o dei Fiumi Nero, e della Madeira, quello stesso, che i Padri avevano inultimente procurato di occultare agli occhi del Mondo.

#### . REPUBBLICA.

Del Paraguai, ed Uraguai: Guerre, che accesere iu essa i Padri Gesuici.

E' Sertoens ( r ) de' fopradetti Fiumî Uraguai, e Paraguai fi trovo flabilita una potente Repubblica, la quale folamente nelle margini, e ne' Territori di quei Fiumi, avea fondato non meno, che trentauna Popolazioni grandi, abitate quafi da cento mila anime, e coranto ricche, ed opulente in frutti, e capitali per li fuddetti Padri, quanto povere, ed infelici per li difgraziati Indiani, che dimoravano in esfe come Schiavi.

Per giungere a questo intento sotto il Santo pretesto della conversione dell' Anime, dopo di avere adoperati molti, e molto artificiosi, e plausibili mezzi diretti, ed obliqui, stabilirono prima di tutto, come sondamenti essenziali di quella clandestina usurpazione, le massime seguenti,

Da una parte proibirono, ( ed ebbero il me-

<sup>(1)</sup> Questa voce Americana significa Deserti, e Solicitudini.

do di fare, che non fosse loro impedito) che in quei Servicens non solamente non potessero en trare i Vescovi, o Governatori, o qualsivogliano altri Ministri, ed Officiali Ecclesiastici, o Secolari, ma nemmeno i medesimi Particolari Spagnuoli: mantenendo sempre un segreto impenetrabile di tutto quello, che passava, e si faceva dentro di tali Servicens, il cui governo, e gl' interessi della Republica, che ivi si occultava, erano solamente rivelati ai Religiosi della loro Prosessione, che si rendevano necessari per sostemere quella gran macchina.

Dall'altra parte proibirono ancora, (con frode anche più firana (che nella medefima Republica, e dai Confini di essa indentro, non si usasse la lingua Spagnuola, permettendo solamente l'uso della lingua, che chiamano essi Guarani. Per impossibilitare in questa forma tutta la communicazione tra gl'Indiani, e gli Spagnuoli, e conservare in segreto, e lontano dal conoscimento de' secondi crio, che sacevano i primi in quei miserabili Sertoens.

Finalmente catechizzando a modo loro gli Indiani, ed imprimendo nell' innocenza di tutti, come uno de più inviolabili principi della Religione Criftiana, alla quale gli aggregavano, l'ubbidienza cieca, e fenza limiti a tutti i precetti de' loro rifpettivi Miffionari, effendo per altro così duri, ed intollerabili, come dopo lo dirò; Riusci loro di conservare per lo spazio di tant' anni quegl' infelici ragionevoli nella più straordinaria ignoranza, e nella più dura, ed infoffibile servitù, che sinora si è veduta.

Imperocchè ignorando i miserabili Indiani, che nel Mondo vi fosse altra potenza superiore a quella de' Padri, credevano che questi fossero Sovrani dispotici de' loro Corpi , ed Anime ; non sapendo, che avevano un Rè, al quale obbedire . Credevano , che nel Mondo non vi era Vafsallaggio, ma che in esso tutto era Schiavitù. E finalmente ignorando, che vi fossero Leggi diver-fe dalla volontà de' loro Santi Padri ( così li chiamano ) tenevano per cosa certa; ed infallibile, che tutto quello, che da essi veniva loro comandato, era indispensabile per ubbidire subito senza il minimo dubbio.

Mediante questo assoluto manipolio de' Corpi , ed Anime, stabilirono fra gl' Indiani assiomi tanto contrarj alla Società Civile, e Carità Cristiana, quanto fono quei, che riferirò in appresfo:

Primieramente fecero loro credere, che tutti gli Uomini bianchi Secolari erano gente fenza legge, e fenza Religione, che adoravano l' Oro come Dio, ed avevano il Demonio nel Corpo, essendo perciò nimici necessari, non solamente degl' Indiani, ma eziandio delle Sagre Immagini, che essi adoravano; Talmente che se una volta entrassero in quel Territorio, lo metterebbero a ferro, e fuoco, distruggendo prima gli Altari, e sagrificando poi le Donne, e le Creature. ( 1 )

Consecutivamente stabilirono per principi generali trà i medesimi Indiani ll' odio implacabile contro i Bianchi Secolari ; la premurofa diligenza

<sup>( 1 )</sup> Consta dal documento n. 1.; e lo provano i fatti

di cercarli per diftruggerli, e le barbare crudeltà di ucciderli, dove li trovassero senza dar loro quarirere; ed inoltre di recider ad essi le teste, acciocchè non resuscitassero, perchè altrimenti gli facevano credere, che ritornavano in vita per arte diabolica.

Nello stesso tempo li secero esercitare nell' Armi, e nel manneggio di esse, provedendoli di Arriglieria, Polvere, e Palle, ed Ingegnieri travestiti con l'istesso Gesuitico abito, che formassero accampamenti, e gli sortificassero i passaggi più difficili nella stessa forma, che si pratica nelle guerre d'Europa. Risultando da tutti questi perniciossissimi preparamenti le conseguenze d' una guerra promossa, e sostema da medesimi Padri contro i sue Monarchi con gli eventi, che mi

aecingo a provare.

Quando le Truppe de' fuddetti due Monarchi erano l'anno 1752. in procinto di marciare a fine di effettuare le mutue consegne de Paesi della Sponda Orientale del Fiume Uraguai, e della Colonia del Santissimo Sagramento ; i Padri sorpresero la buona fede delle due Corti, chiedendo ad esse la sospensione necessaria, perchè gl' Indiani dei predetti paesi raccogliessero i loro frutti, ch'erano pendenti , e gli trasportassero più commodamente nelle altre abitazioni, che avevano preparate. Ed avendo ottenuta dalla Religiofissima pietà dei respettivi Monarchi la dilazione richiesta, fecero vedere subito i fatti susseguenti, che sotto quei pretesti avevano i Padri procurato di guadagnare tempo per armarsi meglio, e maggiormente rassodare gl' Indiani nella ribellione, che avevano loro configliata, e della quale ultimamente procuravano servirsi per conservarsi nell'

14 usurpazione di quei Territori, e de' suoi abita-

Dopo, che cessarono quei pretesti, e che i Commissari delle due Corti tentarono d' avanzarsi nel Paese, supponendolo di buona fede, per fare le mutue consegne vi scuoprirono tali, e così forti opposizioni..., che tutta l'ingegnosa prudenza del Generale Gomez Freire di Andrade non potè dispensarsi di scrivere al Marchese di Valdelirios fotto li 24. Marzo dell' Anno 1753. le parole seguenti: Voftra Eccellenza credo, che con le Lettere, che riceve, e con gli avvisi del P. Altamirano si rendera finalmente persuasa, che i Padri della Compagnia sono i sollevanti . Se non si cacciano dai Paesi i loro Santi Padri ( come li chiamano essi ) non sperimentaremo altro che ri-ciò che ci farebbe orrore dopo l'esperienza della campagna, lo abbiamo già per cosa indubitata.

Nel tempo, in cui Gomez Freire scriveva in questo senso, era già la ribellione fornalmenta dichiarata sino dal mese di Febbrajo prossimo precedente: essensia sulla mese di Febbrajo prossimo precedente: essensia sulla contorni in si satta guisa, che essenso arrivata alcuni Ufficiali Militari nel Teritorio di Santa Tecla per sarvi le Demarcazioni, credendo di trovare tutto in pace, ed avendo veduto, che gli Indiani di impediurano il prossimo allario di giore.

Tecla per farvi le Demarcazioni, credendo di trovare tutto in pace, ed avendo veduto, che gli lidani gl'impedivano il passagio; allorchè il giorno 28. di Febbrajo gli minacciarono con lo sdegno del loro Sovrano risposero, che il Re stavamolto sontano, e che esti folamente conoscovano il loro Benedetto Padre: obbligando sinalmente i distaccamenti, che seguivano i detti Commissaria ritirassi a Colonia, e a Monte Video.

A vista di quel manifesto disinganno delibera-

rono ne' mesi di Settembre, Ottobre, ed altri che decorsero sino al fine dell' accennato Anno 1753., e principi del seguente nelle conserenze di Castellos., e di Martim Garcia, i due principali Commissari Gomez Freire di Andrade, ed il Marchese di Valdelirios di marciare con li due Esferciti ad effetto di evacuare quel Territorio colla forza delle Armi, come in fatti così l' eseguirono poco tempo dopo quelle conserenze.

E così venne poi a manifeltarsi molto più necessario questo mezzo, poiche quando i detti Elecciti fi preparavano a marciare, gl' Indiani andarono in grande numero ad attaccare due volte la Fortezza, che i Portoghesi hanno spora il Fiume Pardo, portando seco quattro Cannoni per batte-

re detta Fortezza.

Essendo però stati rispinti, e distatti dal Presi, dio di essa, e facendosi dal medesimo cinquanta prigionieri, ne diedero l' avviso al Comandante di essa Fortezza, e Gomez Freire di Andrade con le lettere de 20. di Aprile, e 21. di Giugno del 1754. Scrivendo, che quando gl'Indiani furono interrogati circa gli motivi delle Crudeltà, che avevano pratticate tanto in quelli combattimenti, quanto dopo di essere stati fatti prigionieri, risposero queste formali parole.

Gl' Indiani prigionieri dichiarano, che i Padri erano venuti inseme con loro sino al Fiume Pardo, e che restarono nell' altra Spiaggia del medessimo. Dicono, che sono dei quattro suoghi di S. Luigi, S. Michele, S. Lerenzo, e S. Giovanni. Uno di essi dice, che nel suogo di S. Michele vi sono an-

cora quindici Canoni.

Interrogati poi della ragione, per cui uccidendo un Portoghese gli tagliano subito il Capo, dissero, che che i loro Beati Padri gli afficuravano, che i Portoghest quantuque ricevessero molte ferite, molti pero di esti risuscitavano, e che il più sicuro era te-

gliar loro la tefta.

Essendo partito il Generale Portoghese dal Fiume grande di San Pietro il di 28. di Giugno di quell' anno, ed arrivato il dì 30. di Luglio nella Fortezza del Fiume Pardo: Appena l' ebbe pafsata, che incominciarono a presentarseli gl' Indiani ribelli in gran numero per incommodarlo nella marchia, nella quale fu poi, continuando sempre coll' Inimico alla vista, e con le armi alfa mano infino a tanto che scrisse il medesimo Generale queste parole formali.

Il giorno 7. ( di Settembre ) effendo arrivato nel principale posto, che il detto Jacqui aveva, o non lo dava, li trovai fortificati in esso con due Trinciere . . . . . . . . diedi ordine . che parlassero, e mi dichiarareno ciò, che costa dal

mumero I.

#### Essendo in sostanza.

Risponderono, che ivi era il loro Maestro di Campo chiamato Andrea, il quale aveva ordine da suoi Superiori di non permettere, che senza la sua licenza petessero i Portoghest passare avanti.

"In questa maniera durò la guerra viva sino al giorno 16. di Novembre dello stesso Anno 1754. nel quale il detto Generale fu costretto a conchiudere una tregua con gl' Indiani fino alla nuova determinazione di Sua Maestà Cattolica : Essendo frattanto stato proibito al Generale Portoghese d'avanzarsi nel Terreno, ed agl' Indiani di infestare, ciò che il medesimo Generale aveva

OCCU-

Atti. (I)

L'Esercito Spagnuolo , che marchiava nello stesso tempo dall'altra parte di Santa Tecla, fu parimente astretto a ritirarsene verso le Spiaggie del Fiume della Plata per cagione, che trovò ancora in quella parte sollevate le Popolazioni degl' Indiani con forze molto maggiori delle sue, e che i medesimi Indiani avevano resa sterile la Campagna, spogliandola di tutto il necessario per la sussissanza delle Truppe con una disciplina militare, che certamente non era propria della loro ignoranza.

Esfendo arrivate le informazioni di questi strani fatti alle rispettive Corti, da quella di Madrid furono spediti al Marchese di Valdelirios gli Ordini, ch'esso riferì a Gomez Freire di Andrade in Lettera dei 9. di Febbrajo dell'Anno 1756. con le

parole, che seguono,

" Nella Lettera di Officio, che scrivo all'Eccel-" lenza Vostra, osserverà, che Sua Maestà hasco-" perto, e si è assicurata, che i Gesuiti di codesta s, Provincia sono la cagione totale della ribellione ,, degl'Indiani. Ed in oltre le providenze, che dico ", in effa effersi date da Sua Maestà, con licenziare ,, il suo Confessore, e dar'ordine, che vi si man-, dino mille Uomini , mi ha scritto una Lettera " propria di un Sovrano, acciocchè io esortiil Pro-" vinciale, rimproverandogli il delitto d'infedeltà, " edicendogli, che se subito non consegna i Popoli , pa-

I ) E' copiate quel' Atto ne' documenti chilenti fotte il num. 4.

pacificamente, senza che si sparga una goccia di piangue, ne averà Sua Maestà questa riprova più prilevante; procederà contro di esso, e degli altri Padri a tenore di tutte le Leggi Canoniche, e Civili; Li tratterà come Rei di Lesa Maestà, e farà loro render conto a Dio di tutte le vite innocenti; che si sacrificassero ec.

La Corte di Lisbona diede ordine d'istruire Gomez Freire di Andrade nella stessa conformità avendogli Sua Maestà Fedelissima comandato, che nella sorma, che si era stipolato nel Trattato dei Confini, dasse ajuto con tutta la sorza possibile al Generale Spagnuolo, per ridurre all'obbedienza

quella scandalosa ribellione.

Quando arrivarono i suddetti Ordini, avevano già nuovamente concordato i due rispettivi Generali di adunare i loro eferciri in Sant' Antonio il Vecchio, ad effetto di entrare per Santa Tecla, a foggiogare i Popoli ribelli, ed effettivamente si era fatta l'unione di detti due Eserciti a' 1.6 di Gentajo dell' Anno prossimo passato 1756.

Essendo partiti da quel Porto di Sant' Antonio, proseguirono i due Generali la loro marchia il primo giorno di Febbrajo prossimo seguente, edin quel tempo si osservò, che mancava una partita di sedici Soldati Castigliani, che si erano avanzati a fare la scoperta del Campo. È credendo, che sosservo del Campo. È credendo, che fossero diertati, si seppe poi, che avendo trovata altra partita più numerosa d' Indiani, che pareano pacissici, ed essendo stati invitati da questi con bandiera bianca per dar loro qualche ria-fresco, appena li videro in terra, che crudelmente gli assassima sono si pogliandoli dopo morti di tuto quello, che aveano indosso.

Continuando i medefimi due Eserciti uniti la

predetta marchia, sempre però incomodati dai ribelli sino al giorno 10. del suddetto mese di Febbraio si portarono a trovarli trincierati, è sortiscati sopra un Colle in sito vantaggioso: Ivi supono attaccati, e disfatti dopo un combattimento assa fiero, lasciandone morti sul Campo di Bartaglia milleducento, ed alcuni Cannoni, ed altri spogli d' Armi, e Bandiere.

Quella grande strage operò, che gl' Indiani non fi arrischiassero di tentare altra battaglia infino al giorno 22. di Marzo, nel quale gli Eserciti s'acc ramparono nell' ingresso, o sia alla pendice di un'

altissima montagna quasi inaccessibile,

Quando però pretesero di montarla per portarfi ne' Popoli, ch' erano vicini; vi trovarono altra trinciera formata con tutte le regole milliati, per difendere quel passaggio; e guarnita di altuni Cannoni; con altro gran numero. d' Indiani-

armati.

Essendo stati però questi battuti nelle soro trintiere dall' Artiglieria di Campagna dei due Espaciti, ed immediatamente attaccati dai fianchi delle truppe regolari con tutto vigore; surono di là sloggiati; e possi in suga; laciando libero il predetto Monte. Niente di meno su necossiratio; che gli Eserciti vi si fermassero per aprirsi la via sino alli 3, del mese di Maggio del succennaro Anno.

Appena ritornò l' Efercito a continuare la sua marchia; che scoprì nella medesima altra Truppa di tremila; e più Indiani; i quali secero alcune scaramuccie con le guardie, e corpi avanzati; perdendo sempre genre sino al giorno io del sud detto mese:

Nel quale si avvanzarono gli Eserciti per pas-

tare il Fiume Churiebj , ed allora di nuovo trovarono nel passaggio fortificati i ribelli. Maessendo stati attaccati con lo stesso vigore, furono altra volta distrutti con perdita; conchiudendo il Generale Gomez Freire la relazione del fuccesso di questo giorno con le parole seguenti.

" La pianta dà benissimo a divedere, che la " difesa era ben propria , e se questa è stata sat-", ta dagl' Indiani, dobbiamo restar persuasi, che ", in huogo di dottrina è stata loro insegnata l'Ar-" chitettura Militare " Effendo finalmente arrivati nel Popolo di S. Michiele ambedue gli Eserciti nel di 16. del predetto mese di Maggio, vi trovarono ( con orrore della Religione, e dell'umanità ) ciò , che Gomez Freire avvisò alla Corre di Lisbona in Lettera dei 26. Giugno dello stesso

Anno 1756. con le seguenti parole.

" Li giorni 13, , e 14. furono molto più pio-, vosi , ma non fu bastevole l' acqua per estin-" guere il fuoco , in cui vedevamo ardere quel ", Popolo. Il giorno 16. nel quale vi arrivammo, " si diede ordine alle Maestranze di rimediare al-" l'incendio, che avendo già divorate le case più ,, considerabili , si era in oltre attaccato con viy gore alla Sagrestia ; riusci di liberare il Tem-" pio certamente magnifico; ma non si potè esi-" mere dagli infulti, che i ribelli vi avevano " già fatti, nè dalla barbara crudeltà, con cui " avevano ridotto il Tabernacolo in piccioli pez-" zetti , dal quale però sapemmo , che i PP. a-" vevano già ritirati i Sagri Vafi : effendo il " detto Tempio così magnifico, quale lo dimo-", strerà la Pianta, di cui ora fi manda il piano, e prospetto, non vi si poteva entrare in esso, , senza che s' intenerisse il Cuore, e restassero , gli

s, gli occhi stupefatti a cagione de' strapazzi, che

Questa notte determinò il Generale , che si andasse a sorprendere il Popolo di S. Lorenzo, che stà in distanza di due leghe . Comandò questa azione il Governatore di Monte Video con un distaccamento di quattro piccioli Cannoni, ed ottocento Uomini, cioè seicento Castigliani, e ducento Portoghesi, e di questi era Comandante il Tenente Colonnello di Dragoni Giuseppe Ignazio di Almeiida. Felicemente nello spuntare del giorno entrarono nel Popolo senza esser intesi, dove trovarono ancora alcune Famiglie, e trè Padri , o Curati , cioè il Padre Francesco Saverio Lamp, ed il Coadjutore celebre Padre Tedes ( certamente di uno Spirito molto attivo ) ed un Laico. Tutti fi resero subito, ed i due primi Padri furono rimessi all' Esercito, da dove il Generale rimandò il primo al Popolo, e mi pregò di voler dare alloggio al secondo nella mia Tenda, nella quale stette fino a tanto, che arrivammo nel Popolo di S. Ciovanni, ed ivi lo lasciai insieme con il Generale, che dopo alcuni giorni mi afficurò avergli dato la permissione di passare nell'altra parte del Fiume Uraguai; ed è cosa certa, che il Governatore di Monte Video trovò mella sua stanza documenti, che davano benissimo a divedere questa risoluzione . Il P. Lorenzo Balda, che si dice fosse una delle teste più tenaci , e che più animava gl'Indiani alla difesa , se n'era ritirato ai Monti con quelli di S. Michiele, de' quali era Paroco.

Ai Padri oggi, come nel primo giorno, ldifpiace di perdere, e gl' Indiani vivono con una abbidienza verso di essi cosa cieca, che presentemente in questo Popolo sto vedendo, che il Padre Curato comanda agl' Indiani, che si buttino in tetra, senza altro carcere, che il rispetto, ricevano venticinque battiture, e levandosne poi vanno a rendergli se grazie, e bacciargli la mano. Queste poverissime Famiglie vivono nella più rigida obbedienza, e in ischiavitu maggiore di questla de' Negri nelle miniere.

Avendo stabilito il medesimo Generale Portoghese il suo Quartiere nel suddetto Popolo di
5. Giovanni, si manifestarono finalmente mediante la residenza, che le Truppe secero ne' predetti Popoli, tutte le idee de Padri, che gli amministravano, Trovandosi con brevità recapitolati gl'
inganni con cui sollevarono gl' Indiani, e tuttavia
gli mantengono nella ribellione, alla quale gli provocarono, in tre documenti, si cui medesimi originali vennero alle mani di chi li secetradurre sedelmente dall' Idioma Guarani, mel quale surono,
serviti, nell'Idioma Portoghese, e si leggono al fine di questo Compendio. (1)

Confitono, li detti documenti in una istruzione, che i Capi de' Paesi follevati diedero ai loro rispettivi Capitani, allorche gli comandarono, di unitsi all' Elercito de' Ribelli; ed in due lettere scritte il mese di Febbrajo dello, stesso dello, sesso dello sesso della sedizione all' istesso, Esercito; Radicando maggiormente con queste sagrileghe, e sediziose Scritture ne' cuori de' miseri Indiani, gl' inganni, con cui gli avevano educati, e suggerito l'odio, implacabile contro tut-

ti li

<sup>( 1 )</sup> Sotto i num. I. II., e III.

ti li Portoghesi, e Spagnuoli senza riflettere ai mezzi, e modi, perchè si conseguissero cotanto abominevoli fini.

Dopo di essere entrati li due rispattivi Generali ne' sette Paesi della sponda Orientale dell' Uraguai con la forza delle armi, non potendo i Padri, che in essi dominavano, negargli l'obbedienza, alla quale furono costretti, ciò non ostante ritrovarono ancora altri mezzi, e maniere di renderla insussistente con dolo temerario.

Quando si doveva sperare, che vedendosi soggiogati, si ricordassero, che sino dai principi avevano rappresentato, che il tempo della dilazione, che avevano chiesta, era fondato sopra i dichiarati motivi di trasportare gl' Indiani verso i Sertoens della parte Occidentale del Fiume Uraguai, ed ivifare li nuovi stabilimenti; per discolparsene almeno fingendo, che gli avevano fatti, lo pratticarono molto al contrario di quello, che in fimili circostanze si poteva credere.

Imperciocche oftinandosi ancora nella temerità, e nella ribellione, ebbe l'ardire il Popolo di San Niccolò di follevarsi altra volta verso il fine dell' anno proffimo precedente 1756. con forpendere, e predare una cavalcata, che andava all' Esercito del Generale Spagnuolo. Questi mandò un Corpodi trecento Soldati di Cavalleria per castigare que Ribelli ; ma furono essi tanto temerari, che costrinsero il Comandante di detto distaccamento ad un fatto d'armi, nel quale gli uccilero ancora un Capitano, ed alcuni Soldati.

Passò in oltre la temerità a commettere altro eccesso altrettanto maggiore, e più degno di rimprovero, il quale si fu, chedimenticandosi di tuttoquello, che già era fucceduto, fecero ritirare gli

24
Indiani, che Camparono dal predetto combattimento ne Boschi di questa parte Orientale del Fiume Uraguai, e gli aggregarono a poco a poco tanti altri, che nel Mele di Maggio di questo corrente Anno si erano già innoltrati più diquattordeci mila Indiani in quelli sertoen, verso i quali gli avevano indirizzati da tutti i Paesi, obbligando in questo modo i due rispettivi Monarchi a
continuare ancora la guerra, in cui si trovano
per debellarli.

Rivoluzioni de' medesimi Padri nel Nord del Brasile, ovvero nel Maranhao, o nei Fiumi Hen, e della Madeira.

All' altra parte del Nord dell' America Portoghefe, e Spagnuola, ovvero de Fiumi Negro, e della Madeira, non furono i fopradetti Padri, in riguardo al riferito afunto niente più moderati in quanto le loro forze ad essi permisero, che potesseroeccedere le leggi Ecclesialtiche, e Regie.

Ritrovandosi la Corte di Lisbona priva per le simulazioni de' medesimi Padri d'ogni avviso, ed informazione di quelli vasti progetti di conquista, ch' essi per lo spazio di tanti anni occultarono sotto il Sagro velo dello zelo della propagazione del Vangelo, e dilatazione della Fede Cattolica; non riusci loro difficile di ottenere dalla medesima Corte alcuni Privilegi, ed in fatti conseguirono molto maggiori tolleranze, in virtù delle quali negli stati del Gran Parà, e Maranhao, accumulando abusi sopra abusi, arrivarono a rendersi Signori associato del Governo Spirituale, e Temporale degl'Indiani, ponendoli nelle

la più rigorofa schiavità a titolo di zelo della loro libertà; ed usurpando loro non solamente tutte le Terre, e li frutti, che da esse raccoglievano, ma eziandio fino lo stesso lavoro corporale, di maniera tale, che nè anche permettevano ad essi il tempo per coltivare quel poco, a cui si riduce il miterabilissimo loro sostentamento, nemmeno loro somministravano quella poca, e niente significante robba, che basterebbe per coprire la loro nudità, con cui questi infelici ragionevoli si esponevano indecentissimamente agli occhi del Popolo.

Per sostenere un cotanto inumano, ed intollerabile dispotismo, vi stabilirono le medesime masfime, che avevano pratticate nell' altra parte del Sur, proibendo qualunque ingresso de' Portoghesi ne' Paesi degl' Indiani, che i loro Religiosi amministravano; sotto pretesto, che i Secolari sarebbero andati a pervertire l'innocenza de' costumi de'predetti Indiani, e vietando negl'istessi Paesi l'uto della Lingua Portoghese per assicurarsi meglio, che non vi sarebbe communicazione tra li sudetti Indiani, ed i Bianchi Vassalli di Sua Maestà Fedelissima.

Con questi, e molti altri mezzi della stessa natura, che si sono già riferiti, si arrogarono gli accennati Religiosi l' empia usurpazione della libertà di quei miseri agionevoli, senza che riflettessero alle Censure fulminate nelle Bolle de'Santissimi Pontesici Paolo III., ed Urbano VIII., e molto meno alle molte Leggi, che furono pubblicate durante il Regno del ReD. Sebastiano, ed in tutti gli altri , che poi seguirono per impedire la schiavità degl'Indiani.

Dalla suddetta usurpazione della libertà degl' Indiani passarono a quella dell' agricoltura, e del Commercio di quei due Stati contro all'altra proibizione del diritto Canonico, e delle terribili cofittuzioni Apoffoliche stabilite contro i Regolari, e molto più contro i Missionari Negozianti. Ultimamente assorbirono in se stessi tutto il predetto Commercio, approppiandosi con una assoluta violenza non solamente ogni sorta di negozio, ma eziandio i due sostenimenti della prima necessità della vita umana con molti monopoli rigettati ancora

dalla Legge Divina, e naturale.

Le molte, e successive querele, che come necessarie conseguenze risultarono da quelle estorsióni, esclamarono tanto, e tanto incessantemente contro l'estrema miseria, in cui gli stessi Religiosi avevano ridotti quei Popoli, privandoli degli Operarj, e conseguentemente dell' Agricoltura, e del Commercio, che non ostante, che ai detti PP. fosse riuscito sempre di allontanarle dal Trono de' Monarchi di Portogallo, l' anno però 1741, essendone arrivata la notizia dall' Eminenza del Soglio Pontificio all' orecchie d' un Principe tanto geloso della Religione, quanto ne fu il Re D. Giovanni Quinto di gloriosa memoria, immediatamente quel Fidelissimo Re assicurò il Santissimo Padre BENEDETTO XIV., che avrebbe cooperato alla libertà degl' Indiani ( causa essenziale di tutte le miserie spirituali, e temporali di quei Popoli) con tutta l'efficacia del suo ardentissimo, ed elemplarismo zelo della propagazione della Fede Cattolica, e del bene comune de fuoi Vastalli.

A tenore di questo concordato su spedita la veramente Apostolica, e tremenda Bolla in data de 20. di Dicembre del medessimo anno 1741. colla Clausola ex abundanti della Provvidenza Pontificia, che si rende manifesta dal suo contesto.

In conformità di essa lo stesso Monarca fece

spedire per quei Stati i più premurosi, ed urgenti ordini, acciocche in essi fosse in tutto, e per tutto eleguita la decisione di Sua Santità; niente però fu bastevole, imperocchè quando il notorio, ed esemplare zelo del moderno Vescovo del Gran Parà D. Michele di Bulloens degno figlio dell' Ordine Sagro de' Predicatori dopo aver' fatte molte previe diligenze trattò di dare esecuzione alla detta Bolla, si suscitò contro di esso una sollevazione, che per allora impedi l'effetto di quell'Apostolica provvidenza; conciosiachè non parve all' iftesso Prelato cosa opportuna di partecipare alla Corte di Lisbona un disordine tanto sfrano nel tempo, in cui teme, che la notizia d' un sì scandaloso fatto alterasse la tranquillità d'animo del mentovato Monarca, che già era gravemente oppresso dall' infermità, di cui poi morì il di 31. di Luglio dell' anno 1750.

Questo era lo stato, in cui si trovavano i suddetti Religiosi nel Gran Parà, e Maranhaon, altora quando il Re Fedelissimo selicemente regnante ordinò al Governatore, e Capitano Generale: delte medesime Capitanie, Francesco Saverio Mendozza Furtado, mediante li dispacci del
di 30. di Aprile dell' anno 1753. con cui lo nominò suo principal Commissario, e Plenipotenziario per le conserenze della demarcazione de Consini di quella parte, che subito passassimo de Consini di quella parte, che subito passassimenti, e viveri, ch' erano necessari per ivi ricevere i Commissari di S.M. Cattolica, e procedere
con essi unitamente alle demarcazioni nella forma

del trattato de confini.

Perche allora era già una cosa ben notoria nella Corre di Lisbona, che i predetti Padri erano divenuti affoluti Padroni della libertà, della fatica, e della comunicazione degl' Indiani, fenza i quali nulla fi poteva fare ne' termini tompetenti. E che ancora avevano arrogata a feftefii l' Agricoltura, ed inoltre il Commercio. Ordino per tanto S. M. Fedeliffima, che fi feriveffe ne' termini più premurofi al Vice Provinciale della Compagnia del Gran Parà, e Maranhoa, e he dal canto suo contribuisfe con tutti gl' Indiani di fervizio, e con altri che ivi fossero, acciocchè il detto suo Principale Commissario, e Plenipotenziario si portasse con decoro, e prontamente, nel luogo delle Conferenze.

L'Esecuzioni, che diedero i detti Padri a quegli Ordini Regi furono di fare una follevazione degl' Indiani delle vicinanze di quel luogo destinato per le conferenze, facendogli allontanare da esso per le induzioni de' Padri Antonio Giuseppe Portoghese, e Rocco Hunderfund Tedesco, che anticipatamente gli avevano fatte stabilire in quelle parti con il detto cattivo fine. In oltre di effere fimilmente andato altro Padre della Compagnia chiamato Emanuele de' Santì, Nipote del Vice-Provinciale a stabilirsi nella sponda del Fiume Javari, ed ivi dichiarare la Guerra a' Religiosi della Madonna del Carmine, che reggevano esemplarmente le Missioni di quella parte, per fare in essa una generale perturbazione, che rovinasse tutto il Paese, e lo rendesse inabitabile. Di più, sollevare gl' Indiani nella stessa Capitale del Gran Parà in guisa tale, che abbandonassero le opere, che in servigio di S. M. si stavano facendo per la spedizione del Fiume Negro, infultarono altresì per tutto l'interno dello stato i Ministri, ed Officiali di S. M. Fedelissima minaccianciandoli colla potenza della Religione della Compagnia nel Regno, e con follevazioni in quello fiato per nen offervare le Leggi, e gli Ordini di cui erano efecutori; ed allegando per darlo cosi ad intendere, che in quello fiato i loro Antecefori fempre lo avevano praticato in quella forma, E finalmente spopolarono i Padri del camminodel Fiume Negro, e ne rittrarono i viveri di esti, e di molti altri, acciocchè per la mancanza de soccorsi, e mantenimenti perisero le Truppe, che doveano passare nel luogo delle conferenze, ed indi alle frontiere, ove si dovevano fare le demarcazioni de Confini de Domini dei due Monarchi contrattanti.

La certezza di questi strani fatti confermati uniformemente dalle Lettere del Vescovo, del Governatore, e de'Ministri, ed Officiali di quello Stato, e degli atti, e documenti autentici, che l' accompagnavano, era degna di molto più fevere dimostrazioni. Prevalendo però tuttavia la Clemenza del Re Fedelissimo, e sperando quel pietofissimo Monarca, che questa medesima sovrabbondanza della sua Reale benignità servisse di confusione, e di correzione ai suddetti Religiosi, fi ridusse a comandare ancora, che fosse avvertito seriamente il Vice-Provinciale del Gran Parà de' sopraddetti disordini per impedirgli, e che uscissero suori di quello stato in virtù della lettera firmata di sua Regia manosotto li 3.di Marzo dell' anno 1755. li Padri Antonio Giuseppe Rocco Hundersund, Teodoro della Croce, ed E<sup>2</sup> manuele Gonzaga, che ivi avevano dati li maggiori scandali , e comandare altresì mediante altra lettera Regia-forto la stessa data; che i Religiofi Carmelitani fossero restituiti nell'intiera amminiministrazion de Pzesi del Fiume Javari; dalla quale il Nipote del Vice-Provinciale della Compagnia aveva preteso di scacciarli con la forza delle Armi con iscandaso universale di tutti quei Popoli.

Mentre questo si faceva in Lisbona; avendo il determina superate le difficoltà, e le dilazioni, che refero necefiari i difordini, che se gli opposero per impedirlo; arrivo finalmente a partire dalla Capitale del Gran Parà per il Fiume Negro il di 2. Ottob. dell' Anno 1754-

Nel corso del viaggio trovò sempre permanenti dalla parte di detti Religiosi se sessemanenti altri maggiori disordini, che si rilevano dal Diario autentico del medesimo viaggio, dal quale si copiaranno qui alcuni luoghi per formare un' Idea chiara, di ciò, che segui in quella faicosa navigazione; tanto per quello che riguarda gl' Indiani di servizio, quanto i mantenimenti, ed i viveri per provedere la spedizione. Per quello che appartiene a' mentovati Indiani si spiega quel Diario nella maniera, che segue.

Il giorno to, d'Ottobre verso le ore sei della mattina ci levammo dal suddetto Fiume per andare a cercare il Paese di Guaricà, dove arrivammo verso le ore undeci, e lo trovammo desetto, sebbene sosse uno de'più popolati del Sertaon, perciocche in esso non vi erano altri, che il Padre Marino Schuvari, s che è il Compagno del P. Missionario, trè Indiani vecchi, alcuni ragazzi, e poche Indiane Moglidi alcuni Marinari, che venivano con la Truppa.

Per provederfi prontamente di sei Indiani per l' equipaggio, e remi di alcune Canoe, (1) che

<sup>(1)</sup> Canoè piccole barche di trasporte.

non erano ben governate, fu necessaria un' eccessiva fatica, e che. Sua Eccellenza adoperasse alcuna forza, mandandovi Soldati per le sosse, e per le macchie, dove tutti stavano ritirati, e quei pochi, che comparirono, consessarono, ch'era suggita tutta la gente mediante la prattica, ed induzione fattale dal Padre.

Il giorno 11. verso un' ora, e mezza arrivammo nel Paese di Arucarà, dove trovammo il Padre Missionario Emanuele con più poca gente, che nel passato : avendo avuto bisogno di alcuni Indiani per il governo delle Canoè, che n' erano prive, su necessario cercarli per le fosse. La matrina del 26. fatta la rassegna degl'Indiani delle Canoè si trovò, ch'erano disertati la notte antecedente 36. essendo tutti di quei Paesi, che amministravano i Religiosi della Compagnia.

Vicino alla Fortezza del Fiume Tapajos vi è un Pacfe affai popolato fotto l'amminifirazione dei Religiofi della Compagnia, di cui è Miffionario il P. Gioacchimo di Carvallo, e parimente lo trovammo con poca gente, di modo tale, che avendo bifogno degl' Indiani per efferne fuggiti da quefto Pacfe dieciotto, S. E. fu necessitata di mandarli a cercare ne' Pacfi di Camarù, e Boya-

ris del medefimo Fiume.

Finalmente in questa maniera ( dice lo stesso Diario ( secero disertare da quella spedizione sino al numero di cento seffantacinque Indiani, di modochè quel principale Commissario rapportando, ciò che nel suo viaggio eta seguito sopra tale affunto , conchiuse in Lettera de'. di Luglio dell' anno 1735, trattando di uno de' Paesi deserti, dove trovò la gente suggita con queste formali parole.

Da questo Paese passai ad Arucarà, che sarà rà distante poco più di trè leghe, e lo trovai quasi nella stessa forma con pocadifferenza: e quest', è una regola generale di tutti li Paesi per non

ripeterlo spesso.

Per quello poi, che spetta ai viveri, che S. M. Fedelissima aveva ordinati, basterà per formare un' idea di quello, che successe in questo particolare, copiare dalla Lettera, che il Vescovo del Gran Parà mandò alla Corte di Lisbona in data dei 24. di Luglio dello stesso Anno ( mentre governava quella Capitale in assenzadel Generale ), le seguenti.

Giunse in essi (Missionari) a tanto eccesso la mancanza di obbedienza, e carità in questa materia, che in tutti li Paesi del Fiume Tapayo bastevoli da se soli per provedere tutte le sponde del Fiume Negro raccomandarono espressamente i Padri Missionari, che non facessero vivande di ·Farina , nè di qualunque altro legume , dicendo chiaramente agl' Indiani , che in occasione di maggior necessità averebbero loro data la licenza per andare a cercare altrove il loro softentamento.

Questi medesimi eccessi di carità praticarono i detti Missionari quasi in tutti i loro Paesi , con impiegare gl' Indiani nelle loro particolari convenienze, dal che necessariamente dovea risultare il mancamento della fabbrica delle Farine, e con ordinargli positivamente, che non le vendessero ai Bianchi, conforme accadde nel Paese di Arcurara fotto l' amministrazione della Compagnia. Erano in questo Paese alcuni Soldati della guarnigione di Macapà con l'incombenza di comprare la Farina, e sentendosi la Messa nella Festa

delle

33

della Pentecoste, intesero che il Missionario di detto Parse chiamato Emanuele Riberio, stando a sedere in quel luogo, in cui si costumavatpiegare i Sagri Dogmi della fede, e si deve consigliare la prattica delle virtù, ordinava ai suoi Indiani, ( parlandogli nella loro lingua) che in nessuna maniera vendessero la Farina ai detti Soldati, nè soccorresero la Villa di Macapà, con minaccie, che operando diversamente, gli averebbero dato un elemplare castigo.

Nello stesso tempo fu scoperto, che i sopradetti Religiosi commettendo altro delitto atroce di Lesa Maestà, non solamente si erano arrogata l'autorità di fare Trattati con le nazioni barbare di quei Sertoens de' Domini della Corona di Portogallo senza l' intervento del Capitano Generale , e dei Ministri di Sua Maestà Fedelissima ; ma eziandio, che da questo abominevole disordine passarono a commettere altro ancor più detestabile di stipolare per condizioni dei medesimi-Trattati il Dominio supremo, e servizio degli Indiani esclusivi della Corona, e de' Vasfalli di Sua Maestà, la ripugnanza, e l'odio alla communicazione, e foggezione de' Bianchi Secolari. ed il dispregio delli ordini del Governatore, e delle Persone degli Abitatori dello Stato, come si rilevo evidentemente dal Trattato, che il Padre Davide Tay Missionario del Paese di S. Francesco Saverio di Acamà aveva fatto il mese di Agosto dello stesso anno 1755, con gl' Indiani Amanayos, nel quale si trovano scritti gli Articoli seguenti.

Articolo Terzo.

Se vogliono effer figli dei Padri foggertan-

dofi al governo di essi prestando loro obbedienza con restare i Padri Morabixavas ( cioè Capitani Generali ) di essi , che devono trattarli conte loro Figli ? Risposero di voler esser Figli dei Padri.

### Articolo quinto,

Se vogliono trattare ancora i loro Padri, come buoni Figliuoli ? Risposero di voler fare gran Rossa, o sia Vivande di Farina per i Padri.

#### Articolo ottavo.

Se vogliono effere obbedienti al Morabixava Goacu de' Bianchi ( cioè il Capitano Generale dello Stato ) contentandosi di andare a faticare quando li vorranno mandare ? Risposero generalmente, che per necessità, e nessun conto vogliono avere, che fare con li Bianchi.

#### Articolo nono.

Se vi fosse qualche cosa straordinaria per esempio, qualche inimico, e quando i Guajajaras (cioè Bianchi ) devono andare, se gli Ammanajos vogliono ajutarli ? Risposero, che vogliono essere buoni Compagni, e che ajuteranno i Coajajaras, purche reciprocamente debbano fare lo stesso i Goajajaras.

Di modo tale, che il Capitano Generale, ed i Bianchi dello Stato in queste convenzioni erano tutti uguali agl' Indiani, e li Padri Capitani Generali Ecclesiastici erano superiori a tutti , manifestandosi certamente, che attese queste condizioni, che contrattano con gl' Indiani, prendono pretello

telto i predetti Padri per alienare i medefimi Indiani dalla fuggezione, e fervizio Reale, e dalla Società civile de Bianchi Secolari.

Sua Maestà Fedelissima ricavando dalle chiare cognizioni di tutti questi fatti la decisiva conseguenza, cioè, che le infermità deplorabili del Coipo di quello Stato essendo tanto invecchiate, ed estreme non potevano già curarsi senza rimedi mággiori applicati con turta l'efficacia , ordinò che da una parte si avvisasse il Vescovo del Gran Parà D. Michele de Bulloens , the fenza perder più tempo in così meritoria opera, pubblicasse subito la Bolla Pontificia dei 20. di Dicembre dell' anno 1741. la quale aveva dichiarato effere liberi tutti li predetti Indiani, e condannati alla pena di Scomunica Late Sententia, quei che pratticaffero, difendessero, infegnassero, o predicassero il contrario; stabili ancora da un'altra parte le due Sante Leggi promulgate ne' giorni 6., e 7. Giugno dell' anno 1756, rinhovando in favore della medesima libertà, e del bene comune degl'Indiani tutte le Leggi , e gli Ordini de' suoi Augusti Predecessori . E dall' altra parte finalmente ordino nello stesso al Governatore, e Capitano Generale di quello Stato, che facessero eseguire tutto con quella efficacia, ed esattezza, con cui Sua Santità, e Sua Maestà in Causa comune l' avevano determinato.

Essendo giunti quegli Ordini Regj in tempo, ch' era assente dalla Città del Gran Parà il deto Capitano Generale, c'he allora stava nel luogo desinato per le conserenze, il Vescovo, che governava la medesima Capitale stimo per cosa necesaria di sospendere l' esecuzione de' medesimi fino all' arrivo del Governatore Proprietario, a

36
caufa, che i predetti Padri, dacchè videro superate le difficoltà della spedizione del Fiume Negro,
che prima tenevano per superiori ad ogni providenza, erano passati a servirsi d'altri mezzi violenti, che il detto Prelato trovò, che rendevano
necessaria quella sua circospezione.

Il primo de' fuddetti mezzi fu di procurare incitare gli Officiali di quelle Truppe ad effetto che fi iollevassero contro il loro Generale conforme l'aveva egli avvisato sotto il di 7. Lugliodell' anno 1755, facendone Relazione de' fatti, che così l'avevano dimostrato, e conchiudendo con le

parole seguenti.

"Continuando il detto Padre Alessio Anto" Continuando il detto Padre Alessio Anto" nio nell'istessa idea si uni con alcuni pochi Offi" ciali , e sotto il virtuoso pretesto di voler loro
dare gli Esercizi di S. Ignazio , gl' introdusse
" nel Collegio alla sua divozione : dicendo in
" quel tempo agl' Ingegneri , che tutti il provedimenti, che aveva Sua Maessi ordinato, e man" dato per servizio della tavola , che qui ( cioè
" nella sponda del Fiume Negro ) comando si
" allessissa a costo della sua Reale azienda , ap" partenevano a loro , e nella stessa forma se gli
" dovevano distribuire i Rami, che servono nella
" Cucina , e che se non si eseguiva così, era un
" futro, che si faceva a ciascuno di essi.

"Dopo questo il detto Padre , ed altri suoi "Compagni si avanzarono a render persuala que"sta gente , che Io sarei uscito dal Parà senza
"ordine di Sua Maestà ; e che per un'atto volonstario li mettevo tra queste macchie dove oltre
"tre infiniti incommodi , che ivi dovevano pati"re , ultimamente si sarebbero morri di fame ,
"e questo senzi altro oggetto, che perche lo vo-

, leva così , quando che le demarcazioni erano, già guaftate, e mai più fi dovevano efeguire. Lo che fi rilevò da alcune altre Lettere, nel-

le quali si contiene la narrativa di molti altri fatti, e machine dirette allo stesso cattivo sine di

concitare alle dissensioni, le Truppe.

Il secondo mezzo su l'essere poi passati li medesimi Religiosi Gesuiti dalle macchinazioni artificiole all' ulo dell' Armi , procurando mantenerli in quelli Sertoens per la via della forza, d'accordo con li loro Religiosi Spagnuoli, che erano stabiliti in quella Frontiera del Nord, di modo che stando per fondarsi nel mese di Gennajo dell' anno 1756. la Villa di Borba la nuova , nel Paese prima chiamato di Troncano : sol trovò in essa il P. Anselmo Echart Tedesco, che era arrivato pochi mesi prima come Missionario armato con due pezzi di Artiglieria, ed unito con altro Padre ancor Tedesco chiamato Antonio Meisserburgo; ambedue pratticarono in questo Territorio disordini, e superiorità, che averebbero bisogno d'una ben lunga Relazione per darne il ragguaglio, e renderebbero verifimile il sospetto, che invece di Religiosi potrebbero essere stati due Ingegneri travestiti.

In queste urgenti circostanze, e per la necessità, che il Governatore, e Capitan Generale diquello Stato aveva di portarsi in quella Capitale, ad effetto di cercare il rimedio di alcuni mali, che pativa, discese nella Città del Parà per sollettare in essa vivamente colla fiua presenza la pubblicazione della Lettera Passorale del Vescovo, assine di dare esecuzione alla Bolla Pontificia spedita i 20. Dicembre l'anno 1741., e delle due Leggi Reggie de' 6., e 7. Giugno dell'anno 1756.

gie de 6., e 7. Giugno dell'anno 1756. C 3 AmAmbedue le dette pubblicazioni si fecero effettivamente colle solite solennità ne' giorni 28. di Gennaro, e 28., e 29. di Maggio dello scorso anno 1757. con gran contentezza degli Abitatori della predetta Capitale, che medianti le providenze Pontificie, e Regie videro cessare in quei trè giorni le calamità, che per lo spazio di tanti anni avevano afflitto tutto quello Stato.

Ma nientedimeno non cessarono ancora gli efferti delle sediziose macchine, che di sopra ho rapportate; non potendo queste operare nella fedeltà, ed onore degli Ufficiali delle Truppe, operarono però in tal guisa nei Soldati di minor sfera, e di riprovate procedure, che appena il Governatore Capitan Generale si ritirò dalla sponda del Fiume Negro, ne disertarono da esso non meno che 122. de' fuddetti Soldati , derubbando i Magazzini Reali con lo spoglio non solamente delle munizioni di Guerra, ma parimente di molte altre cose, che ivi erano riposte, saccheggiando nello stesso tempo alcune Case di Persone particolari , e portandosi con tutti questi furti nelle Missioni de' domini del Re Cattolico nella Capitania d' Amaguas, da dove arrivarono le ultimenotizie al Parà in data dei 18, del proffimo pre-cedente mese di Giugno, in cui si termina questa Relazione per non aver notizie posteriori alla data del predetto giorno.

2 30 2 1 2 1 1 10

alian de la companya de la companya

## Numero primo.

Copia delle Istruzioni, che i Padri disdero agli Indiani, ch'essi governano, quando marciarono verso l'Esercito, scriste in Lingua Guaran, e dalla medesima fedelmente tradotte nella stella forma, in cui surono trovate presso i detti Indiani.

# Stand Atlantage G E S. U.

N primo luogo tutti ligiorni, quando ci recordaremo, dobbiamo far vedere, che fiamo Figlidi noftro Dio Signore, edella Vergine Santifilma Nostra: Signora a Con tutto il nostro cuore ci abbiamo a confegnare al nostro. Signore a la la Santi Angelia, ed a tutti i Santi della Corre Celeste, facendo Orazionia, perchè essendo claudite, ottemphiamo, che porgano rimedio alle nostre miferie, meritevoli di ogni compassione, e ci liberino dai danni spiritualia, e temporalia e parimente abbiamo a confervare il Santo costume di recitare il Santissimo Rosario di Nostra: Signora a divozione, che molto l'è grata, e con la quale conseguiremo, che ci rimiri con quella misericordia, di cui hanno bisogno le sostre miserie, e così mediante la sua fantissimo protezione ci riche

scirà di vederci liberi da tanto male, quanto ci fovrasta.

vrasta. Quando a noi si opporranno quelle genti, che ci abborriscono, dobbiamo tutti insieme invocare la protezione della Beata Vergine nostra Signorar, e quella di S. Michiele, S. Giuseppe, e di tutt'i Santi de nostri Popoli ; e se saranno fervorose le nostre suppliche, ci consoleranno; E quando pretendono parlare con noi quei , che ci abborriscono, dobbiamo scansare la loro conversazione, fuggendo molto da quella de Castigliani, e molto più da quella de Portoghesi. Per causa di questi Portoghesi sono venuti nelle nostre Case tutti i presenti pregiudizi : Ricordatevi , che ne' tempi andati ammazzarono li vostri defunti Avoli, uccifero anco dappertutto molte migliaja di essi senza perdonare alle innocenti Creature, ed ancora burlarono, e schernirono le Sacre Immagini de' Santi , che adornavano gli Altari dedicati a Dio Nostro Signore . Questo medesimo, che in altro tempo segui, vogliono farlo adesso, e perciò ancorche grande sia l' impegno loro, non dobbiamo però confegnarci ad effi .

Se per sorte ci volessero parlare devono essere cinque Castigliani, e niente più : non vi siano Portoghesi, perché se venistero alcuni de Portoghesi, non ci riuscirà bene. Non vogliamo, che venga Gomez Freire, perchè esso, ed i suos fono quei, che per opera del Demonio ci abborriscono tanto. Questo Gomez Freire è l' Autore di tanto disturbo, e che opera tanto male, ingannando il suo Re, ed il nostro buon Re, per il quale motivo non vogliamoriceverlo. Dio Nostro Signore sin quello, che ci diede queste Terre,

ed effo va machinando per impoverirci levandocele . A tal fine va inventando contro noi molte false imposture, ed ancora contro i Benedetti Padri , de quali dice , che ci lasciano morire fenza i Santi Sagramenti . Per queste cose giudichiamo , che la venuta de' fuddetti non è per il servizio di Dio. Noi non abbiamo mancato in alcuna cosa al servizio del nostro buon Re. Sempre sempre; che ci ha occupati, abbiamo di buona voglia eseguiti i suoi comandamenti . Riprova di questo sono le reiterate volte; che di ordine suo abbiamo esposte le nostre vite, e sparso il nostro sangue in quei assedi, che si sono fatti nella Colonia Portoghefe, e questo solamente per eseguire la sua volontà, senza manisestare altro, che un fommo piacere di essere adempiti li suoi ordini ! di che sono buoni Testimoni il Sig. Governatore Don Bruno , e l' altro Governatore , che gli succede nel comando. E quando il nostro buon Re ebbe bisogno di noi altri nel Paraguai, ci portammo là , e molti , che vi fecero de' fervizi tanto fegnalati sì nella Colonia, che nel Paraguai, oggidì fi trovano tra questi Soldati . Il nostro buon Re sempre ci ha veduti con affetto in confiderazione de' nostri servizi, perche abbiamo adempiti li fuoi precetti . E ciò non ostante ci dice che lasciamo le nostre Terre, i nostri lavori .. le nostre Case, e finalmente tutto il terreno intiero. Questo non è ordine di Dio, ma del Demonio. Questo è quello, che sempre abbiamo inteso. Il nostro Re ancorche miserabili, e disgraziati Vassalli di esso, sempre ci ha portato amore come tali . Mai ha voluto il nostro buon Re tiranneggiarci , nè pregiudicarci , riflettendo alla nostra disgrazia : Sapendo queste cose non

abbiamo da credere, che il nostro buon Rè ordini, che noi infelici fiamo pregiudicati delle nostre faccende, ed esiliati; senza aver altro motivo ? che per avergli prestato servizio, sempre che si è presentata l'occasione ; e così mai lo credere mo quando dica : VOI ALTRI INDIANI DA TE LE VOSTRE TERRE, E QUANTO AVE TE AI PORTOGHESI, NON LO CREDIA MO MAI. Non farà mai. Se forse le vorranno comprare con il loro sangue, tutti noi altri Indiani così abbiamo a comprarle ancora. Noi abbiamo adunati venti Popoli per andarli a ricevere, e con grandissima allegrezza ci consegnaremo alla morte piuttosto, che consegnare le nostre Terre. Perche non da questo nostro Re ai Portoghefi Buenofagres , Santa Fede , Corrientes , e Paraguai ? Solamente si ha da eseguire questo ordine contro i poveri Indiani, ai quali comanda . che lascino le Joro, Case , le toro Chiese , e finalmente quanto hanno, e Iddio foro ha dato ? Gli giorni paffati credevamo , che voi altri venivate da parte del nostro buon Re , e così abbiamo adoperata la cautela per quello, che dovevamo fare. Non vogliamo andare, dove voi altri fiete, perchè non ci fidiamo di voi aleti : E ciò è proceduto dall' avere disprezzate voi altri le nostre ragioni . Non vogliamo dare queste Terre, ancorche abbiate detto, che ve le vogliamo dare. Se però vorranno parlare con noi, vengano cinque Castigliani, a quali non farà niente il Padre, che stà con gl' Indiani, e sà la loro Lingua, ed esso servirà d'Interprete, e turto fi farà così , perchè in quelta maniera le cose riusciranno come Dio comanda . Perocche alerimenti anderanno come il Diavolo vorrà . E non

vogliamo camminare, e vivere per dove voi altri volete, che camminiamo, e viviamo. Noi mai calpelliamo le voltre Terre per ammazzarvi, di impoverirvi, come fanno gl'infedeli, e voi, lo pratticate adeflo, e venite ad impoverirci, come se non sapelle ciocchè Iddio comanda, e ciocchè il nostro buon Re ha ordinato in riguardo a noi altri.

Il restante provano gli altri documenti , che

sieguono in appresso.

## Numero secondo.

Copia della Lettera, che il Popolo d'Ovantes, ovvero il Curato del Paese di San Francesco Saverio scrisse
in data de'5, Febbraro dell'anno.
1756. al chiamato Governatore;
che conduceva la gente dell'issesso
Paese nell'Esercito della Ribellione,
scritta in Lingua Guarani; e dalla medesima fedelmente tradotta nella Lingua Portoghese.

Overnatore Giuseppe Tiarayu; Dio nostro Signore, e la Santissima Vergine Immacolata, ed il nostro Padre S. Micbele vi servano di compagnia, ed a tutti i Soldati abitatori di questo Popolo. Il nostro Padre Curato ries cevè la vostra Lettera il giorno 5, di Febbrajo, que-

44 questa stanza di S. Saverio, e resta informato del bene stare di tutti voi altri. Il Padre tutti gligiorni celebra qui la Messa dinanzi alla Santissima Immagine di Nostra viginora di Loreto, acciocche interceda per voi altri, e vi faccia riuscire bene in tutto, e vi liberi da ogni male; ed ancora prega Iddio Padre Eterno, e buono. Il buon Padre Tedeù, ed il buon Padre Michiele sanno ancora il medesimo. Celebrano tutti li giorni la Messa, el paplicano per voi altri, e tutti i Padri degli altri Popoli, come loro Figli, pregano continuamente, acciocche Iddio vi conceda una buona riuscità.

Per amor di Dio vi domando; che fiate uniti quei del Popolo; e che abbiate parimente cofianza ne pericoli; e pazienza, per quello; che potete fperimentare. Invocate spesso il dolce nome di Maria Santissima, del Nostro Padre S. Michele, e di S. Giuseppe, chiedendo ad essi, che vi prestino ajuto nelle vostre imprese, e vi illuminino in esse, evi liberino da ogni male, e pericolo. Se così lo sarete, a Dio niente costa l'ajutarvi, e la Vergine Santissima, e tutti gl'Angeli della Cor-

te Celeste saranno vostri Compagni.

Desideriamo sapere da quale Popolo distante dal nostro s'incammina la gente verso di voi altri, e così lo avvisarete: Ignoriamo ancora, quale sia il Governatore, che viene con gli Spagnuoli, e se sia quello di BUENOSAYRES, o quello di MONTEVIDIO, ovvero ambedue insteme. E parimente quale strada facciano le Carette de Castigliani, e se quelle siano giunte a Sant' Antonio, e per quale via vengono i Portoghesi, e se siano incorporati con li Castigliani. Ragguagliateci

di tutto. Se i fuddetti vi manderanno qualche lettera, speditela subito al Padre Curato.

Per amor di Dio vi preghiamo, che non vi lasciate ingannare da codeste genti, che vi portano odio. Se per sorte scriverete ad essi alcuna lettera. manifestate loro il gran dispiacere, che provate per la loro venuta, e fate loro conoscere la poca paura, che ne avete, e la moltitudine di noi altri, e che quantunque questa moltitudine non fosse tanto grande, niente di meno non ne aveffimo paura, perche abbiamo nella nostra Compagnia la SS. Vergine, e li nostri Santi Difensori. Se coglierete alcuno, dimandategli bene tutto quello, che fa al caso. Quel soggetto, che mi chiedeste per Artigliero arriva por l'appunto adesso dal Popolo, e prontamente ve lo manderò. Ora vi mando una Bandiera con il ritratto di nostra Signora . Nel nostro Popolo non vi è alcuna novità da parteciparvi . Abbiate gran fiducia nelle Orazioni di tutti quei del Popolo, ed in particolare delle creature innocenti, perchè tutti s'impiegano in raccomandarvi da Dio. Il nostro Padre Curato vi manda molti faluti, e ricordi a tutti, e vi raccomanda, che preghiate molto spesso la SS. Vergine Maria, ed il nostro Padre S. Michele: ed ancora dice, che se vi manca qualche cosa, scriviate immediatamente al Padre Curato, e che tutti gli giorni mandiate il ragguaglio di tutte le novità, che occorreranno, e questo senza mancamento. Tutti gli Popoli desiderano di sapere a momenti li vostri avvenimenti. Il nostro Padre, il P. Tedett. ed il bnon Padre Michele, mandano molti faluti a tutti, ricevete anche i medesimi saluti di tutti noi, cioè tanto di quelli, che facciamo la residenza in S. Saverio, quanto degli altri, che

Longi

fia-

46
fiamo nel Popolo . Iddio Signor nostro , la Vergine Santissima , ed il nostro Padre S. Michele siano li vostri compagni . Amen . Da questo Popolo di S. Saverio li 5. Febbr. dell' anno 1756. -Maggiordomo -- Valentino Barrigna .

# Numero terzo.

Copia della Lettera sediziosa, ed ingannevole, che si finse essere stata scritta dai Caziquez, cioè, i Signori de Paest ribelli al Governatore di Buenosayres, essendo per altro una cosa inverssimile, che si mandasse al detto Governatore, e che più naturale cosa è, che si componesse stra gl' Indiani a sine di fargli scrivere gl' inganni, che in esse si contengono so scritta nella lingua Guarani, e da essa sella selmente trasportata nella Portoghese.

Signor Governatore: questo nostro Scritto mandiamo alle vostre mani, accioché finalmente ci diciate quello, che ci ha da succedere, e solamente accioché determinate bene, ciò, che dovete fare. Vedeste già come l'anno passaro venne

47

in questa nostra Terra il Padre Commissario ad inquietarci per farci uscire da' nostri Popoli , e dalle nostre Terre con dire , che questa era lavolontà del nostro Re; ed oltre questo voi ancor ci mandaste una lettera molto rigorosa, affinchè da noi si distruggessero con fuoco tutti li Popoli tutte le Case, e la nostra Chiesa, ch' è tanto bella : foggiungendo , che ci avereste ammazzati . Parimente dite nella vostra lettera, ( e perciò lo domandiamo ) che questa è anche la volontà del nostro Re. E se fosse questa la sua volontà, e l'ordinasse così , tutti noi altri per amor di Dio moriressimo dinnanzi al Santissimo Sagramento. Fermatevi, non toccate la Chiesa, che è di Dio, perchè anche l' Infedeli lo fanno così : E come la volontà del nostro Re puol essere, che prendiate, e rovinate sutto quello, che è nostro ; E' questo il voler di Dio ; e conforme ai suoi Santi Comandamenti ? Questo che abbiamo, è solamente frutto della nostra fatica personale, neil nostro Re ci ha data veruna cofa ; e poi per qual ragione tutti li Spagnuoli ci abborriscono tanto per il bene, che godiamo? Il nostro Re sà benissimo, che Iddio ci diede queste Terre, ed a nostri Avoli , e perciò folamente le possediamo per l' amor di Dio . Il Padre Rocco Gonzalues fi è già umiliato. Tutti noi altri dai tempi passati abbiamo sempre ubbidito ai Re di Spagna sino al presente, ed essendo questo così, come dunque crederemo ciocche dite, giacche noi giudichiamo che questa mai non puol essere la volontà del nostro Re? E niente di meno ci umiliamo con questo ad ascoltare l'ultima volontà del nostro Re. Le nostre Scritture già sono andate nella Cortedove esso risiede, acciocche veda la verità. Poco tempoè

4

ancora, che abbiamo ricevute le sue istruzioni : Se però erano certe, non si rassomigliavano alla Lettera vostra. O buono desiderio del nostro buon Re. Sappiamo benissimo quello, che ha da fare, quando vedrà là i nostri Scritti, e sapendo il nostro buon modo di procedere. Voi ancora avete già veduto le nostre Scrittute, nelle quali vi dicemmo tutta la pura verità. Quì non trovarete Terre per noi, non che per i nostri Bestiami. Non siamo noi soli quelli de' sette Popoli, ma bensì altri dodeci fono intenzionati di perderfi, quando vogliate levarci queste Terre. Signor Governatore, se non volete udire queste nostre ragioni, tutti noi altri ci mettiamo nelle mani di Dio, perchè esso è, che fa tutte le cose; esso è quello, che sà i nostri errori; al nostro Re in nessuna cosa abbiamo mancato, e perciò abbiamo fiducia in esso; per questo medesimo motivo abbiamo da mandare le nostre Lettere a tutti li Paesi, acciocchè ancora gl' Infedeli restino informati di questa nostra misera vita, e & spaventino di questi vostri fatti. Ancora si manda al nostro Re, acciocchè sappia il Padre Papa questo nostro modo di vivere, che non vi è chi lo veda . In voi altri non vi è più fiducia. Questo è il più certo avanti a Dio, che è quello, che tutto sà, e tutto vede. Esso vi dia vita, ed a noi ancora, acciocchè vi ricordiate bene di noi. Agli 11. del mese di Maggio dell'anno 1742. arrivò una Lettera del nostro buon Dio, e Signore; all' improvviso si prepard una piccola Lancia, o sia Schiffo, molto rispleadente, il eni grande albero era d' Argento, ed allorche approdò fulla sponda del Fiume pose nella punta una Scrittura, e mentre si portava in terra ferma, fu sparata un archibuggiata, e si

voltò verso di noi correndo, e tornando questa: imbarcazione indietro, come se andasse volando, la perderono di vista subitamente i circostanti, Questo è quello, che è certo, e segui, allorchè era Governatore Don Domenico Ortei de Roxas. Ancora fu inteso, che parti una imbarcazione, che portava per il Re quattromilla Pasacas, cioè pezze d' Argento, che li diedero a titolo di elemosina. Così dice chi lo sà, che è il P. Pietro Arnal nella sua Lettera. Nel mesedi Settembre dell'anno 1752. arrivò il Padre Commissario chia-, mato Luigi Altamirano da Buenosayres al Popolo di S. Tomaso, dove trattenendosi inquietò i Popoli, acciocche si mutassero, e questo non ebbe effetto, che però se ne ritornò solo a Buenosayres, e dopo esfere giunto colà mandò altravolta il Padre Alfonso Fernandez, il Padre Rocco Ballester, ed il Padre Agostino. Questo Padre nuovamente arrivò a S. Tommaso l'anno 1753, a'13, del mese d'Ago-sto. Tento di entrare in questi Popoli, e glielo impedirono i Soldati, e non lo lasciarono inoltrare più avanti. Onde se ne andò solo al Popolo della Candelaria. Dippoi pretese di venire al Popolo della Concezione un giorno di Festa, che vi si celebrava la Messa, e li Soldati di nuovo l' impedirono, e lo mandarono indietro altra volta, Dopo questo mandò alle mani del Padre Romano di Toledo Curato di Santa Maria Magiore una Lettera molto cattiva, e la confegno ad un Capitano chiamato Luigi Etuairahi, ela passò alle mani di quei di S. Niccolò, e poi la diede in proprie mani al Padre Carlo, ed al Padre Simone Santo il di 7. di Settembre. Quella cattiva Scrittura trattava dell' espulsione de' Padri . Si portarono però trenta Soldati di S. Luigi nel Popolo di S. Nicco50 lò, ed alli 8. di Settembre, per fine di tutto nella Chiefa alla prefenza di tutti prefero le dette Scritture dalle mani del Padre Carlo, e le abbrucciarono nella Piazza. Quefto è ciò, che facero quelli di S. Luigi. Quefto è il modo con cui volfero impedire la Messa del buon Padre.

Vollero fare in pezzi il Tabernacolo, e glielo impedirono. Per questo non entrano in questi Popoli, e chi volle far questo fu il Reggitore chia-

mato Michele Javat.

Mastro di Campo Michele Cheppa -- Segretario Ermenegildo Coruppi -- Li Cazicchi, e D. Giovanni Cumandyu -- Giuliano Cobuca. Questo è quanto è stato fatto -- Servitore Cugino e Ybavera di S. Michele.

# Numero quarto.

Copia della Convenzione stipolata trà Gomez Freire di Andrade, e li Cazichi per la sospensione delle Armi.

Di 14. del mese di Novembre dell' anno 1754. In questo Campo del Fiume Jacqui, dove sta accampato l' Illustrissimo, ed Eccell: Sig. Gomez Freire di Andrade Governatore, e Capitano Generale del Capitano del Fiume di Gianeiro, e delle miniere generali-con le Truppe di S. M. Fedelissima per ausiliare quello di S. M. Cattolica, ad effetto di evacuare i sette Popoli della Sponda Orientale dell'Uraguai,

guai, che si cedono alla nostra Corona in vigore del Trattato de' Confini delle conquiste. Alla prefenza del fudetto Eccell: Sig. Generale comparirono D. Francesco Antonio Cazico del Popolo di S. Angelo, D. Cristoforo Acatù, e D. Bartolommeo Candiù, Cazichi del Popolodi S. Luigi, e D. Francesco Guacu Governatore ultimo di detto Popolo di S. Luigi, i quali dissero al detto Sig. Eccellentissimo, che gli permettesse di ritirarsi ne'loro Popoli in pace senza far loro danno, nemeno inseguirli, nè farli prigionieri infieme con le loro Mogli, e Figliuoli, poiche non volevano essi la Guerra con i Portoghefi. Ed avendo loro risposto il detto Sig. Generale, e gli altri Uffiziali fottofcritti, ch'essi erano in questo Esercito in virtà dell'ordine del loro Sovrano, e stavano aspettando, che la Cavalleria, e Convoglio dell' Efercito, di cui è Generale il Signor D. Giuseppe di Andonaigue, fosse in istato di profeguire il viaggio, che per mancanza di viveri era stato astretto di sospendere, anzi retrocedere, e che quando avessero avuto l' ordine del fuddetto Signor Generale Comandante, ch' era 'di tutto, si sarebbono avanzati, perlocche non risolvevano di ritirarsi, ma piuttosto fortificarsi nel passaggio dove stavano. Ciò inteso da' suddetti Cazichi, e dagli altri Indiani, che ivi erano prefenti, chiedettero per l'amor di Dio, avesse loro accordato qualche tempo per il loro ricorfo, poiche stavano aspettando, che S. M. Cattolica meglio informata del loro misetabile stato, e vita impiegasse la sua Regia pietà con applicarvi tale rimedio, che servisse di sollievo alla loro miferia, e che in caso, che S. M. Cattolica, ed il suo Generale non esaudissero le loro preghiere, o si merteffero altra volta in viaggio, tenevano per cola cer-

certa, che i Portoghesi gl' inseguivano in adempimento degli Ordini Regi del loro Sovrano. E ciò inteso dal suddetto Signor Generale, rispose, che non determinava di perdere ne anche un passo del Terreno, in cui fi trovava il suo Esercito. ma che volendo trattarli con quella pietà, che imploravano, permetteva loro a titolo di tregua il tempo, che s' interponesse insino a tanto, che l'Esercito di S. M. Cattolica di nuovo marciasse alla Campagna, essendo però con le clausule seguenti: Che si sarebbero subito ritirati li Cazichi con gli Ufficiali, e Soldati ne' loro Popoli, e l' Esercito fenza far loro alcun danno, e fenza commettealcuna ostilità tragittarebbe il Fiume Pardo, mantenendosi soltanto si l' una, che l' altra parte in una perfetta pace, fino alla determinazione dei due Sovrani Fedelissimo, e Cattolico, ovvero infino a tanto, che l' Esercito Spagnuolo fosse uscito in Campagna, perché quando uscirà l'Esercito Portoghese, necessariamente deve dar esecuzione agli ordini del Generale di Buenosayres, ed acciocchè non si ecciti alcun dubbio, si dichiara, che la divisione interna del Fiume di Viamum deve intendersi cioè per il Guayba in sù fin dove riceve nel suo seno il Jacui, che è questo, dove ci troviamo accampati, infeguendolo fino al luogo del suo nascimento per il braccio, che fcorre dalla parte di Sudueste. In quel Territorio, che in questa divisione di Fiumi resta verso la parte nel Nord non entrerà Bestiame, nè Indiano alcuno, e se sarà trovato dentro si porrà prendere il Bestiame come cosa perduta, e castigare gl' Indiani, che vi si fossero trovati; e dalla parte del Sur non pafferà verun Portoghese, ed essendo ritrovato alcun sarà punito da' Cazichi

e da

e da altri Giudici de' fuddetti Popoli nella fieda forma, eccettuati però quelli, che fossero mandati con Lettere dall' una, e l'altra parte, perchèquefis sarano trattati con tutta fedeltà: e dopo di aver promesso l' esceuzione di tutto il sudetto, tanto il detto Eccellentissimo Signor Generale dal canto suo, quanto gli accennati Cazichi dal canto loro firmarono tutti, e lo giurarono, toccando con le loro mani deltre li Santi Evangelj, ch' erano presso il Reverendo Padre Tomaso Clarque, ed so Emanuele di Sylva Neves, Secretario della spedizione lo scrissi.

Gomez Freire di Andrade.

Don Martino Giuleppe di Echaure.

Don Michelangelo di Blafco.

Francesco Antonio Cardoso di Meneses, e Souza.

Tommaso Luigi Oforio.

Don Cristosoro Acarú.

Bartolomeo Candiú.

Francesco Antonio.

Fabiano Naguacú.

Giacomo Pindo.

Deduzione abbreviata negli ultimi Fatti, e Procedure de Religiosi Gesuiti di Portogallo; e degli intrichi macchinati da essi nella Corte di Lisbona: Scritta da un Ministro ben insormato dell' istessa da un suo Amico residente in quella di Madrid.

# MIO AMICO, E SIG. STIMATISSIMO.

Par informare V. S. con quella diffinzione, che farebbe necessaria per darle la chiara idea, che mi domando, di quello, che in questa Corre, e contro la medesima è stato macchinato dalla sertile immaginazione de' Padri Gesuiti, era necessario scrivere molto più diquel, che

capirebbe in un grandissimo Volume.

Pertanto non permettendomi il tempo di allungarmi molto, ne le occupazioni di V. S. permettendo, che l' obblighi a così grande applicazione, mi riftringerò a dire ciò, che basti, per farle vedere, mediante una breve deduzione di Fatti non equivoci, ciò, che possa l' avarizia negli Uomini, e ciò, che questa ha potuto operare nello spirito di questi Religiosi, i quali destino il loro Santo Patriarca, ed ancora il Santo Rittutto loro, per iltrurici, e per edificarci colle loro Dottrine, e coi loro esempi, in vece di empire di tanti disordini, ed imbrogli l' America, e l'Eurepa, e di recare orrore ai loro abitatori con tanti, e mai veduti scandali.

I disordini, e gl' insulti, che i detti Religiosi Gesuiti hanno accumulati nel Maranhaon fin dal

prin-

principio del felice Regno di Sua Maestà, col fine cattivo di rendere impossibile l' esecuzione del Trattato dei limiti delle Conquiste; e le sollevazioni, che ancora fecero, ed intentarono con lo stesso oggetto nei luoghi del Paraguai, e Uraguai, e dentro di questo Regno, e fin dentro il medesimo Palazzo; essendo motivi urgentissimi al detto Sovrano per fare verso i suddetti Religiofi le ultime dimostrazioni del suo giusto, e Regio potere, del quale i Sovrani non costumano, nè devono prevalera, se non contro gli Ecclesiastici rei di sedizioni, e di ribellioni, meno gravi ancora, o meno perniciose di quelle, che hanno essi machinato nel Nord, e nel Sud del Brasile, e dentro del Continente del Regno, e della Corte: ed essendo a questo riguardo di poca fignificazione, e non tanto rilevanti, e rigorofe le procedure, con cui la moderazione del Re nostro Signore si andò ristringendo a quello, che gli parve, sarebbe stato sufficiente per contenere, e reprimere il pervertito governo interiore de predetti Padri, di modo che restasse difimbarazzato dalla loro tenace opposizione il compimento dell' accennato Trattato dei limiti, e la Corte, ed i Vassalli di Sua Maestà in piena tranquillità: Produsse quella pissima mode-razione così contrari effetti a quello, che dalla medefima doveva sperarsi, come sono i seguenti.

Da che conobbero, ch' era impossibile piegare l' inflessibile costanza del Re nostro Signore, e del suo Ministero, per invalidare l' esecuzione del suddetto Trattato, ed in quella guila conservarsi nel possesso dell' Impero, che avevano nel centro de' Domini Oltramarini delle due Monarchie: DΔ

chie: E da che videro passare Gomez Freire di Andrada con un esercito al Fiume della Plata, e Francesco Saverio di Mendozza assistito da tre Reggimenti di nuovo formati nel Parà; Perdendo il giudizio i medesimi Religiosi, principiarono a macchinare (in ordine al detto cattivo fine) gli esecrandi mezzi di rendere odioso, ed infamare il felicissimo governo del Re nostro Signore, ed il fedele servizio de Ministri di Sua Maestà, in quei modi, che hanno pratticati in molte altre Corti in simili casi, commettendo eccessi, che ci hanno empito di orrore, e di spavento.

Da una parte chiamando a se le persone, che intendevano essere malcontente del Governo, perchè il Re nostro Signore non se ne serviva, o perchè non dava loro quei Dispacci, che non avevano meritato, sparsero in voce, ed in iscritto, le più false, ed inaudite imposture, bestemminado contro la stessa maesta, e calunniarono, ed oscurarono i maravigliosi trattati della Paterna Provvidenza del Re nostro signore, con cui ha beneficato tanto i suoi divoti Vaffalli, che di giorno in giorno, ed ogni volta più, non solamente venerano, ma eziandio adorano i prosperi eventi del suo incomparabile, e faustissimo governo.

Dall'altra parte tentarono col favore di questi Macchiavellici inganni allontanare questa Correla dalla buona intelligenza di cotesta, ed imbrogliar-le ambedue tra loro, non solamente con imposture offensive delle Persone del loro Maestà, ma ancora con altre finzioni di danni nell'escuzione di detto Trattato, suggerendo in Lisbona, che Portogallo era l'ingannato, ed in Macrid, d'id,

drid, che questo era quello, che ingannava la

Spagna.

Da altra parte , allorche videro fondata la Compagnia del Parà, e che perciò era loro cesfato il grosso Commercio, che facevano in quello Stato, si presero la esorbitante temerità di tentare di muovere una sedizione contro di essa dentro della medefima Corte di Sua Maestà; come in fatti sarebbe seguita, se lo stesso Sovrano subito fenz'altro indugio non avesse esterminato il P. Ballester, che predicò il primo Sermone insolentissimo per commuovere il Popolo contro la detta Compagnia del Parà, dicendo dal Pulpito, , che chi entraffe in detta Compagnia non en-, trerebbe in quella di Cristo nostro Signore , ed il Padre Benedetto di Fonseca, il quale da se, e per mezzo di altri della sua Professione, andava feminando le stesse suggestioni per le Case dei Ministri, e de' Particolari, dove si accorgeva o della mala intenzione, o dell'ignoranza, di cui potesse abusare: facendo Sua Maestà nel medesimo tempo carcerare, ed esterminare gli Uomini negozianti del Banco chiamato del bene comune, i quali a suggestione di detti Padri andarono (con più ignoranza, che malizia ) a presentare alla Maestà Sua nell' udienza una Scrittura ordinata all'istesso fine della sedizione : supprimendo ancora per tal cagione Sua Maestà subito il suddetto Banco del Bene Comune, e disarmando con altri prudenti, ed adequati mezzi, gl'imbroglj ancora più esecrabili, che con l'istesso intento avevano anche macchinati con alcuni stranieri poco cauti dentro della medefima Corte.

Da altra parte, porgendo ai detti Religiofi la calamità del Terremoto un nuovo, e funestissimo

Teatro, per far comparire in essole Scritture, che meglio loro servivano per li propri cattivi fini, non inventò la malizia fecondissima di Macchiavello Politica diabolica, che non si adoperasse da essi, ora fingendo profezie, e minacciando sovver-fioni, e diluyi di fuochi sotterranei, e delle acque del Mare ; ora facendo empire da fe, e per mezzo dei loro seguaci, le pubbliche Gazzette di Europa di nuovi infortuni, estreme miserie, e spaventevoli orrori, che mai erano seguiti : Simulando inoltre pubblici peccati, e scandali falsamente supposti nel tempo della più regolata, ed esemplare riforma della Corte, e del Regno, che mai vide Portogallo dalla prima epoca della sua fondazione fino a'nostri giorni . Oltrepassando all'incredibile, e mai aspettato, nè veduto ardimento di formare foitti fediziofi, e pieni delle accennate falsità, e di farli anche sacrilegamente arrivare al Regio cospetto della Maestà Sua, ad oggetto di costernare quel suo grande animo, la di cui serenità Iddio aveva creata inflessibile, e superiore a tutte quelle maligne impressioni per nostra incomparabile felicità. Aggiungendo a questo temerario disordine altro ancor più ardito di abusarsi diquella divozione, che sempre influirono nella Religiofissima pietà Regia gli Abiti de Cappuccini, per introdurre nel Palazzo i due Padri Barboni, che negli anni antecedenti avevano albergato nella Casa Professa di San Rocco, e che per assicurarli meglio fotto la loro ubbidienza, gli avevano introdotti nell'Ospizio di Sant' Apolonia, quando ne mandarono via i Genovesi. Prevalendosi ancora de'medesimi Cappuccini, come d'istromenti, non folo per incutere i fuddetti timori; ma per introdurvi le altre perniciosissime suggestioni, delle quali così vigorofamente trionfò il penetrattifilmo, e peripicacifilmo diferrimento di Sua Maeflà: E finalmente rifervando a se steffi gli accennati Padri (d'accordo con li due Cappuccini ) la conserma di quante imposture avevano esi avvanzate, non solamente dentro del Palazzo, ma nei Santuari più recondiri, e Sacri di esso, di detto Sovrano potessero esfere vincibili, non solamente averebbe il Regno patito le maggiori rovine, ma tra queste si fiarebbe veduto il fine della Regia, e Suprema autorità, procedendo da quella consusione incontestabile il premeditato Impero.

Gesuitico. Dall'altra parte poi , dopo essere stati disfatti quegli imbrogli, e castigati gli Autori di essi ; pubblicandosi la Compagnia dell' Agricoltura delle Vigne dell'Alto Duero, si commosse nella Città di Porto, come la seconda del Regno, la sedizione, che si era disarmata nella Corte di Lisbona. Travagliando in quella Città i predetti Padri per rendere odiolo il Re nostro Signore, ed il suo selice Governo, e sedele Ministerio appresso quei Vassalli, mediante la ripetizione di tutte le imputazioni, ed imposture, che spargevano nel Regno, e fuori di esso; facendo insinuare alla credulità dei piccoli, e pusillanimi l' insigne falsità, che i Vini della detta Compagnia non erano capaci per celebrare il Sacrifizio della Messa; estraendo dal loro Archivio per passare al conoscimento dei mal' intenzionati, e peggio istruiti , la Relazione del tumulto , ch' era seguito nell'accennata Città l'anno 1661, colle voci sparse, che avendolo principiato i ragazzi, e le Donne, era rimasto, come rimase, impuni-

to. Animando con le suddette suggestioni alcuni altri Ecclesiastici, nella cui leggerezza trovarono della capacità per imprimerle : arrivando a fare, che nella detta Città di Porto si dichiarasse l'orido tumulto dei ventitre di Febbrajo dell'anno proslimo passato, nel quale puntualmente si vide una copia fimile a quello, che avvenne nell' altro tumulto dell'anno 1661, fenza la minima differenza : e finalmente obbligando la Regia Clemenza del medefimo Sovrano all' estremo dispiacere di punire gli abitatori di quella Città , benchè con maggior dolcezza, e moderazione di quella, che gli poteva permettere l'indispensabile necessità di non lasciare impunito un così perniciolo esempio, e di dare allo scandalo de suoi fedeli Vassalli quella soddissazione, che di sua natura richiedeva un'infulto tanto infolito tra di -loro.

Dall'altra parte, non essendovi veruna cosa, che sosse bastevole per disingannare, e contenere il temerario orgoglio dei succennati Padri; quando dovevano naturalmente affliggersi, e consondersi, e pentirsi, massime aliorchè videro quella difgraziata Città oppresse dalle Truppe, e si suoi abitanti gemendo tra ferri, e ceppi, di cui era cagione la malizia, con cui essi Religiosi avverano in tante maniere cooperato a quella necessaria calamità, si portarono in così disferente modo, come costo poi dai fatti, che non possono negarsi.

In queste scabrossifime, ed urgentissime circostanze, il Re nostro Signore prese la necessari rifoluzione di ordinare, che uscissero suori del Palazzo i Consessori, per disarmare così ancora i detti Religiosi della sorza, che davano loro i

Con-

Confessionali delle loro Maestà, e della Reale samiglia, per calpestare i Ministri, ed i Cittadini, con il timore, che loro incutevano, mediante la gran possanza, e l'apparente autorità, che ostentavano agli occhi del Mondo, e con gli perniciosi effetti di non eseguirsi per lo spazio di molti anni alcuno degli Ordini Regj, dal quale ne potesse ai medesimi Religiosi risultare il menomo

dispiacere.

E ciò, che da questo modo di procedere risultò, con tutto che fosse tanto moderato in riguardo ai motivi, che lo refero necessario, fu che gl' istessi Religiosi ritornarono di nuovo a macchinare nuove imposture, e divulgare, e spargere nuove suggestioni tutto falle, che fossero : " Che le " loro procedure nel Maranhaon, ed in Uraguai, " erano state giuste, e ben'regolate: ch'essi Re-" ligiofi erano perfeguitati, perchè mantenevano ,, in questo Regno la Fede, volendosi abolire in " esso il Ministerio del S. Ufficio, ( del quale , " tutto il Mondo sà , che i detti Padri sono i ", più dichiarati Nimici a motivo di non poter " effi governare quel Tribunale ) : che il Re " nostro Signore voleva stabilire in Portogallo la " libertà di coscienza in favore delle Nazioni " Protestanti : che si tentava di maritare la Prin-" cipessa nostra Signora con un Principe di quel-" la professione : che il Tumulto di Porto era , stato giusto, e non significava niente a causa . ,, che folamente n'erano stati gli Autori le Don-", ne, ed i Ragazzi : e che finalmente il casti-,, go, che si diede a quei sollevati, era stato in-" giusto ec.

Udendo dunque la Maestà Sua, che si aumentavano tutti questi nuovi motivi, per rendere indispensabile la necessità di liberare i suoi Vasfalli da cotanto perniciose, e sacrileghe calunnie per via del mezzo adequato di smascherare i predetti Religiosi, facendo vedere chiaramente al Pubblico quella parte delle giustissime cagioni fue procedure, che la decenza poteva permettere, che non si occultasse a gli occhi del Mondo ; Diede ordine, che si stampassero, e pubblicassero i due Manifesti, alcune copie de quali riceverà V. S. insieme con questo Scritto per miglior sua informazione:

" Uno di detti Manifesti contiene un semplice , estratto delle Lettere di Gomes Freire di An-" drada, Francesco Saverio di Mondoza, e del , Vescovo del Parà; steso con uno stile assai con-, ciso, e con eguale modestia, e ricavato dagli Originali autentici esistenti nella Segretaria di , Stato; e contiere solamente i Fatti pubblici , e notori, di cui sono stati, e sono informati, e , consapevoli tutti gli Abitatori del Brasile, e tutti quei di questo Regno, che hanno corrispondenze in quello Stato.

" L'altro Manifesto contiene la Copia della , sentenza originale , che si pronunciò in Por-, to sopra un processo di quattromilla carte, nel , quale farebbe una grande, ed enorme figura il "Governo de suddetti Religiosi in questo Re-" gno, fe la fomma pietà di Sua Maestà non , avesse ordinato fin dal principio separarne tutto , quello , che fosse appartenente agli Ecclesia-" stici.

" Certa cosa è, che i predetti due Manisesti, , cogl'incontrastabili fatti, che si rapportano in essi, , fecero finalmente conoscere a tutto questo Regno le cabale, e malizie dei medesimi Religiosi, , convincendo tutte le imposture, ch' essi aveva-" no pubblicate; Pertanto è parimente cola cer-, ta, che dopo effere rimasti disingannati, che , non potevano burlare il Portogallo, nientedi-" meno travagliano adesso fuori di questo Re-" gno con maggior ansietà ne' Paesi stranieri, ,, non solamente per diffondere la peste delle ma-desime calunnie da loro macchinate, ma per " negare temerariamente, e fare, che mutino , faccie le sedizioni, e gl' insulti, che fecero , nascere nel Paraguai, e nel Maranhaon: avendo avuto l'ardire di negare ciò, che notoria-" mente si è reso pubblico, ed è stato veduto, e , si sta vedendo di presente da tre Eserciti, e da , tutto il Brafile; ch' è l'istesso, che negare, che ,, in Europa vi siano le Città di Lisbona, di ,, Madrid, e di Londra, in presenza di quelle persone, che finora non sono state in esse: ed » è il medesimo inganno, con cui negarono, e lo-" ro riusci di rendere incredibili nella Corte di Ma-, drid gl' infulti della stessa natura, con cui nell' " Afia oppressero l'Arcivescovo di Manila, e nell' , America il Vescovo di Paraguai Don Bernardino " de Cardenas, e quello della Puebla degli Angio-" li Venerabile Don Giovanni di Palafox, e Men-" doza: ficcome ancora rendere incredibile nella " Corte di Lisbona le reiterate querele dei Popoli, " e de' Vescovi del Brasile; di modo tale, che " alcune di quelle non poterono mai arrivare alla presenza del Serenissimo Re D. Giovanni Quin-, to; e le altre, che giunsero alle sue mani " dopo effere stato decretato sono già venti anni, " che si esaminassero, si trovarono poi per la mor-, te di quel Monarca in quei medelimi termini, , nei quali erano prima, senza che si fosse data " mai

5 mai la menoma esecuzione a' suoi Reali ordi-

" Tanta era in questa Corte la potenza de menzionati Padri! Tanto l'eccesso della loro influenza negli affari, la quale oltrepassava i limiti del rispetto dovuto ad un Re si grande! E tanto il pregiudizio, che ne seguì alle due. Monarchie, per non aver dato credito alle relazioni di quei Venerabili Prelati, ed alle quere rele di quei Popoli oppressi, in tempo opportuno, e prima che i detti Religiosi creassiero nell'Afia, e nell'America quelle forze, che oggii danno loro così temerario coraggio.

", Per fine resto alla disposizione di V. S. la ", cui Persona prosperi Dio, e la conservi molti ", anni.

" Lisbona ec,

BREVE
DI NOSTRO SIGNORE

PP. BENEDETTO XIV.

E DECRETI

DI SUA MAESTA'

FEDELISSIMA.

## D. F. MICHELE DE BULHOENS.

Dell'Ordine de' Predicatori, per la grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescovo del gran Parà del Consiglio di Sua Maestà Fedelissima ec.

Acciamo fapere, che informato il Santissimo Padre BENEDETTO XIV. dell' empiere, ed ingiustizie, con cui erano trattati gl' Indiani, dagli Abitanti dell' Indie Occidentali, e Meridionali, i quali immemori delle proprie leggi dell'Umanità, non folo trattavano i detti Indiani ingiuriofamente, ma ancora giunfero a privarli della loro libertà, riducendeli ingiuftamente alla rigorofa condizione di una perfetta schiavitù; dalla quale ne seguiva il lagrimevole effetto, che i medefimi Indiani abominavano la conversione alla nostra Santa Fede; Per riparare a questi perniciosi disordini di tante pecorelle smarrite, le quali per la loro medesima barbarie, ed ignoranza, si rendevano più degne della compassione della Paterna Provvidenza, fpedi ai Vescovi del Brafile, e dell'altre Conquiste soggette al Dominio del nostro Augufo Monarca la Bolla, e Costituzione, che siegue.

Venerabilibus Fratribus Antifiibus Brafilie, aliarumque Ditionum, Cariffmo in Chrifto Filio nostro Joanni Portugallie, & Algarbiorum Regi in Indiis Occidentalibus, & America subjectarum.

#### BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, Salutem, & Apostolicam benedictionem.

Mmensa Pastorum Principis JESU Christi, qui ut homines vitam abundantios haberent, venit, & se ipsum tradidit redemptionem pro multis, caritas urget Nos, ut, quemadmodum Ipsius vices plane immerentes gerimus in terris, ita majorem caritatem non habeamus, quam ut animam nostram non solum pro Christi fidelibus, sed pro omnibus etiam omnino hominibus ponere satagamus. Etsi autem pro Suprema Catholicæ Ecclesiæ procuratione infirmitati nostræ injuncta, Apostolicam hanc Sanctam Sedem, ad quam undique gentium in dies concurritur, ut opportunum, ac salutare emergentibus in Christiana Republica sive negotiis, sive detrimentis remedium afferatur, hic Rome more institutoque Majorum tenere, ac regere cogimur; nec longinquas dissitasque regiones, ut qualemcumque inibi Apostolici ministerii nostri pro lucrandis animabus pretiofo JESU Christi sanguine redemptis operam impendamus, ac vitam iplam, quemadmodum cupimus, profundamus, adire non possumus: tamen, sicut nolumus omnes Apostolicæ providentiæ auctoritatis benignitatisque

par-

partes ab omni natione, quæ fub cœlo est, desiderari; ita Vos, Venerabiles, Fratres, quos ad excolendam Vineam Dei Sabbaoth cooperatores eadem Apostolica Sedes fibi adscivit, in Pontificiæ tollicitudinis vigilantiæque nostræ partem libenter advocamus; ut & imposito Vobis muneri magis. magisque satisfacere, & coronam legitime certantibus in Cœlo repositam facilius consequivaleatis. Porro Fraternitatibus Vestris compertum est, quæ & quanta Romani Pontifices Prædecessores nostri. & Catholici Principes de Christiana Religione benemerentissimi, laborum incommoda, ac pecuniarum dispendia alacri constantique animo passi fuerint, ut hominibus, qui ambulabant in tenebris, & in umbra mortis sedebant, per Sacros Operarios tum facris prædicationibus bonisque exemplis, tum donis, tum operibus, tum subsidiis lumen Orthodoxæ Fidei illucesceret, & ad agnitionem veritatis venirent: & quibus etiam nunc mune-ribus, quibus beneficiis, quibus privilegiis, quibus prærogativis; quemadmodum semper factum est , Infideles cumulentur , ut is illecti Catholicam Religionem amplectantur, in eaque manentes per bona Christianæ pietatis operaæternam talutem adipiscantur. Eapropter non fine gravistimo paterni animi nostri moerore accepimus, post tot inita ab iisdem Prædecessoribus nostri Romanis Pontificibus Apostolicæ providentiæ consiha, post editas constitutiones opem, subsidium, ac præsidium Insidelibus omni meliori modo præstandum esse; non injurias, non slagella, non vincula; non servitutem, non necem inferendam esse sub gravissimis poenis, & Ecclesiasticis Censuris præscribentes; adhuc reperiri præsertim in illis Brafiliæ Regionibus homines Orthodoxæ

Fidei cultores, qui veluti Charitatis in cordibus nostris per Spiritum Sanctum diffusæ sensibus penitus obliti, miseros Indos, non solum Fidei luce carentes, verum etiam Sacro regenerationis lavacro ablutos in montanis asperrimisque earumdem Brasiliæ tam Occidentalium, quam Meridionalium aliarumque regionum desertis inhabitantes aut in servitutem redigere, aut veluti mancipia aliis vendere, aut eos bonis privari, eaque inhumanitate cum iisdem agere præsumant, ut ab amplectenda Christi Fide potissimum avertantur, & ad odio habendam maximopere obfirmentur. Hisce malis, quantum cum Domino possumus, occurrere fatagentes, primum quidem eximiam pietatem, & in Catholica Religione propaganda incredibilem Cariffimi in Christo Filii nostri Johannis Portugalliæ & Algarbiorum Regis illustris zelum excitandum curavimus, qui pro filiali fua erga Nos, atque hac Sanctam Sede observantia , statim se omnibus , & singulis suarum Ditionum Officialibus & Ministris in mandatis daturum pollicitus est , ut quemcumque suorum subditorum aliter , quam Christianæ caritatis mansuetudo exigit, erga Indos hujusmodi sese gerere comperissent, gravissimis juxta Regia edicta poenis afficerent . Deinde Fraternitatis Vestras rogamus, atque in Domino hortamur, ut nedum in debita ministerii Vestri vigilantiam, sollicitudinem, operamque vestram hac in re cum nominis dignitatifque vestræ detrimento deesse patiamini; quin imò studia vestra Regiorum Ministrorum officiis coniungentes unicuique probetis, Sacerdotes animarum paltores quanto præ laicis Ministris ad Indis hujusmodi opem ferendam, eofque ad Catholicam Fidem adducendos ardentiors E 3

Sacerdotalis charitatis æstu ferveant. Præterea Nos auctoritate Apostolica tenore præsentium Apostolicas in fimili forma Brevis Literas a fel. record. Paulo Papa III. Prædecessore nostro ad tunc existentem Johannem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem de Tavera nuncupatum Archiepiscopum Toletanum die 28. mensis Maii anno 1537. datas, & a rec. mem. Urbano. Papa VIII. itidem Prædecessore nostro, tunc existenti, jurium & spoliorum Cameræ Apostolicæ in Portugalliæ & Algarbiorum Regnis debitorum Collectori generali die 22. mensis Aprilis anno 1639. scriptas renovamus & confirmamus; necnon eorumdem Pauli & Urbani Prædecessorum vestigiis inhærendo, ac impiorum hominum aufus, qui Indos prædictos, quos omnibus Christianæ caritatis & mansuetudinis officiis ad suscipiendam Christi Fidem inducere oportet , inhumanitatis actibus ab illa deterrent , reprimere volentes; unicuique Fraternitatum vestra' rum veltrisque pro tempore successoribus committimus & mandamus, ut unusquisque vestrum, vel per se ipsum, vel per alium, seu alios, editis, atque in publicum propositis affixisque edictis, omnibus Indis tam in Paraquariæ & Brasiliæ Provinciis, ac ad Flumen della Plata nuncupatum, quam in quibulvis aliis regionibus, & locis in Indiis Occidentalibus & Meridionalibus existentibus in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, universis, & singulis personis tam Sæcularibus, etiam Ecclefiasticis cujuscumque status, sexus, gradus, conditionis & dignitatis etiam speciali nota & mentione dignis existentibus , quam cujusvis Ordinis, Congregationis, Societatis, etiam Jesu, Religionis & Instituti Mendicantium, & non Men-

quarumcumque Militiarum, etiam Holpitalis Sancti Johannis Hierosolymitani Fratribus Militibus, sub Excommunicationis latæ sententiæ per contravenientes eo ipío incurrenda pæna, a qua non nisi a Nobis, vel pro tempore existente Romano Pontifice, præterquam in mortis articulo constituti, & satisfactione prævia absolvi possint, districtius inhibeant ; ne de cætero prædictos Indos in fervitutem redigere, vendere, emere, commutare, vel donare, ab uxoribus & filiis suis separare, rebus & bonis suis spoliare, ad alia loca deducere, & transmittere, aut quoquo modo libertate privare, in servitute retinere; necnon prædicta agentibus confilium, auxilium, favorem & operam quocumque pretextu & quæsito colore præstare, aut id licitum prædicare, seu docere, ac alias quomodolibet præmissis cooperari audeant præsumant. Contradictos quoslibet & rebelles, ac unicuique Vestrum in præmissis non parentes in poenam Excommunicationis hujusmodi incidisse declarando, ac per alias etiam censuras, & poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, centuras & poenas iplas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, fi opus fuerit auxilio brachii Sæcularis. Nos enim unicuique Vestrum vestrorumque pro tempore successorum desuper plenam, amplam & liberam facultatem tribuimus & impertimur . Non obstantibns similis memoriæ Bonifacii Papæ VIII. etiam. Prædecessoris nostri de una , ac Concilii Generalis de duabus diætis, ac aliis Apostolicis, & in Conciliis Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus

& ordinationibuss, Legibus quoque etiam municipalibus, ac quorumcumque locorum piorum, & non piorum, & generaliter quibulvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis & consuetudinis ; privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis & innovatis. Quibus omnibus & fingulis, etiamfi de illis, eoramque totis tenoribus specialis specifica, expressa & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquifita forma ad hoc fervanda foret, tenores hujufmodi, ac fi de verbo ad verbum, nihil penitus omifio, & forma in illis tradita observata , exprimerentur & insererentur , præsentibus pro plene & sufficienter expressis & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumpti seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclefiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorfus fides in judicio & extra adhibeatur, quæ ipsis prælentibus adhiberentur, si forent exhibitæ vel ostensæ . Cæterum , Venerabiles Fratres , custodientes Vos vigilias super grege unicuique vestrum credito , ministerium vestrum satagite , atque enitimini ea , qua obstricti estis , diligentia, sedulitate & caritate adimplere, assidue in animis vestris recolentes rationem, quam & Vos Pastorum Principis JESU Christo zterno Judici de

ovibus suis reddituri eritis, & quam Ille accuratissime a Vobis exacturus erit. Ita enim fore considimus, ut unusquisque Vestrum omnem operam atque conatum adhibeat, ne debitum in hoc tam eximiz caritatis opere officium desideretur. Interea ad prosperi eventus successium Apostolicam benedictionem cum uberrima czestium charismatum copia conjunctam Vobis, Venerabiles Fratres, peramanter impertimur. Datum Romze apud Sanctam Mariam Majorem sui Annulo Psicatoris die 10. Dicembris 1741. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

#### D. Cardinalis Passioneus.

Romæ 1742. Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

Ulyssiponæ 1755. Junta enemplar Romæ impressum.

Ed accioche questa Bolla o Costituzione abbia la fua dovuta e plenaria osfervanza ordiniamo pubblicars, e dopo publicata assiggers nelle parti anteriori della nestra Cattedrale, ed altri luoghi soliti, proibendo sotto pena di Scomunica maggiore a Noi riservata, a chiunque di quassiroggia genere oqualità che ssa, d'ardire estrarla da' detti luoghi, e lacerarla coc. Data nella Città di Belim del gran Parà, sotto il nostro segnale, e sigilo delle noma si propositione del gran pera e sotto il nostro segnale, e sigilo delle noma segnale.

74 fire Armi, e passata per la Cancellaria ai 29, di Maggio del 1752.

## Fr. M. Vescovo del Parà.

Loco + Sigilli .

Io Emmanuele Ferreira Leonardo. Segretario di Sua Eccellenza l'ho scritta.



#### Io il Re.

Accio sapere a quei, che vedranno questo Decreto con forza, e vigore di legge, come avendo restituito agli Indiani del gran Parà, e Maranhaon, la libertà delle loro persone, beni, e commercio, in virtù di una Legge fotto la medesima data del presente, la quale nè si potrebberidurre alla sua debita esecuzione, nè gl'Indiani averebbono la loro compita libertà, da cui dipendono i grandi beni spirituali, e politici, che costituiranno le cause finali della suddetta Legge, se nello stesso tempo non si stabilisse per reggere i fopradetti Indiani una forma di governo temporale, ch'essendo certa, ed invariabile, si accommodasse ai loro costumi, in quanto fosse possibile in ciò, ch' è lecito, ed onesto; perchè così saranno più facilmente tirati, ed indotti a ricevere la Fede, e sottomettersi al grembo della Chiesa : riflettendo pertanto al sopra riferito, e che essendo proibito dal Diritto Canonico a tutti gli Ecclesiastici come Ministri di Dio, e della sua Chiefa, d'ingerirfi nel Governo fecolare, che come tale è affatto alieno dagli obblighi del Sacerdozio.; e che comprendendo questa proibizione maggiormente, e con più premura, i Parochi delle Missioni di tutti gli Ordini Religiosi, e contenendosi vieppiù in essa l'inibizione, sì contro i Religiosi della Compagnia di Gesu, che in vigore del voto fono incapaci di efercitare nel foro esteriore anche la stessa giurisdizione Ecclesiastica; come ancora contra i Religiosi Cappuccini la cui umiltà indispensabile si rende incompatibile con

con l' Imperio della giurisdizione civile, e criminale, nè Iddio potrebbe restar ben servito, se le predette proibizioni espresse ne Sacri Canoni, e nelle Costituzioni Apostoliche, di cui sono Protettore ne' miei Regni, e Domini, per mantenerne l'offervanza, non aveffero più il loro effetto; dopo aver considerato tutto il sopraddetto, e che quello Stato non ha potuto finora, nè mai potrebbe, anche naturalmente, godere la prosperità tra una così strana, ed impratticabile confufione di giurisdizioni cotanto diverse, quanto sono la spirituale, e la temporale, provenendo da tuta to questo la mancanza dell' amministrazione della giustizia, senza la quale non vi è Popolo, che possa sussistere: Mi è piaciuto, premesso il parere di alcune persone del mio Configlio, e di altri Ministri dotti, e zelanti del servizio di Dio, e mio, che ho intesi sopra questa materia, di derogare, e cassare il primo Capitolo del Reggimento, o sia Forma di governo stabilito per quello Stato a' 21. di Dicembre dell'anno 1686., e tutti gli altri Capitoli, Leggi, Risoluzioni, ed Ordini, di qualunque sorte siano, che o direttamente o indirettamente fossero contrarie alle soprariferite disposizioni Canoniche, e Costituzioni Apostoliche, e che contro il disposto, ed ordinato in questo Decreto permettessero a' Missionarj d' ingerirsi nel governo temporale, del qual. sono incapaci. Abolendo, e annullando le suddete Leggi, Risoluzioni, ed Ordini, e tenendo per derogate, e di niun' effetto, come se di tutte, e di ciascuna di essa si facesse qui speciale menzione, non ostante l' Ordinazione in contrario del libro 2. titolo 44. Rinovando, acciocche abbia le fua piena, ed inviolabile offervanza, la Legge sta-Ďili-

#### Io il Rè.

Accio sapere a quei , che vedranno questa mia Risoluzione in forma di Legge, qualmente per effersi suscitati molti dubj tra gli Abitatori di Maranhaon, ed i Religiosi della Compagnia, sopra la forma, e modo, con cui amministravano, e reggevano gl'Indiani di quello Stato, in ordine alla provisione, che su spedita in sa-vor loro l'anno 1655, da' quali dubi ne risultarono i tumulti, ed eccessi passati, provenienti tutti dalle grandi vessazioni, che pativano, perche non si praticava la Legge, che si era promulgata l'anno 1653. in grado tale, che arrivarono poi ad effere cacciati li detti Religiosi dalle loro Chiese, e Missioni, all'esercizio delle quali è molto conveniente , che di nuovo fiano ammessi, mercecche non vi è causa, che obblighi a privarli di esse; anzi molti fono i motivi , affinche il lore fanto zelo fia ivinecessario; E defiderando io d'impedire così gravi inconvenienti, e che i miei Vassalli godano tutta la pace, e quiete, che è di dovere: Ho ftimato bene di dichiarare, che tanto i detti Religiosi della Compagnia, quanto quelli di qualunque altra Religione, non abbiano veruna giurisdizione temporale sopra il Governo degl'Indiani, e che tengano la spirituale ancora gli altri Religiosi, che assistono, e fanno la loro residenza in quello stato, essendo una cosa ben giusta, che tutti siano Operari della vigna del Signore; e che il Prelato ordinario, ficcome quel78

ti delle Religioni, possano scegliere i Religiosi d'esse, che parera loro essere più abisi, e capaci, per adossargli le Parrocchie, e la cura delle anime de'le Genti di quei luoghi; i quali però ne potranno esserieme; e che nessuani atiolo di amministrazione, i quali nel temporale potranno essere d'Indiani atiolo di amministrazione, i quali nel temporale potranno essere governati da loro Principali, che vi sossero in ciascuno de' Paese. E se mai vi saranno querele de' medesimi cagionate dagl'issessi si saranno querele de' medesimi cagionate dagl'issessi si si saranno quere di quello Stato conforme lo fanno gli altri Vassalli del medesimo,

La quale disposizione mi piace di rinnovare, e restituire alla fua piena, ed inviolabile osfervanza nella forma suddetta. Ordinando, chenelle Ville siano preseriti per Giudici Ordinari, Ministri, ed Offiziali di Giustizia, gl' Indiani oriondi delle medesime, e de' loro rispettivi distretti, in caso, che vi siano soggetti abili, ed idonei per lecariche accennate; e che i luoghi indipendenti dalle dette Ville si governino da loro rispettivi Principali, tenendo questi per subalterni i Sargenti-Maggiori, capitani, Alseri, e Podestà delle loro Nazioni, che sono stati istituiti per reggerli; facendo ricorso le Parti, che si sentissiero gravate, a' medesimi Governatori, e Ministri di Giustizia, affinchè gliel' amministrino nella conformità, ed a tenore delle mie leggi, ed ordini spediti per quello Stato.

Per lo che ordino a' Capitani Generali, Gover-

Per lo che ordino a' Capitani Generali, Governatori, Ministri, ed Officiali di Guerra, e delle Camere di Stato del Gran Parà, e Maranhaon, di qualunque qualità, o condizione siano, a tutti in generale, ed a Cialcuno in particolare: che adempiícano, ed offervino quelta Legge, la quale sar registrata nelle Camere di detto Stato; ed in virtù della medessima tengo per derogate tutte le Leggi, Decreti, ed Ordini, che faranno contrarie alla disposizione di questa, la quale solamente voglio; che sia valida, ed abbia forza, e vigore, come in essa si contiene, non ostante, che non sia passata per la Cancellaria, e nemen' ostanti le ordinazioni del lib. 2. tit. 39. 40., 44. ed altri Decreti contrarj. Lisbona li 7. Giugno dell'anno 1755.

Re.

## Sebafiano Giuseppe Carvallo, e Mello.

Decreto con forza di Legge, in virtù del quale la Maestà Vostra sima bene rinnovare la piena, ed inviolabile osservanza della Legge dei 12. di Settembre dell'anno 1653., e in quanto inessa fu stabilito, che gl'Indiani del Gran Parà, e Maranhaon si governassero nel temporale da Governatori, e Ministri, e da loro Principali, e Giudici Secolari, con inibizione delle Amministrazioni de Regolari, derogando a tutte le Leggi, Decreti, Ordini, e disposizioni contrarie.

Acciocche la M. V. lo veda.

Antonio Giuseppe Galvaon lo siese.

Registrato nella Segretaria di Stato degli affari stranieri, e di Guerta nel libro primo della Compagnia del Gran Parà, e Maranhaon.

Nella Stamperia di Michele Rodriguez, Stampatore dell'Eminentissimo Signor Cardinale Patriarca. L'anno 1755. Per la Grazia di Dio Re di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del Mare in Africa, Signer di Guinea, e della conquista, navigazione, e commerzio d' Etiopia, Arabia, e Persia, e dell' India ec.

Accio sapere a quei, che questa Legge vederanno: che avendo ordinato si esaminassero dalle persone del mio Consiglio, e da altri Ministri dotti, e zelanti del servizio di Dio, e mio, e del bene comune de' miei Vasalli, che mi parve di consultare, le vere cause, per le quali dallo scuoprimento del Gran Parà, e Maranhaon fino al presente, non solamente non si sono moltiplicati, e resi civili gl'Indiani di quello Stato, allontanando da esso la barbarie, ed il gentilesimo, e propagandosi la Dottrina Cristiana, ed il numero di Fedeli illuminati dalla luce del Vangelo; ma piuttosto al contrario tutti quelli Indiani, che da' deserti calarono in quei Paesi, in vece di propagarsi, e godere in essi la prosperità, in guisa tale, che le loro comodità, e fortune servissero di stimolo a quei, che vivono dispersi per li boschi, e macchie, per portarsi a cercare ne luoghi popolati, medianti le temporali felicità, ii maggior fine dell' eterna beatitudine, aggregandosi al grembo della Santa Madre Chiefa: Si è veduto però succedere molto diversamente; poichè essendovi calati molti millioni d'Indiani, si sono andati poi sempre in tale maniera estinguendo, che ora è assai diminuito il numero de Popoli, e degli

gli abitanti in essi, vivendo ancora quei pochi on si grande miseria, che in vece d'invitare, d animare gli altri Indiani Barbari ad imitarli piuttosto gli servono di scandalo per ritirarsi più lentro delle loro selvatiche abitazioni, con lamentevole pregiudizio della salute delle anime loo, e grave danno dello stesso Stato; non aveno per altro i suoi abitatori chi li serva, e presti juto per raccogliere, mediante la coltivazione elle loro terre, li molti, e preziosi frutti, de uali abbondano. Da tutti i voti fu afficurato, he la causa, che aveva prodotti sì perniciosi efetti, consisteva, e turtavia consiste in ciò, che i etti Indiani non si sono vigorosamente mantenunella libertà, che in beneficio loro fu già dihiarata da'Sommi Pontefici, e da'Serenissimi Sinori Rè miei Predecessori, con osservarsi nel geuino senso loro le Leggi da essi promulgate sora questa materia negli anni 1570. 1587. 1595. 609. 1611. 1647., e 1655. essendosi sempre aoperate molte cavillazioni per la cupidigia degl' teressi particolari circa le disposizioni di tali leggi, fintantochè avutane la chiara cognizione afieme con la speranza di quello, ch'era seguito riguardo alle medesime, il Re mio Signore, Avolo, il primo giorno d'Aprile dell' anno . 688. (ad effetto di evitare una volta cotanto erniciole fraudi ) stabili una Legge, il tenore ella quale è come in appresso.

Legge del 1. Aprile 1680.

DON PIETRO Principe di Portogallo, e degli Algarvi come Reggente, e successore di questi Regni ec.

Accio sapere a quanti la presente Legge vederanno, qualmente essendo stato informato il Re mio Signore, e Padre (che Iddio ha chiamato a se ) delle ingiuste servità, alle quali gli abitatori dello Stato di Maranhaon per via di mezzi non leciti riducevano gl'Indiani di esso, e de' gravi danni, eccessi, ed offese di Dio, che a tal fine fi commettevano, fece una Legge in questa Città di Lisbona fotto i neve d'Aprile dell'anno 1655, con il tenore della quale proibì le dette fchiavitù, eccettuandone folamente quattro casi, ne quali erano di ragione giufte , e lecite ; cioè quando fossero profi in guerra giusta, che i Portoghesi loro movessero, intervenendo però le circoftanze dichiarate nella stessa Legge; o quando impedissero la predicazione del Vangelo; o quando fossero stati presi, e legati colla fune per essere mangiati; o quando fossero soggiogati da altri Indiani, che gli avessevo satti pri-gionieri anche in guerra giusta, esaminandosi la giu-fizia d'essa guerra nella sorma stabilita in detta Legge. E per non effere stato efficace questo rimedio, ne il prescritto dalle altre antecedenti Leggi degli anni 1570., 1587., 1595., 1652., e 1653. colle quali l'accennato Signor Re mio Padre, e gli altri Re fuoi Predecessori procurarono di riparare questo danno,

the anzi fi e andato continuando fino al prefente con grave scandolo, e molti eccessi contro il fervizio di Dio, e mio, impedendosi per questa via la conversione di quel Gentilesimo, che desidero promovere, e tirare avanti, giacche questa esfer deve, ed è la mia prima cura; avendo la sperienza fatto vedere, che supposto, che stano lecite le schiavità per giuste ragioni legali ne' casi eccettuati nella suddetta ultima Legge dell'anno 1655., e nelle anteriori, con tutto che siano di maggior ponderazione le ragioni, che in contrario militano per proibirle in ogni caso, chiudendo la porta a pretesti, simulazioni, e fraudi, con cui abusando la malizia de' cafi, ne' quali sono giuste le schiavità, introduce le ingiuste, intrigandos le coscienze non solamente in privare della libertà quei, a' quali la natura ne fece il dono, è che per Diritto naturale, e positivo sono veramente liberi; ma uneora ne' mez-zi illeciti, i quali adoprano per questo sine . Desiderando di applicare il rimedio a tanti danni, e si gravi inconvenienti, e principalmente facilitare la conversione di quelle Genti, e per quello , che riguarda, e conviene al buon Governo, tranquillità, è conservazione di quello Stato: con il parere di quei del mio Consiglio, ponderata questa materia con la prudenza, che richiedeva l'importanza di essa, e premesso l'esame delle antiche Leggi, è di quelle, che in particolare sopra quelle assunto furono stabilite per lo stato del Brafile , dove per lo spazio di molti anni si sperimentarono i medesimi danni, ed inconvenienti, che in oggi durano ancora, e si fentono nello Stato del Maranbaon; Stimai bene di ordinare, che si facesse questa Legge conformandemi all'antica dei 30. Luglio dell'anno 1609. , ed alla provisione, che si accenna in esfa dei

dei 5. di Luglio dell'anno 1605. spedite tutte per tutto lo Stato del Brafile. E rinnovando la sua disposizione, ordino, e comando, che nell'avvenire non si possa fare schiavo verun' Indiano del suddetto Stato in nessun caso, ne meno in quei, che sono eccettuati nelle accennate Leggi, che tengo per derogate, come se di esse, e delle loro parole ne facessi espressa, e specifica menzione, restando però nel loro vigore in ciò, che riguarda altri punti: e succedendo, che alcuna persona, di qualunque qualità, e condizione sia, faccia, ovvero dia l'ordine di fare schiavo alcun Indiano pubblicamente o secretamente per qualsivoglia titolo, o pretesto, l'Uditore Generale del suddetto Stato, la faccia carcerare, c tenere in buona custodia, senza che intale caso ammetta veruna sorte di sicurtà, e con il Processo, che fara sopra l'assunto, lo trasmetta in questo Regno, facendone la consegna al Capitano, o Comandante del primo Vascello, che sara prossimo a venire qua, per riconsegnarla in questa Città nelle carceri pubbliche di essa, e rendermene conto, a fine d'ordinare, che si punisca, conforme mi parera. E allorche il dette Generale Uditore fara consaperole di detta schiavità, subita riporra nella fua libertà il tale Indiano, o Indiani, mandandoli in quei luoghi degl' Indiani Cattolici liberi, che meglio gli piacera. Ed acciocche io sappia più facilmente, se questa Legge si osserva con puntualità: Ordino, che il Vescovo, e Governatore di quello Stato, ed i Superiori delle Religioni diesso, ed i Parochi de' luoghi degl' Indiani, mi rendano informato per mezzo del Configlio Oltramarino, e adunanza delle Missioni, de' trasgressori, che contraverranno alla detta Legge, e di tutto quello, che sapessero, appartenente a questa materia, e che fof-

fosse conveniente per l'osservanza di essa . Ed in cafo , che succeda moversi guerra difensiva , ovvero offensiva contro alcuna Nazione degl' Indiani del sudaetto Stato ne casi, e termini, ne quali a tenore delle mie Leggi, ed Ordini, è stato da me permesso; gl' Indiani, che in tale guerra faranno presi, folamente resteranno prigio-nieri, come restano le persone, che si prendono nelle guerre d'Europa; e solamente il Governato-re si distribuira, conforme stimasse più conveniente al bene, ed alla sicurezza dello Stato; mandandoli ne' luoghi, e Paesi degl' Indiani liberi Cattolici; dove si possono ridurre alla Fede, servire nello stesso Stato, e conservare la loro libertà, e con il buon trattamento, che si è ordinato reiterate volte, e nuovamente l'ordino, e raccomando, che siano ben trattati, e che siano severamente puniti quei, che gli faranno alcuna vessazione, o impertinenza, e più rigorosamente quei, che li maltratteranno in tempo, che se ne servissero, per essergli stati dati nell' atto della ripartizione . Per la che ordino a' Governatori, e Capitani maggiori, Officiali della Camera, ed altri Ministri di Stato del Maranhaon di qualfiviglia grado, e condizione fiano, a tutti in generale, ed a ciascuno in particolare, che adempiscano, ed osservino questa Legge, la qual e farà, registrata nelle Camere di detto Stato ; ed in vigore della medesima tengo per derogate non solamente le sopraccennate Leggi, come si è già riferito, ma tutte le altre, e quali siano Ordini, e Decreti, che forse vi saranno in contrario, e si oppongano alla disposizione di questa, la quale folamente voglio sia valida, ed abbia forza, e vigore, come in essa si contiene, non oftante, che non sia stata registrata in Cancellaria, e ne meno oftanti le ordinazioni, e De-

# Principe.

Perchè il tempo ha fatto vedere di giorno in giorno con maggior notorietà, o miglior dimostrazione, che sono giustissime le cause, nelle quali si fondò questa Legge per restituire agl'Indiani la loro antica, e naturale libertà, chiudendo la porta alle empieta, e malizie, con cui sotto il pretesto de casi, ne quali prima, e doppo la sua promulgazione, tu permessa la schiavità, si facevano schiavi agla Indiani predetti senz'altra ragione, che la cupidigia, e la forza di quei, che li pigliavano, e la rusticità, e fiacchezza de chiamati Schiavi : Voglio, e mi piace, previo il parere delle medefime Persone, e Ministri, di derogare, ed annullare, tutte le Leggi, Ordini, Risoluzioni, e Decreti, che dallo scuoprimento de sopra menzionati Capitani del Gran Parà, e Maranbaon, sino al presente giorno permettevano, anche in alcuni casi particolari , la schiavitù degl' Indiani suddetti, ed in tutto il restante, in cui fossero, contrarie alla presente Legge, acciocche solamente in questa parte resistono derogate, e cassate, come le della sostanza di ciascuna si facesse qui elpressa, e speziale menzione, non ostante la contraria ordinazione del libro fecondo , titolo. 44. Rinovando per altro, e ricordando la piena, od inviolabile offervanza della Legge fopraccennata, ed inserita; e questo colle ampiezze, dichiachiarazioni , e restrizioni , che seguono in ap-

presso.

Per evitare più efficacemente le calamità, che fono-feguite per cagione di detta (chiavitù, e per recidere una volta tutte le radici, ed apparenze d'essa: Ordino, che in riguardo agl'Indiani, che nel tempo della pubblicazione di questa si fossero dati per via di ripartizione, ovvero amministrazione, si osservino le disposizioni, che contiene il Decreto de' 10. Novembre dell'anno 1647. il di cui tenore è il seguente.

Legge de' dieci Novembre dell'anno 1647.

## Io il Rè.

O' sapere a quanti vedranno questo Decreto, come avendo satto risessiva di zio, che risulta al servizio di Dio, e mio; ed all'accrescimento dello stato del Maranbaon, dal dars per via d'amministrazioni gl' Indiani, e Genti di quello Stato a causa, che i Portoghesi, a quali si danno queste amministrazioni, ne sanno così cattivo uso, che gl' Indiani essenti si te medesime amministrazioni, dopo alcuni pochi giorni di servizio, muorono di pura same, e per causa dell'accessivo travagsio, novvero suggeno dentro del Passe, di modo che passate poche giornate periscono essenti genti nel Maranbon. Parà, ed altre parti dello Stato del Brasse: Per lo che ho silmato

bene di ordinare, che si dichiari per Legge, come lo faccio colla presente, e conforme fu già dichiarato da' Serenissimi Re di questo Regno, e da' Sommi Pontefici, che le Genti sono libere, e che non vi siano amministratori , ne amministrazioni , tonendo per nulle, e di niun'effetto tutte quelle, che si fossero date, e-concedute, di modo, che non vi sia memoria veruna di esse, p che gl' Indiani possano liberamente servire, e lavorare con chi meglio parerà loro, e gli paghera il fervizio, che prestano, ed il lavoro, che fanno : Per lo che ordino al Governatore dell'accennato Stato del Maranhaon, ed a tutti gli altri Ministri d'esso di Giustizia, Guerra, ed Azienda, a tutti generalmente, ed a ciascuno in particolare, ed agli Officiali delle Camere dello ftesso Stato, che in questa conformità eseguiscano, e adempiscano questo Decreto, facendo pubblicare in tutti li Capitanati, Ville, e Città, che sono liberi gl'Indiani; ed inoltre non acconsentendo, nè permettendo, che vi siano Amministratori, nè amministrazioni, tenendo per nulle, e di nissun'effetto, e valore tutte quelle, chr si fossero date, e concedute nella forma di sopra riferita, perchè questa è la mia volontà. E questo voglio, che sia valido come Legge, non ostante la contraria Ordinazione del libro secondo titolo quaranta.

Emanuele Autunes la stese in Lisbona il giorno dieci di Novembre dell'anno 1647., e questa va spedita per due vie.

Ichiarandosi cogli Editti da affiggersi ne luoghi pubblici delle Città di Belem , del gran Parà, e di S. Luigi di Maranhaon, che gl'Indiani di sopra mentovati, come liberi, ed esenti d'ogni sorte di schiavità, possono disporre delle loro persone, e beni, come loro parerà meglio, fenza veruna foggezione temporale, a riferva di quella, che devono dar loro le mie Leggi, per vivere fotto le medesime in pace, ed unione Cristiana, e nella società civile, in cui mediante la Divina Grazia procuro mantenere i Popoli, che da Dio mi fono stati confidati, ne'quali resteranno incorporati gl'Indiani suddetti senza veruna distinzione', o eccezzione, ad effetto di godere tutti gli onori, privilegi, e libertà, che attualmente godono i miei Vassalli a tenore delle loro rispettive graduazioni, e capacità.

Lo che tutto 'li renderà fimilmente agl'Indiani, che fossero adesso posseduti come Schiavi; osservandosi per quello, che riguarda i medesimi, inviolabilmente il Paragrasso nono della Legge de' 10. di Settembre dell'anno 1611. il di cui teno-

re è come in appresso.

Ed essendo, che sono stato informato, che in tempo di alcuni, già Governatori di quello Stato, si sono fatte schiave molte Genti contro la sorma delle Leggi del Re mio Signore, e Padre, e del Serenissimo Rè Don Sebastiano mio Cugino, (che Iddio chiamò a se) e principalmente nelle

nelle Terre di Jaguaribe : Stimo bene ; e comando , che tanto le dette Genti, quanto altre di qualunque forte, che fossero state ridotte nella schiavitù sino alla pubblicazione di questa Legge, siano tutte libere, e rimesse nella loro libertà; e si levine dal le mani di qualfivogliano persone, presso le quali fossero adesso, senza veruna replica, o dilazione, e senza che fiano intese sotto pretesto di sequestro, o altra azione, di qualunque materia, o qualità sia, e senza ammetterli ad alcun' appellazione, o ricorfo contro qualsisia aggravio, ancorche alleghino essere in possesso, ed avergli comprati, ed essergli stati dati, e dichiarati per schiavi in virtù di qualunque sentenza; Mercecche con il tenore della presente dichiaro essere di niun valore simili compre, e sentenze, restando per altro salva, ed illesa la loro ragione a' Compratori contro quei, che glieli venderono; e delle dette Genti si faranno ancora, e formeranno i Paesi, che saranno necessari; e tanto in est, quanto negli altri, che già vi fossero, e saranno stati domesticati, si offerverà l'iftes' ordine, e metodo di governo, che con la presente si comanda osservare negli altri, che novamente si faranno.

Da quelta generale disposizione voglio, che retino solamente eccettuati gli oriondi, e provenienti dalle More schiave, i quali saranno conferrati sotto ii dominio de'loro attuali Signori, fintantochè io non prenderò altra risoluzione sopra quelta materia.

Ed acciocché fotto il pretefto de fopra riferiti discendenti dalle More Schiave non si ritengano ancora in schiavità gl'Indiani, che sono liberi : Ordino, che il benescio degli Editti di sopra accennati, e stabiliti si stenda a tutti quei, che si troveranno reputati per Indiani, o pareranno tali, affinche tutti fiano tenuti per liberi fenza bifogno d'altra prova, fuorche la pienifima rifultante in favor loro dalla prefunzione della Legge
Divina, Naturale, e Pofitiva, che favorifce alla
libertà, mentre che da altre prove ancora pieniffime, e tali, che fiano bastevoli per deludere la
detta prefunzione, giusta la diposizione delle Leggi, non si dimostrerà, che sono effettivamente
schiavi nella sopra riferita conformità: spettando
sempre il peso della prova a quei, che faranno
istanza contro la libertà, benche siano Rei.

Lo che ne casi occorrenti si dovrà giudicare brevemente, sommariamente, & de plano, secondo la verità saputa, in una sola istanza. Per la quale si fabbricheranno gli Atti dagli Uditori Generali nelle loro rispettive Giurisdizioni, e gli proporranno poi nella Congregazione, alla quale assisteranno il Prelato Diocesano, ovvero il Ministro, ch'esso deputerà in luogo suo per questo effetto, ed il Governatore, i quattro Superiori maggiori delle Missioni della Compagnia di Gesù , della Madonna del Carmine , de Religiosi Cappuccini della Provincia di Sant' Antonio , e della Madonna del Riscatto, detta delle Mercedi , il suddetto Generale Uditore , il Giudice Foraneo, ed il Procuratore degl'Indiani : e con la pluralità de'voti si vincerà contro la libertà, in favor della quale basterà, che siano eguali i voti stessi; i quali mai in caso alcuno potranno darsi, se non sono presenti i vocali sopraccennati, o le persone, che averanno le loro veci ; purche non si scusino, essendo avvisati per il suddetto atto, mediante un viglietto in iscritto; perchè se alcuno, o alcuni di esti, per essere impediti, si scuferan02

feranno, si metterà in Actis la causa, e sempre la causa si spedirà da quei, che saranno presenti, purchè sempre vi siano tre voti conformi per vincere la decissone. E dalle sentenze pronunciate nella suddetta sorma non portà essere ammessa verun' appellazione sospensiva, la quale ae ritardi l'esecuzione, nè alcun' altro ricorso, che non sia indevolutivo, interponendosi però al Tribunale detto della Coscienza, e degli Ordini, dove queste cause saranno sentenziate nella forma già detta con preserenza a tutte le altre, di qualunque sorte siano, conforme conviene al servizio di Dio, e mio, in una materia tanto delicata, e grave, che include in se i beni spi-

rituali, e temporali di quello Stato.

Ed affinchè gli abitanti di esso possano trovare chi loro faccia le opere, e coltivi le terre, fenza che abbiano il pensiere di far venire gli operaj, e contadini di fuori, e che gl' Indiani nativi del Paese possano similmente trovare la loro convenienza, con applicarsi alle dette opere, e servizi, usando tra di loro quei scambievoli Uffici, ne'quali consistono lo stabilimento, l'aumento, la moltiplicazione, e prosperità di tutti i Popoli resi già civili, e politi, dove cresce fempre il numero degli operari a proporzione de' lavori, e manifatture, che si fanno in essi: Stimo bene, che quando la presente sarà pubblicata nella Città di Belem del Gran Parà, il Governatore, e Capitano Generale di quello Stato, o chi servisse quest' Officio convocando la Congregazione de' Ministri Letterati di quella Capitale, e sentendo il Governatore, ed i Ministri della Città di S. Luigi del Maranhaon, d' accordo colle due respettive Camere, stabilisca, ed asse-

gni

gni a' sopradetti Indiani le mercedi competenti per alimentarsi, e vestirsi, secondo le loro diverse professioni, conformandosi a quello, che in questo assunto fi pratica in questi Regni, e quasi in tutti gli altri di Europa, in quella maniera, che i prezzi comuni dello stesso Stato lo potranno permettere, servendo di regole per questo effetto i seguenti esempi . Primo esempio : Se in Lisbona il fostentamento di un' operario costa uno scudo, e però la mercede di un lavoratore sono due scudi; ad imitazione di questo per ciascun' Indiano di servizio si deve tastare per mercede il doppio di quello, che gli è necessario per il diario alimento regolato a tenore de' prezzi della Terra, o Paese: Secondo esempio : le un' Artigiano guadagna in Lisbona tre scudi al giorno, ed un lavorante due solamente, ad imitazione di questo si tasserà agli Artigiani del predetto Stato la metà più della mercede, che si fosse arbitrata per li lavoranti.

Tutte le predette mercedi saranno pagate i Sabbati di ciascuna Settimana, esigendone le some, nelle quali saranno stati tasati, o in panno, o in ferri, o in danaro, come parerà meglio a quei, che le guadagneranno, procedendosi da essi a voce, ed esecutivamente, comegià fudichiarato dal Decreto de' 12. di Novembre all'anno 1647., e si osserveranno le predette tasse, nono stante il deto Decreto, il capitolo 48. dell'antico Regolamento, gli altri due Decreti de' 29. di Settembre dell'anno 1648., e 12. Luglio dell'anno 1656., e tutte le altre disposizioni, e tasse sinora stabilite, le quali tutte tengo per derogate in questa parte, come se di esse si facesse speciale menzione, non ossante l'Ordinazione del libro

fecondo titolo 44. nè le altre disposizioni legali

fomiglianti alla medesima.

E perchè ad effetto di stabilire nuovamente, e tirare avanti lo stato predetto, non basterebbe, che gl'Indiani fossero restituti nella libertà delle loro Persone nella forma sopra riferita, se con essa non si restituisse loro ancora il libero uso del loro beni, che sinora è stato a loro impédito con manifesta violenza: Ordino per tanto, che sopra questo punto si eseguisca subito la disposizione del Paragraso quarto del Decreto del di primo d'Aprile dell'anno 1680. il di cui tenore è come segue.

Ed acciocche le suddette Genti, che caleranno giù in questa forma, e le altre, che di presente sono già calate, fi confervino meglio ne' Paefi; Stimo bene, e veglio, che siano padroni delle loro aziende, come lo sono nel deserto, senza che se le possano levare, ne meno effere molestati circa questo punto . Ed il Governatore con il parere degli accennati Religiosi affegnerà a quei , che discenderanno dal deserto i luoghi, e fiti convenienti, per far in effi li loro lavori, e coltivarli, e non potranno effere mutati da tali Juoghi contro la loro volontà, ne faranno aftretti a pagare alcuna risposta, o tributo per le dette terre, abbenche siano già state date a persone particolari in enfiteufi, detta volgarmente Selmaria, perciocche quando fi concedono queste, sempre si riserva il pregiudizio del terzo; è molto maggiormente si intende, e voglio s'intenda effere rifervato il pregiudizio degl' Indiani, primi, e naturali Signori dieffe Terre .

Per l'offervanza della quale disposizione, che

stimo bene di rinnovare, ed ordinare, che si eseguisca inviolabilmente, senza maggior dilazione di quella, che finora fi è sperimentata in un' affare tanto importante, l'istesso Governatore, e Capitano Generale, o chi fosse in luogo suo, facendo erigere in Ville i Paesi, che averanno un numero competente d'Indiani, e le più piccole in luoghi, e distribuire tra gli stessi Indiani le terre adjacenti alli loro rispettivi paesi : pratticherà in queste fondazioni , e ripartizioni ( in quanto sia possibile) quel metodo di polizia, che ordinai per la fondazione della Villa nuova di San Giuseppe del Fiume negro : Conservandosi gl' Indiani, a favore de quali si facessero le dette demarcazioni, nel pieno dominio, e pacifico posfesso delle terre, che a loro saranno assegnate, perchè le godano essi, e tutti i loro eredi; E castigando quei, che, abusando della loro debolezza, li perturberanno in esse, e nella cultura delle medesime, con tutta la severità, che permetteranno le Leggi.

E perchè essendo la mia intenzione principale di propagare la predicazione del Santo Vangelo, e di procurare, che si unifica quel numeroso Paganesimo al grembo della Chiesa; e per altro molte delle Nazioni di quelle Genti sono su diverse parti affai rimote, dove vivono sepotte nelle tenebre dell'ignoranza, e difficilmente si renderanno persuase a calare ne'luoghi popolati, che finora si sono stabiliti affinche ne' anche nell'interno de'deserti le manchi lo spirituale pascolo; tengo per cosa conveniente, che ivi nella sorma succennata si erigano pure Paesi, e si fabbrichino Chiese, convocando ancora i Missionari, accioc-

chè istruiscano i detti Indiani nella Fede, e gli conservino in essa.

Ed avendo la sperienza di tanti anni dimostrato, che questo mio primario fine giammai si otterrà, se non mediante il proprio, ed efficace mezzo di fare, che divengano civili, ed umani quest' Indiani, con esortargli ed animargli a coltivare le terre, ad effetto, che, approfittandosi de frutti, e droghe, che le medesime producono, e cambiandoli cogli abitatori de'luoghi maritimi, attesa le facilità, che per tale fine gli fomministrano i fiumi, possano a causa della frequenza di questa comunicazione lasciare i loro barbari costumi; con che, oltre l'utilità spirituale, e temporale de'sopradetti Indiani selvatici, crescerà il Commercio di quello Stato con gran profitto, e convenienza degli abitatori di esso : avendo tra gli altri vantaggi uno, il qual'è, che in questa guila i detti abitatori si prevaleranno degl'Indiani più rimoti per il trasporto de' frutti, e delle droghe del Deferto, fenza la fatica, e la spesa delle navigazioni, che finora usavano per portare i detti generi agresti, ed incolti, dalle parti assai discoste; e che così conserveranno gli altri Indiani vicini de Paesi dentro de medesimi, con impiegarli nel servizio dei loro lavori, ed opere, senza stentare ne viaggi del Deserto, come finora succedeva: Tengo altresì per cosa conveniente, che il sopradetto Governatore, e Capitano Generale, e quei, che gli succederanno, adoperi-no ancora un'esatta diligenza nell'istruzione civile degli antidetti Imdiani, che faranno ridotti z popolare Paesi ne' Deserti, facendo, che conservino le libertà delle loro persone, beni, e commercio; non permettendo, che questo gli sia interrotto, o uturpato-sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, quantunque sia de' più speciosi; e raccomandando a'Missionari, ed ordinando a' Ministri, secolari, che li rendano consapevoli delle violenze, che si commetteranno in ordine a' detti assunti; per procedere subito contro quei, che le avessero commesse, al pronto cassigo, che richiede la gravezza della materia.

Per lo che ordino ai Capitani Generali, Governatori, Ministri, ed Officiali di Guerra, e delle Camere di Stato del Gran Parà, e Maranhaon, di qualfifia qualità, e condizione fiano, a tutti generalmente, ed a ciascuno in particolare, che adempiscano, ed osservino questa Legge, la quale si registrerà nelle Camere di detto Stato; ed in virtù della medefima ho per derogate non folamente le Leggi di sopra indicate, e riserite, ma eziandio tutte le altre, e qualfivogliano Regolamenti, ed Ordini, che vi fiano contrari, e fi oppongano al disposto in questa, la quale sola voglio, che sia valida, ed abbia forza, e vigore, come in essa si contiene, non ostante, che non sia stata registrata in Cancellaria, e non ostanti ancora le Ordinazioni del libro secondo, titolo 39. 40., e 44., ed il Regolamento in contrario. Lisbona li sei di Giugno dell'anno 1755.

RE'.

Sebastiano Giuseppe di Carvallo, e Mello.

Legge, in vigor della quale la Maestà Vostra stima per cosa conveniente di restituire agli Indiani del Gran Parà, e Maranhaon, la libertà delle 983 che fi dichiara in effa. Acciocche Voftra Maesta la veda.

#### Emanuele Gomes di Almeida la flese.

Registrata nella Segretaria di Stato degli affari Stranieri, e di Guerra, nel libro primo della Compagnia del gran Para, e Mardabaon.

In Lisbona nella Stamperia di Michele Rodriguez Stampatore dell' Eminentissimo Signor Cardinale Patriarca l'anno 1755.



7.7

on the engineer of the area at the

A P-

# APPENDICE

# RELAZIONE

TRADOTTA

DALLA FRANCESE NELL' ITALIANA FAVELLA,

La quale contiene una compendiosa descrizione di quanto praticano i Padri Gesuiti ne' Dominj Oltramarini di Spagna, e Portogallo.

AGGIUNTAVI

IN QUESTA QUARTA IMPRESSIONE

La Lettera in forma di Breve diretta dal Papa Benedetto XIV. all Eminentifs. Sig. Cardinale Francefco di Saldanha, con cui lo deputa in Vifitatore, e Riformatore de PP. Gesuiti ne Regni di Portogallo, e di Algarvi, e in quelle Indie Orientali, ed Occidentali, che sono suddite di Sua Maestà Fedelissima.

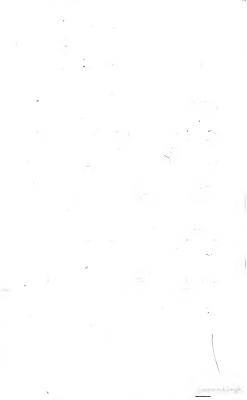

# AVVERTIMENTO

Ubitiamo, che li parziali della Compagnia, allucinati da un Decreto del Re Cattolico Filippo V., di gloriosa memoria, che ora si dispensa, con la data di Napoli, e di Milano 1744., daranno di falsità a quanto si è nella presente Traduzione esposto al Pubblico. Ma per far giustizia alla verità, basta di esser informati degli artificiosi maneggi, e degl' illeciti mezzi ( come a suo tempo faremo vedere al Pubblico) colli quali banno li P. P. Gesuiti un tal Decreto ottenuto. E cosa nota a tutti gl' Imparziali esser stato stranamente subornato Monsignor Vescovo di Buenos-aires nel dare, in pregindizio della verità, l' informazione a loro favore, nella Lettera trasmessa alla Corte, che si cita nel suddetto Decreto, come che è l' unico fondamento di esso. E cosa ancora nota, la medesima Lettera, ed il suddetto Regio Decreto esser parto dell' interessata penna de sopraddetti P. P., in tempo, che uno di loro; essendo Confessor del Monarca, con il manto di zelo ( con il quale

sogliono ingannare i Sovrani ) era non poco potente in quella Corte. Donde chiaro apparisce, effers adoperata la più fina malizia, ed il più nero inganno, per deludere la più giuste, e più veridiche rappresentanze, da' fedeli Ministri, contro la di loro sovrana dispotica condotta, a quella Corte seriamente avanzate. Soliti loro artifici, per esimersi dalla debita obbedienza, e sommessione alle Pontificie Bolle, ed alli Reali Decreti: quando alla loro sovranità, cupidigia, ed interesse non & confanno. In particolare nel Paraguai, dove stabilita una Repubblica di Vassalli, da essi contro li propri Monarchi ribellati, si sono opposti a tutto ciò, che potesa esser di profitto a medesimi Sovrani; armando con aperta fellonia, le mani de Popoli da loro dispoticamente governati. Sono in fine alla notizia di tutto il Mondo gli efficaci, e zelanti ricorsi in materie affai rilevanti, in ogni tempo da Uomini Santi, ed Apostolici alla Santa Sede avanzati; e colli medesimi artifici resi vani, e privi da ogn' opportuno, e salutevole rimedio, dallo istancavile zelo de' Sommi Pontefici appostovi.



El tempo, che i Portoghesi, e Spagnuoli cercavano, e' si facevano nell' Indie, e nell' America degli stabilimenti, i Gefuiti, che nascevano, allora, furono in Compagnia loro fotto lo spezioso pretesto di travagliarvi alla conversione degl' Infedeli, ma in effetto coll' istesse mire, che vi conducevano quelle due Nazioni. I primi essendosi stabiliti nel Brafile, e i secondi nel Perù, nel Chilli, e nel Paraguai, questi buoni Padri, che non li lasciavano, si procacciarono anch'essi in queste vaste, e ricche Contrade, i buoni, e solidi stabilimenti, che vi erano andati a cercare. Si inoltrarono nell'interiore di questa ultima, cioè, (il Paraguai) che allor parve, come effettivamente ella è più eccellente. Trovarono, ch' era occupata da' Popoli, l'industria de' quali la docilità, e la mansuetudine secero nascer loro un' idea veramente particolare per Religiosi, ma che nulladimeno a loro è riuscita a segno, come si vedrà nella seguente memoria. Conviene offervare, che questo l'aele è fertile in ogni genere, e ch'egli abbonda in miniere d'Oro, e d' Argento, e di Pietre preziose, e che i Gesuiti ne hanno tirate ricchezze immense, approffittandosi destramente della semplicità, dell' industria, e delgenio laboriofo degli Abitanti.

#### Articolo I.

## Incominciamento, progreffi, stesa, e limiti dello stabilimento de' Gesuiti nel Paraguai,

I tutti i stabilimenti, che si sono fatti all' Indie dalla Conquista, chei Spagnuoli fecero di questo vasto Paese, non ven'èstato, nè ve ne farà giammai di si confiderabile, che quello, che i Padri Gesuiti vi hanno stabilito. Questo stabilimento ha avuto principio con cinquanta Famiglie d'Indiani erranti, che i Gesuiti raccolsero, e stabilirono sulla Riva del Fiume di Japfur nel fondo delle Terre; ed è aumentato talmente, che al presente compone più di trecentomila Famiglie, che stanno in possesso delle più belle Terre di tutto il Paese situato a duecento leghe da' Portoghesi Paulistes, tirando verso li Nord, e divise dal Fiume di Lorugai, che sbocca in quello del Parava, e del Japsur, e tutti poi sboccano nel Fiume del Paraguai. Quest' ultimo si stende secondo le scoperte fatte da' Gesuiti il 1702., e 1703. fino a piedi delle Mon-tagne, del Potosi. Son queste le più belle scoperte, che sin'ora si sian fatte. L'aria v' è temperata, le Terre fertili; L' Indiani, che vi sono avvezzi fon docili, e laboriofi: Le miniere d'Oro, e d' Argento vi devono essere abbondanti. Questi Indiani si ridurrebbero facilmente se si trovasse modo di coltivarli. I Gesuiti da questa parte non hanno potuto estendere le loro Misfioni per mancanza di Padri, il che l'accrelcereb-

he

be di più di sessanta mila Famiglie, e di trecen-

to Leghe di Paese.

Per riprendere il filo di questa memoria, e la situazione delle Terre della Missione ella è come si vien di dire, a duecento leghe da Paulistes dalla parte del Nord, e dalla parte verso il Sud ella è a ducento legge dalla Provincia di Buenos-Airèr, cento ottanta leghe da quella di Tuqueman, e cento leghe da quella del Paraguai. Queste tre Provincie sono divise dal Regno di Chilly, e dal Perù dalle Montagne dalla Cordelliera, e componevano un Regno avanti la reduzion dell' Indie.

# Articolo II.

Ricchezze, e Fertilità delle Terre, nelle quali i Gesuiti si sono stabiliti.

E Terre della Missione sono sertili, essendo tagliate da molti Fiumi, che sormano diverse siole. Le macchie di eminente alberatura, i frutiseri vi sono abbondanti, i Legumi eccellente, il Grano, il Lino, l'Indico, la Canapa, il Cotone, il Zucchero, l' Ypecacuana, il Jalappa, il Mache-Caquana, le Radiche, l'Autrabanda, e molti altri semplici eccellentissimi per li rimedi, e l'erba chiamata paraguai vi cresce abbondantemente: le praterie, e pascoli son pieni di Cavalli, Muli, Vacche, Tori, e Mandre di Castrati, e oltre questo tutte le miniere d'Oro, e d'Argento vi sono considerabilissime i buoni

buoni Padri non voglion confessario, ma vi sono troppo prove per poterne dubitare,

# Articolo III.

Caratteri de Popoli a loro sommessi.

Questi Padri li banno divisi in quarantadue Parrocchie, ma oggidì 1757. Sono divise in cinquanta. La maniera colla quale gli governano, e come s'arricchiscono con i lavori di questi Popoli, che compongono più di trecento mila Famiglie.

Uesti Popoli sono docili, e obbedientissimi, industriosi, e laboriosi, e fanno ogni sorta di meltiete. Al presente sono divisi in 42. Parocchie discolte l'una dall' altra da una fino a dieci leghe, e si stendono al lungo del Fiume del Paraguai: v'è in ogni Parrocchia un Gesuita, che governa dispoticamente il suo Popolo, al quale ogn' uno obbedisce con un timore, ed efattezza straordinaria. Il minimo error e è castigato coll' ultima severità.

L'uso del castigo, è un certo numero di fruftate proporzionate al delitto. Gli achiques, e da altri, che hanno le prime cariche della Guerra, e della pulizzia non ne vanno esenti; e ciò che vi è di più particolare, si è che quello, che è stato rigorosamente castigato, viene a bacciare la manica del Padre, confessa il suo errore, e lo ringrazia del castigo, che ha ricevuto. In questa guisa un' Uomo folo comanda a diecimilla famiglie più, o meno; e convien confessare che non v'è mai stato popolo più obbediente, ne piu perfetta subordinazione. Questa maniera di governare è l' istessa in tutte le Parrocchie della Missione : ma ciò non balta: a quelta obbedienza eccessiva è unito un si grande difinteresse ( del quale i PP. Gesuiti hanno avuta cura di persuadere i loro Indiani, sotto la speranza delle celesti felicità, delle quali fanno loro il riparto in questo Mondo ), che questi Indiani si contentano del vitto, e del vestiario, è che tutto il prodotto del loro travaglio và in profitto de'buoni Padri, i quali a quest' effetto tengono in ogni Parocchia grandissimi Magazzini, ne'quali l'Indiani fono obbligati di portare i viveri, le stoffe, e generalmente ogni cosa fenza eccettuar la minima, non avendo nè pur la libertà di mangiare una Gallina di quelle, che nutriscono nelle loro case; Di modo che si puol considerare questo gran numero d' Indiani come altrettanti Schiavi, che servono i Gesuiti per un tozzo di pane ; e non fi puol meglio applicare il verso di Virgilio : sic vos non vobis fertis aratra Boves .

Si deve altresì offervare i gran vantaggi, che ricavano questi Sovrani Padri dal lavoro di tanta gente, e qual'è il Commercio, che fanno in tutte l'Indie delle Mercanzie accennate di sopra; e sopra tutto dell'erba del Paraguai, della quale sanno uno spaccio considerabilissimo, perchè questa viene soltanto delle Terre della Missione, e della Provincia del Paraguai. Quest'erba si prende quasi come il Tè; i Spagnaoli dell' Indie ne

bevono mattina, e fera, fia Padrone, o Schiavo . Si crede, che il Commercio di quest'erba, di prima mano, fale a più d'un milione di Piastre l' anno della quale i Gesuiti ne fanno più della metà, il che unito alle altre Mercanzie, che vendono altresi con vantaggio, e alle polvere d'oro, che l'Indiani vanno a cercar ne Fiumi, ove l'acqua ha corfo, dopo che l'escrescenze de'Fiumi sono passate, produce questo a' Gesuiti un' entrata degna d'un Sovrano; e per darne un'idea, più giusta, si suppone, che ogni samiglia d'Indiani non produca a'Gesuiti, che cinquanta lire l'anno, fatta ogni spesa, il prodotto Generale, a ragione di trecento milla famiglie, ascenderà a cinque milioni di piastre; ma basta la riflessione per conoscere, che ciò deve montare a molto più. Tuttavia, a sentir discorrere questi buoni Padri, le loro Missioni recano a loro molto più d'incommodo, che di vantaggio : ma questo poco vantaggio deve intendersi nella maniera, ch'essi parlano, la qual vuol dire, nunquam satis, mai abbastanza.

Le materie, e le specie d'oro, ed'argento, che i Padri Gesuiti mandano in Europa tutte le volte, che le se prefenta la congiuntura, la magnificenza delle loro Chiese, ove l'oro, e l'argento massiccio riluce da ogni parte, e il loro considerabil commercio conosciuto da tutti i Spagnuo-

li, ne fanno giudicare altrimente.

#### Articolo IV.

Descrizione della Chiesa, e della Casa del Padre Gesuisa, che governa ogni Parocchia.

Onvien fare una descrizione della Chiesa; e della Casa del Padre d'una delle Parocchie tat quale l'hanno riferita due Francesi del Vascello del Signore della Sollier-

te d'Escaseau di Nantes.

Ouesto Vascello essendo al Porto delle Maldonades, alzò l'Ancora per mettere alla vela; Questi due Francesi, l'uno Capitano delle Truppe e l'altro Sargente, essendo in terra, o lontani dalla riva del Mare, arrivarono troppo tardi per imbarcarsi nello schiffo, e non sapendo a che partito pigliara, perchè tutta questa Costiera è deferta, s'inoltrarono nelle Terre, non avendo altra riforfa per vivere, che i loro schioppi. Trovorono il terzo giorno dell' Indiani, che avevano una corona al collo. Questi Indiani gli si avvicinarono, e con de segni fecero loro una buona accoglienza, perchè questi Indiani amano molto i Francesi, e li contradistinguono da tutte le altre Nazioni, li condussero a una delle Parocchie della Missione duecento, e più leghe discosta dal luogo ove li avevano incontrati, e vissero strada facendo di vacche selvatiche, che l' Indiani prendono indistintamente con una destrezza maravigliosa. Gettano loro a quattro passi un laccio scorritore al collo, le tagliano poi le giungiunture, e le scannano. Questi due Francesi giunti alla Missione spirono bene accolti dal Gesuita, vi si trattennero quattro mesi senza uscire dal recinto, della Casa, e tornarono a Bueno-Aires con una distaccamento d'Indiani, che il Governatore avea richiesto. Ecco ciò, che hanno riferito.

La Chiefa di questa Parocchia è lunga, e larga a proporzione; nel principale ingresso è una por ta maggiore, alla qual convien falire per diversi gradini, nel piano de quali sono otto colonne di pietra l'avoratancon molt' arte, le colonne sostema parte della facciata del portico; al di sopra dell'ingresso della Chiefa v'è una Cantoria grandissima dessinata alla Musica nel tempo de Divin servizio. Ocelta Musica è composta di selfanta persone, si in voce, che in istromenti. In detta Chiefa vi è il luogo dessinato per le Donfie, ed è circondato da una Balaustra.

"Tiresto della Chiesa è pieno di banchi, ove gli Uomini si mettono secondo le loro cariche, e la loro cata. L'Altar maggior è chiuso da un'ibalaustro d'un legno dell'Indie benissimo etavagliato; alla sinistra dell'Altare v'è un banco per il Cachique, e gli Ufficiali di Governo; e a d'artitta v'è un'i altro banco per igli Ufficiali di Gierra; in sommina ognuno ha quel duogo, che esse la sua rondizione.

Il prospetto, dell'Altare è superbo ; tre gran Quadri con Comici-ricchilime di oro, e d'argento mafficcio ne fanno la prima magnificenza; so pra quelli Quadri sono delle mezze volte, e basi rillevi d'oro, e al di sopra fin alla volta, regna ura scultura di legno arricchita d'oro; al laterali dell'Altare sono due Santi di argento massiccio. Il Tabenaccio e di oro; l'Ostensorio, ove s'espone

il Santissimo Sagramento anch'egli è d'oro arrichito di Smeraldi, ed altre Pietre fine; La Pradella, e Laterali dell'Altare sono guarniti di Drappi d'oro gallonati; In somma i Candellieri, e i Vasi d'oro, e d'Argento co quali l'Altare e ornato, allorche fi fanno i Dlyini Servizi con un gran numero di Cerei; il tutto infieme fa un colpo d' occhio, che oltrepassa ogni magnificenza. Vi sono due altri Altari a man dritta , e a man manca, che fono ornati, è ricchi a proporzione dell' Altar maggiore; e nella Navata verso la Balaustrata v'è un Candelliero d'argento di trenta bracci guarnito d'Oro, con una groffa Carena d'Argento, che il sostiene, ed arriva fino alla volta. Dopo questa descrizione si puol facilmente giudicare, qual sia la ricchezza di questa Missione, se le quarantadue Parrocchie sono eguali, come v'è giulto motivo di credere

Il Presbiterio, cioè a dire la Cafa del R. Padre confife in molti Saloni guarniti con quantità di Quadri, ed Immagini. In queflo luogo gl'Indiani afpettano, che il Padre esca dal fuo Appartamento per dare. Udienza: Vi sono gran Magazzini, ove l'Indiani portano tutto il prodotto delloro sudori; il resto della Cafa confiste in Cortili, Giazdini, e molti. Alloggiamenti per gl'Indiani domenito, e il tutto compresavi la Chiefa. In unmocinto murato in circa di sessanti pezze di terrai, cioè a dire di sei milla Pertiche quadrate.

### Articolo V.

Il Padre Provinciale del Convento di Cordova fa la Vista di queste 52. Parrocchie, scertato da un gran numero d'Indiani, che con lui trattano come se fosse una Deità.

Quarantadue Gesuiti, che hanno ciascuno la fua Parrocchia a governare, sono indipendenti l'uno dall'altro, e non riconoscono per Superiore, che il Provinciale del Convento di Cordova della Provincia di Tuqueman . Questo Padre Provinciale viene ogni anno nelle Missioni a far la sua Visita, accompagnato da un gran numero d'Indiani. Allorche arriva, tutti gl'Indiani fanno dimostrazioni di giubbilo, e di rispetto indicibile. I più cospicui non s'avvicinano, che tremando sempre, e colla testa china, e gli altri Popoli stano inginocchioni con mani giunte, allorche passa. Nel suo soggiorno sa render esatto conto al Gesuito d'ogni Parrocchia, di tutto ciò, che è entrato ne'Magazzini, ed il consumo, che fe n'è fatto dall'ultima fua Vifita.

#### Articolo VL

Trasporto delle Mercanzie per venderle, o farle passare in Europa.

Utte le Mercanzie delle quali s' è parlato nel principio di questa Memoria, sono trasferite per acqua dalle Missioni a Santafe, ov' è il Magazzino di conserva, e vi rissiede un Procurator generale dell'Ordine, e da Santafe a Buenos - Aires per terra, ove altresì v', è un' altro Procurator generale. Da questi due luoghi vengono distribuire le Mercanzie delle tre Provincie di Tuqueman, del Paraguai, e di Buenos-Airei, e delli Regni di Chill, e del Perù, e si puol dire asseverantemente, che la Missione dei Gesuiti sa sola più Commercio, che le tre Provincie insieme.

### Articolo VII.

Ordine, e metodo, che i Padri Gefuiti tengono nel Governo politico, per tenere tutti gl' Indiani nella schiavitu per farli moltiplicare, per arricchissi co' loro sudori, e per frastornare ogni sollevazione.

A principal Funzione delli Cazicchi, o Ufficiali Civili è di conofere il numero delle Famiglie, di far intefo ognuno degli Or-dini, e delle intenzioni del Padre, di vifitar le Case, d'esaminare il Lavoro d'ognuno secondo la fua abilità, e di promettere in premio a quegli che più, e meglio degli altri lavora, di fargli bacciar la manica del Padre, che fra gl' Indiani è una Reliquia di fomma venerazione, ed è il pri-mo fcalino per giungere alla Beatitudine dell' al-tra vita. Vi fono altri Ispettori per il lavoro della Campagna, a' quali gl' Indiani sono tenuti dichiarare tutto ciò, ch' essi raccolgano sino ad un uovo, del quale non posson disporre; e sono obbligati di portar fedelmente tutto ne' Magazzini senza eccettuar cosa veruna, sotto ri-gorosissime pene. Vi sono in oltre dei Dispensiera per distribuire ad ogni Famiglia, secondo il numero di essa due volte la Settimana quanto abbisogna per sussistere. Ciò fassi con un' ordine esattissime prepresente il P. Genuta, e deve dirsi a lode di questi Padri, che le loro cure sono infinite, perche invigilano a tutto per non lasciar prendere a' loro Indiani veruna cattiva piega; ma per altro son ben rimunerati dagl' immensi prositti, che procacciansi dalle fatiche di tanta gente.

Altre volte ve n' erano due per Parrocchia, e da che fi fono ingranditi non ve n' è altro; che uno, fin tanto che non ne possano sar venire dalla

Spagna.

Gl' Indiani non bevono Vino, ne verun' altro calido liquore; i buoni Reverendi Padri in ciò feguono la Legge di Maometto, che proibifce quelle bevande per non occasionare a'suo Sudditti delle Turbolenze, che potrebbero nuocere al loro dispotico Governo, e ritirarli dal giogo, cui essi gli hanno ridotti.

Maritano di buon' ora gli Indiani per farli moltiplicare; e il primo Catechiino, che imparano i Figliuoli, è il timor di Dio, e del Padre, il disprezzo de Beni temporali, la Vita semplice; ed umiliata. Convien dire il vero, queste disposizioni sono piene di pietà; ma altresi conviene confessare, che i Gesuiti tirano gran vantaggi da queste politiche Istruzioni.

# Articolo VHI. st sti , int al

Governo Militare; del quale un Padre Gefuita è Generalissimo. Questi Padri tengono tante Truppe in piedi a fine d'impedire i Forastieri di penetrare ne loro stabilimenti.

L Governo Militare in questo luogo è altrettanto ben stabilito, e politico. Ogni Parrocchia deve avere un numero di Soldati disciplinati per i Reggimenti di Cavalleria, ed Infanteria, secondo la possibilità della Parrocchia. Ogni Reggimento è composto di sei Compagnie di 50. Uomini l' una, un Colonello, sei Capitani, sei Tenenti, ed un Officiale Generale, che fa far l' Esercizio ogni Domenica dopo il Vespro. Questi Uffiziali, che da Padre in figlio fono educati alla Guerra, sono molto capaci a disciplinare i loro Soldati, e a guidare le loro Truppe, allorché vanno in distaccamento; questa è l' unica occasione, in cui s' uniscano le Parocchie, allorche formano un Corpo d' Armata, che il più antico Ufficial Generale comanda fotto un Padre Gesuita, che n' è il Generalissimo. Le Armi di quest' Indiani consistono in Fucili, Spade, Bajonette, e Fionde; le Pietre a Fionde pelano fino a cinque libre, e le maneggiano con somma destrezza.

Le Missioni insieme possono mettere in piedi fra otto giorni di tempo sessanta mila Uomini, E il pretesto del qual si servono per tener di continuo un sì grosso Corpo di Truppe all' orine, è a cagione dei Portoghesi Paulisifer, che venegno a far delle scorrerie nelle Missioni per portar via gl' Indiani; ma gli Spagnuoli più affennati pensano in altro modo, e arditamente dicono, che i Gesuiti non tengono in piedi tante Truppe, che per impedire (senza eccettuarne veruno) la communicazione delle loro Missioni.

# Articolo IX.

Precauzioni, che prendono i Padri Gefuiri: acciocche gl' Indiani non possano parlar colli Spagnuoli, o i Forestieri, che sono obbligati d'approdare nel lor Paese, e per impedire, che non vi approdi chi si sia.

A precauzione, ch'essi hanno di non sarimparare ai loro Indiani la lingua Spagnuola, e di sar loro uno scrupolo di coscienza di frequentarli, allorche vanno a lavorar nelle Città per il servizio del Re, mette bassantemente al chiaro la vera intenzione de' Padri Gesuiti. I fosessiri, che capitano casualmente nelle loro Missioni, come sarebbero i Franzesi, de' quali già parlammo, i Spagnuoli fessi, che tal volta necessitati sono di approdarvi, allorche vanno, o vengono sul Fiume del Paraguai, non escono Hi

118

mal dal circuito del Prsebiterio, Se qualche Spaunuolo richiede di passeggiar per la Città, il Gefuira non l'abbandona mai, e gl'Indiani, che fono stati avvisati, chiudono le porte delle loro Case, e non compariscono nelle strade; il che da molto, bene a conoscere, che i Gesuiti hanno motivi rilevanti per offervare tanta circospezione colle persone della loro stessa Nazione. Essi hanno altresì la precauzione di fare de' distaccamenti di cinque, o sei mila Uomini ripartiti in Truppedi quattro in cinquecento per batter la Campagna in lungo della Costiera dall'Isole di S. Gabriele, fino alle Montagne del Maldonades, e la Riviera, che si chiama del Rios de los Platos, per impedire la comunicazione di queste Terre agli Europei, e alla Gente del Paese riguardo alle Miniere d'Oro, e d'Argento, che sono abbondanti.

Si addurranno qui diverse prove delle Corse di questi Indiani al lungo della Costa. Il Vascello, chiamato il Falmuth, di S. Male, aven.'o naufragato vicino le Isole di Flores nell'anuo 1706. gl'Indiani depredarono una parte delle Mercanzie, che il Governatore di Ruenos. Aires sece restituire, e che attualmente sono nella Fortezza.

Il Vascello l' Atlas, che si perdè alle Cassilles, nel mese di Dicembre 1708, dal quale gli Ustraiali salvarono qualche Abito, e Vele per far delle Tende, tutto, questo su depredato dagl' Indiani nel tempo, che si andava per terra alle Maldonades, per ritornar poi per Mare a rippendere il denaro, che sortunatamente avevano seppellito in Terra, il quale consisteva in più di duecento mila piastre.

#### Articolo X.

Gli Artifici loro per frastornare gl'istesse Spagnuoli dal pensiere di venire a scavare nelle considerevolissime miniere d'Oro.

I fono miniere confiderabili alle radici delle Montagne delle Maldenades discoste 24. leghe dal Montevideo, che sono statescoperte da Don Juan Pacheco, abitante di Buenos-Aires, e antico Minatore del Potofi. Ne diede parte al Governatore di Buenos-Aires, chiamato Don Alonso Juan de Valdes Inelau; sece questi un' distaccamento di 18. Uomini comandato da Don Joseph de Vermude Capitano d'Infanteria, e Ingegniere a Buenos-Aires. S'imbarcarono con Don Pacheco per passare dall'altra parte della Riviera, e si refero alla testa delle Montagne di Maldonades, ove ricercarono la Terra, e portarono seco delle pietre, e dell'arena d'Oro, e d'Argento; ma il Governatore guadagnato da Gesuiti, sece sapere, che ne aveva fatta l' esperienza, e che non tornava conto di farvi lavorare. Don Pacheco, che aveva tenuto a conto le fue, ben conobbe, che era un rigiro de Gesuiti per impedire uno stabilimento verso le loro Missioni.

Sono stati riportati in Francia dei pezzi di queste miniere, dei quali si potrà fare l'esperienza por conoscerne il valore, con questa circostanza, che queste sono state tirate dalla superficie della TerF20

ra con soli picconi. Questo stesso Dom Pacheca, si riconosciuto per il Minatore il più sperimentato, che da lungo tempo in qua sia stato al Perù, assicura, che non vi sono migliori Terre a scavare, che quelle, che circondano le Montagne del Mattonades, e le Riviere, che vi sono, nelle quali ei sossime, che quello del Portoghesi Paulistes, e colla stessa fa facilità. Gl'Indiani di S. Domenico de Suvil-Zant hanno portato più volte a Bueno: Aires simil' Oro, che hanno trovato nelle Terre della Missione, d'onde conchiuder si deve, che ve n'è molto, giacchè l'Oro, del quale si parla, si prende furtivamente dai Giovani Indiani meno scrupolosi degli altri.

Nell'anno 1706. il Sig. de la Soliente d'Efcafeau di Nantes, avendo approdato al Porto della Maldonades, fu incontrato dagl'Indiani, ch'erano in distaccamento con un Capo sopra questa le Missioni. Il Signor d'Escasa di Nantes, avendo loro fatto qualche regalo, gli proposero per atto di gratitudine, che s'ei voleva avanzarsi nelle Terre a certa distanza, che gli mostrarono, vi troverebbe delle Miniere d'Argento, che facilmente scaverebbe: il che prova, che queste Miniere non sono molto prosonde nella Terra, e

che esse sono abbondanti.

I Gefuiti hanno fempre temuto, che i Spagnuoli, non fcoprifero queste Miniere, e fecero tutto il possibile per frasfornare il lavoro; perchè lo stabilimento, che si farebbe sopra questa Costiera, sarebbe contiguo alle loro Missioni, e gli obbligherebbe a fornire degl'Indiani per lavorarvi; hanno distrutti tutti i Cavalli, ch'erano da questa parte per togliere il comodo a quelli, che vi si vorrebbono stabilire,

#### Articolo XI.

Ricapitolazione di tutto ciò, che precede. Da che si conchiude, che questi Padri banno un' ardore infaziabile per arricchirs, per stabilirsi una Sovrana Possanza, ed auzorità, a spese de'Principi, de'quali essi son Sudditi.

I tratta per ora di fare una giusta applicazio. ne della Condotta dei PP. Gesuiti, sopra tutto ciò, che vien di dirsi, e di dare a conoscere, che lo loro ambizione di sovranamente comandare, è il defiderio infaziabile d'adunar ricchezze immense, sono l'unico loro oggetto, Il modo, col quale essi allevano, e governano i loro Indiani, dai quali tirano tutto il frutto delle loro fatiche, lasciando loro foltanto il necessario, della Vita frugale, la precauzione, ch' essi prendono, che gl' Indiani non communichino co' Spagnuoli; la loro circospezione, allorchè gli Spagnuoli, o altri Forestieri casualmente approdano nelle loro Missioni, il numero delle Truppe, che di continuo tengono in piedi, i distaccamenti continui, ch' essi fanno al lungo della Costiera per impedirne la frequentazione, sono queste prove sensibili, che vogliono questi buoni H s

Padri effere indipendenti, e che non solo voglion togliere la cognizione de' vantaggi, che ricavano dalle Terre, che possiedono; ma altresì di quelle, che defiderano; ma non occupano ancora. Al Re di Spagna senza contradizione appartiene però questo Paese, come Padrone, e Sovrano dell' Indie. Tanti Popoli non devono essere assoggettati che sotto la sua auttorità; dovrebbono esser liberi, aver delle Terre, e possedere il da essi raccolto con tanto sudore; questa sarebbe allora una Colonia rezolata, ognuno farebbe valere il suo talento, e colle Miniere d' Oro, e d' Argento del Paese, si cunierebbe la Moneta, e il tutto insieme formerebbe una circolazione di Commercio, come fi pratica nelle altre Colonie; l'autorità del Re vi sarebbe riconosciuta, e conservati verrebon i suoi Dominj; Ma non v'è nulla di questo: I Gesuiti si son resi Padroni: e Sovrani di tutti questi Indiani, delle Terre, che eglino occupano, del loro Raccolto, e del loro lavoro, andando ogni giorno dilatandosi senza titolo, e senza permesso.

#### Articolo XII.

Le trecento mila Famiglie d'Indiani governate da Gefuiti , nulla posfiedono in proprietà . Tutto appartiene a questi Padri . Questi Popoli non obbediscono agli Uffiziali del Re di Spagna , che allorche glielo comandano i Padri Gesuiti .

L'Indiani non hanno alcuna cosa, che sia lor propria. Tutto appartiene a questi PP.; e que-sti Popoli, che dovrebbono esser liberi, esfendosi volontariamente sottomessi, sono trattati come veri Schiavi, ed in somma trecento, e più mila, Famiglie faticano per quaranta Gesuiti; non riconoscono, che questi, e a questi soli obbediscono. Una circostanza, che lo sa conoscere si è che allor quando il Governatore di Buenos Aires, ricevè l' ordine di far l' Assedio di S. Gabriele, eve vi era un distaccamento di Cavalleria di quattromilla Indiani, e un Gesuita alla Testa, il Governa-tore ordinò al Sargente maggiore di fare un'attacco a quattr' ore del mattino, gl' Indiani rifintarono d'obbedire, perchè non glie l' aveva comandato il Geluita, ed erano sul punto di ribellarfi, allorche giunte il Gefuita, che fi era niandato a chiamare. Gl' Indiani andarono tutti ad incontrarlo, e gli ordini del Comandante non fu-H 6 rono

124. Tono efeguiti, che allorche aprì la bocca il Padre-Questo dà chiaramente a conoscere, quanto i Padri di Gesuiti siano gelosi della siono autorità sopra de loro Indiani, giacche ella giunge sino a proibir soro di ubbidire agli Ufficiali del Re, allorche si tratta del suo servizio.

#### Articolo XIII.

Condotta dei Padri Gesuiti per defraudare le immense Rendite, che dal Paraguai dovrebbe ricavare il Ro di Spagna

L diritto di Testatico, che i Gesuiti devono pa-gare al Re ogni anno, sissato a uno scudo a testa per ogni Indiano forbito col pagamento, che si fa agl' Indiani per i lavori del Re, ma non v'è verun'anno, che S. M. Cattolica non debba rifar qualche cofa per tre motivi egualmente fraudolenti; Primo, perche i Padri Gesuiti non danno in nota per il detto Testatico nè anche la metà de'loro Indiani; Secondo, perche il Governatore di Buenos Aires, che una volta ne cinque anni, che dura il suo Governo, deve fare la Visita delle Missioni per sare le numerazioni degl' Indiani, è guadagnato dai Gesuiti, i quali con una groffa fomma di denaro, che gli regalano, lo diffuadono a far questa Visita, e a contentarfi foltanto di quello stato gli danno; Finalmente, perchè quando in un distaccamento d'Indiani destinati a' lavori Regj, vi sono cinquecen-

to Uomini effettivi, se ne danno in nota mille, e cinquecento, che il Re paga come se effettivamente vi fossero. In questa maniera è servita Sua Maestà Cattolica nell'Indie, ove le sue rendite si consumano tutte in falsi impieghi, in frodi, e rubberie. Questi abusi per altro meritano la più serie attenzione; le Rendite del Re, che per lo meno dovrebbero montare a trenta milioni di Lire ogni anno in questo Paele ( se S. M. fosse sedelmente servita ) si riducono a niente, o a poca cosa, perchè i Governatori, e Telorieri van sempre d'accordo, e fanno a chi più ruba. Basta al presente (per foddisfare all'intenzione avuta in questa Memoria) di trovare le vie di ridurre i Padri Gesuiti al dover loro, di metter limiti alla loro affoluta possanza, e far tornare nelle Casse del Re di Spagna una parte di quei vantaggi, ch'essi ricavano dal travaglio d'un si numerolo Popolo. Non v'e ragione, che possa dispensare i Padri Gesuiti di sottomettervisi, purchè non voglian dar manifesti contrafegni della loro disubbidienza, e della loro mala intenzione. Si crede per altro, che metteranno ostacoli infiniti, che adurranno molte apparenti ragioni facili però a distruggersi, e ch'essi non si ridurranno, che all'ultima estremità.

Questa Memoria è dell'Anno mille settecento dodeci in circa fatta da una Persona informatissima dei fatti addotti, ed è stata stampata in Olanda nel 1756.



SS. D. N. Benedicti PP. XIV. Littera in forma Brevis quibus Eminentissimus, ac Rever. D. Franciscus S. R. E. Diaconus Card. de Saldanha mosu proprio Constituitur, & Deputatur in Visitatorem, & Reformatorem Clericorum Regularium Societatis Jesu in Regnis Portugallia, & Algarbiorum, & in Indiis Orientalibus, & Occidentalibus Regi Fidelissimo subjectis.

#### DILECTE FILI NOSTER

Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

N specula supremæ Dignitatis Divina dispositione, meritis licet insufficientibus constituti, inter multiplices rerum, negotiorumque, quibus in hac nostra ingravescente ætate, & parum firma valetudine obruimur, curas ad ea etiam ex debito Pastoralis officii Nobis commissi sollicite advigilare debemus, per quæ Religiosa loca, illo-

127

rumque personæ divinis mancipatæ obsequiis, in pacis, & quietis tranquillitate, ac Regularis vitæ, & Ecclesiasticæ disciplinæ norma, coadjuvante Domino, perenniter conservari valeant, & quæ his contraria esse noscuntur per Nostræ providentiæ, auctoritatisque Apostolicæ studium penitus evellantur, prout personarum, rerum, & locorum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire. Cum ficut pro parte charissimi in Christo Filii nostri JOSEPHI Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi Nobis expositum suit, haud levia suborta sint inconvenientia, & abusus in Provincia, seu Provinciis Clericorum Regularium Societatis Jesu tum Portagalliæ; & Algarbiorum , tum Indiarum Orientalium , & Occidentalium existentibus dominio ejusdem JOSEPHI Regis subjectis, de quibus omnes fere Nationes, Regionesque certiores factas esse existimatur propter parvum volumen typis impressum, & tum Nobis tum venerabilibus Fratribus nostris San-& Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus distributum : Ac propterea ipse JOSEPHUS Rex summopere cupiat, ut scandala, quæ ex premissis deinceps oriri possunt, quam celerrime removeri de benignitate, providentiaque Apostolica dignaremur. Nos qui Societatem præfatam paternis complectimur affectibus, nil aliud proprium, ac decens in hoc rerum statu esse ducimus, quam juxta laudabile Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum institutum, & consuetudinem, unum ex Sanctæ Romanæ Ecclesiæ præfatæ Cardinalibus doputare, & nominare, qui primum de omnibus; & fingulis hujulmodi negotiis accurate expensis plenissime instructus, eadem ad Nos deinde referat, aperiatque, ut postea matura consideratione adhi. bita,

128 bita, quidquid statuendum sit, opportune; & saluberrime decernamus. Motu itaque proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione, Nostræ, deque Apostolicæ potestatis plenitudine Circumspectionem Tuam, de cujus singulari side, prudentia, integritate, dexterirate, vigilantia, & Religionis zelo plurimum in Domino confidimus, in Visitatorem Apostolicum, ac Reformatorem Clericorum Regularium Societatis JESU in Regnis . ditionibus , & Provinciis etiam Indiarum memorato JOSEPHO Regi subjectis exi-Rentium, tenore præsentium constituimus, ac Circumspectioni tuæ, ut cum assistentia unius, seu plurium personarum in Ecclesiastica Dignitate constitutarum, si Sæculares fuerint, seu Regularium cujusvis Ordinis, seu Instituti a Sede Apostolica approbati a Te, ad hujusmodi effectum, pro tuo arbitrio eligendæ, & assumendæ, seu eligendarum, & assumendarum probatæ vitæ, & circa statuta, & mores Regulares versatarum , Provinciam , seu Provincias Societatis JESU præfatæ in Kegnis , dominio , ditionibus, & Provinciis etiam Indiarum præfatarum eidem JOSEPHO Regi, ut præfertur, subjectis existentes, illiusque, seu illarum Domos prosessas, seu Novitiatui destinatas, Ecclesias, seu Collegia quecumque, Hospitia, & Missiones, aliaque loca quocumque nomine nuncupata a Societate præfata dependentia, & ad illam spe-Clantia , & pertinentia etiam exempta , & quocumque privilegio, ac indulto suffulta, nec non illorum Superiores, Rectores, Administratores, Clericos Regulares, cæterasque personas quascumque cujuscumque dignitatis, superiorita-tis, status, gradus, & conditionis existentes,

tam in capite; quam in membris; auct oritate Nostra semel visites, & reformes, ac in e arumdem personarum statum, vitam, mores, ritus, disciplinam, aliamque vivendi rationem, tam conjunctim, quam divisim diligenter inquiras, nec mon Evangelicæ, & Apostolicæ doctrinæ, sacrorumque Canonum, & generalium Conciliorum decretis , & Sanctorum Patrum tradicionibus, atque Regulari dictæ Societatis Insti-tuto, & Apostolicis Constitutionibus, præsertim record. mem. Urbani PP. VIII. Prædecefforis nostri die xxxx. Februarii MDCXXXIII. incipiens : Ex debito Paftoralis Officii Grc. , & a Nobis per qualdam nostras in simili forma Brevis die xx. Decembris anni MDCCXLI. expeditas literas , quarum initium est : Immensa Pasto-rum Principis Grc. , editis inhærendo , & prout occasio, rerumque qualitas, & necessitas exegerit quacumque mutatione, correctione, emen-datione, renovatione, revocatione, ac etiam ex integro editione indulgere cognoveris, juxta datam Tibi a Domino prudentiam corrigas, emendes, renoves, revoces, ac etiam de novo condas, condita Sacris Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non repugnantia confirmes, abulus quolcumque tollas, regulas, institutiones, & Ecclesiasticam , Regularemque disciplinam , ac in primis Divinum Cultum, & obedientiam huic Sanctæ Sedi, & observantiam memoratarum Constitutionum Apostolicarum, si fortasse exciderint, juxta præscriptum dica Societatis institutum modis congruis restituas, & reintegres; si aliquos in aliquo delinquentes repereris, vos juxta Canonicas fanctiones punias, & castiges, ipsasque personas etiam, ut prefertur, exemptas, ad debi-

debitum, & honestum vitæ modum, ac ad statum facris Canonibus, & Concilio Tridentino præfatis conformem revoces, ac quidquid statueris . & ordinaveris , absque dilatione , & appellatione, quæ executionem quoquomodo ullatenus impediat, omnino observari facias; quoscumque Domorum, & Collegiorum hujufmodi Rectores, aliofque Ministros, quos juxta datam Tibi a Domino prudentiam, & Tibi expediens videbitur, ab eorum respective officiis amovendos esse judicaveris, amoveas, ac illos sic amotos, aliofque Clericus Regulares dictæ Societatis de una ad aliam domum, seu de uno ad aliud Collegium trasmittas; inobedientes, & rebelles per sententias, censuras, & pœnas Ecclefiafticas, suspensionem a Divinis, aliaque opportuna juris, & facti remedia cogas, & compellas. Nos enim Tibi præmissa, & quæcumque alia circa visitationem, & reformationem. aliaque supra expressa hujusmodi necessaria, & quomodolibet opportuna faciendi, gerendi, & exequendi auctoritate præfata plenam, liberam, & amplam facultatem, & auctoritatem concedimus. impertimur; & si contingat Te aliqua legitima de causa detineri, ut visitationem præsatam per Te ipsum extra Civitatem Lisbonensem minime facere valeas, alias Ecclefiafticas personas Tibi benevisas cum simili, vel limitanda potestate in Tui locum ad visitationem, & reformationem habendam . etiam in Indiarum Provinciis præfatis deputandi facultatem pariter tribuimus. Si quæ autem graviora in hujulmodi vilitatione repereris, ea omnia sub tuo sigillo clausa ad Nos quam primum diligenter transmittas, ac Nobis referas . & patefacias quæcumque ad hanc caufam

(am pertinere arbitraveris : ex re enim & tempore confilium capiemus , & effusis lacrymis Omnipotentem Deum clamore valido orabimus, atque obsecrabimur, ut, quod inde statuendum fit, matura deliberatione decernamus, Mandantes propterea omnibus, & singulis Superioribus, Ministris, Clericis Regularibus, aliisque personis Provinciae, seu Provinciarum, Domorum, Collegiorum, aliorumque locorum Societatis JE-SU prædictis, in præfatis Regnis, Ditionibus, & Provinciis etiam Indiarum ipsi JOSEPHO Regi subjectis sicut præmittitur, existentibus, sub excommunicationis latæ sententiæ Nobis, & Romanis Pontificibus successoribus nostris reservatæ, præterquam in mortis articulo, ac suspensionis a Divinis , & privationis suorum Officiorum , aliisque arbitrio nostro infligendis pœnis ipso sacto incurrendis, ut Tibi, ac personæ, seu personis per Te, ut præfertur, deputandæ, leu deputandis in præmifis omnibus, & sin-gulis prompte pareant, & obediant, Tuaque, & illius, 'eu illorum salubria monita, & mandata , humiliter fuscipiant , & efficaciter adimplere procurent, alioquin sententiam, sive poenam , quam rite tuleris , seu statueris in rebelles ratam habebimus, & faciemus authore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari . Decernentes præsentes litteras firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, Tibique, & personæ, seu personis nominandæ, seu nominandis plenissime fuffragari, & ab illis, ad quos spectat, & spectabit in futurum inviolabiliter observari, sicque in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & de

& delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sedis Apostolicæ Nuntios sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, &c interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, fi secus fuper his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit, attentari. Non obstantibus quibulvis Apoltolicis, ac in Universalibus, Provincialibulque, & Synodalibus Conciliis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, ac Societatis præfatæ, illiusque Domorum, Collegiorum, & aliorum locorum regularium, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia robotatis Statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis, eorumque Superioribus prædictis, & aliis personis præfatis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis in genere, vel in specie, etiam motu proprio, vel consistorialiter, & alias in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & fingulis etiamfi pro fufficienti illorum derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquifita forma ad hoc fervanda foret, tenores hujufmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata exprimerentur, & infererentur, præsentibus pro plene, & insufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis etiam in suo robore permanfuris

furis ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Roma apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die prima Aprilio MDECLVIII. Pontificatus Nostri Anno Decimo octavo.

octavo .

Pro D. Card. Paffienco.

Joannes Florius substitutus?

The state and so that is a second of the sec

. 73 1 2 . . . .

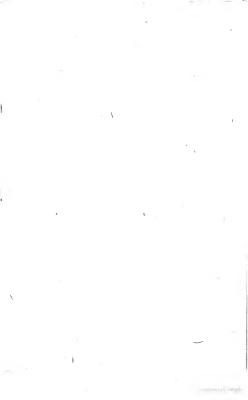

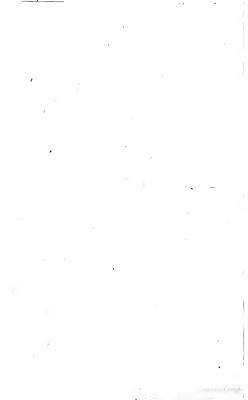

# RIFLESSIONI

DI UN PORTOGHESE

SOPRA IL MEMORIALE

PRESENTATO DA' PP. GESUITI

ALLA SANTITA

D .

# PP. CLEMENTE XUL

Felicemente Regnante.

Esposte in una Lettera scritta ad un Amico di Roma.

LUGANO MDCCLXI.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

/

82143587

Made volumble of the

STEETO LE 2.0 (SERVEROF) SE SAMON MONTON DE LA CASA

t q

and by award of the Me

Late of Same

en green that he way

1x COUNTY OV DOLL STANK AND STANK AN

TO BE WITH STREET

#### LETTERA.

Scritta da Lisbona ad un' Amico in Roma.

#### a' 28. Novembre 1758.

L' Vero; Amico; vi bo fatto torto; non creden-L'do alla prima voftra affertiva, allorche mi afsicurafte, che i Gesuiti avevano presentato alla Santità di CLEMENTE XIII. quell' artifiziofisimo Memoriale, di cui ord è per convincermi, e per foddisfarmi ; trasmettete la copia fedele . Ho tanta flima però della voftra equità , che non fo persuadermi aver voi condannata come irragionevole la mia ritrosia nel prestar fede di primo lancio ad una nuova, la quale, se non aveva un aspetto d'incredibile, almeno almeno aveva un'aria disorprendente; e di ftrana . Io fra me ftesso la discorrea così. O il Memoriale presentato al PA-DRE Comune, è di tal natura, che confessando la reità de'supplichevoli implora clemenza, o negando la reità chiede giuftizia . Per indurmi a credere ; che i Gesuiti confessando la reità imploraffero folamente clemenza, bisognava far troppa forza alla mia ragione; el rovesciare da capo d fondo le mie cognizioni , delle quali son debitore. alla lunga mia pratica e familiarità con quefti PP., e all'affidua lettura di molti libri. To pienamente sono istruito di tutti gl'incontri , differenze, e traversie, che i Gesuiti in vari tempi hanno abuto in molte Corti d'Europa, e per le quali Sono stati esposti al pericolo di sperimentare sulla lor testa il giusto peso del braccio autorevolo de Monarchi irritati . E pure fra tanti cafie tanti , the alla memoria bo prefenti, non fo trovare un esempio, in cui i Gesuiti, per evitare gli imminenti pericoli del loro Corpo, abbian giammai confeffato umilmente la colpa jed implorata la elemen-

za degli offeft Sovrani. Dirò di più, che rari ana cora sono gli esempi di tal procedura, quando eziandia correva rischio, o un solo , o pachi di lora accusati e convinti di enormi delitti. No Amico, nò, che le massime, colle quali fi è regolata, e fi regola la Compagnia, non sono massime, le quali ispirino l'umiltà e la sommissione, ma bensi l'audacia, la prepotenza, la soverchierta, e l'ambizione di farsi stimar formidabili anche alle potestà del secolo, e della Chiesa. Non potendo pertanto. persuadere a me fessa, che i Gesuiti confessando, e detestando la colpa ricorressero alla clemenza del noftro Re colla mediazione del S. Padre; reflava solo che, o negando, o occultando la reità, cercassero la protezione della giustizia. Ma qui pure trovava intoppo la mia ragione. Sia la faccia del Memoriale, quanto mai effer puà , delineata con Sopraffino artifizio, con cauta maturità, ha ammollita colle espressioni le più delicata, colla modest ia la più industriasa: pur nondimene lo spizito, e la sostanza di quello non può essere sommamente in-giuriosa al nostro Monarca, e al Cardinale Visitatore, ed impastata di palliati rimproveri alla loro incorrotta giustizia. In somma la Supplica altro effer non può, che una certa specie d'appello. per avocare la caufa, ful primo sue nascimente, de quefta Regno alla Cunia di Roma; al quale appello faccia firada la querela, che le rimofiranza del nofito Re avanzase alla S. Sede foffero infufffenti, e che le procedure del Cardinale, se non ingiuffe, fieno almeno sospette, e regolate più da una preventiva paffigne, che dallo zelo. Che i PP. Gesuiti persanto ( in diceva fra me., ) i quali sono st accreditati per le loro effese vedute, e profonda penetrazione, abbiano avanzato un tal paffe, lo credachi vuole, ch'io per me non lo credo. Eh che non son essi si semplici da cadere nell'imprudenza e temerità di fare al Renostro uno stregio cast irria tan-

tante, al Cardinal Saldanba uno [maceo st atroce ; e suscitare fra cotesta Corte , e la nostra un fuoco veemente, da cui essi soli correrebber perico-lo di rimanere scottati. Tale era il mio raziocinio , che mi fembrava rettissimo ; ma lo riconosco fallace da che vedo cogli occhi propri la copia del Memoriale . Vi confesso, che in leggerlo son rimafto sorpreso dell' animosità sovragrande de' Gesuiti; ne so come e dallo scriverlo, e dal presentarlo non fieno flati arrestati da una folla di riflesfioni e di fatti, che doveano alla lor mente affacciarfi, come affacciati fi sono alla mia nel punto ftesso, ch'io l'ho letto per due sole volte. Anzi molte confiderazioni di più doveano sovvenire & loro; che a me: mentre essi in questa tragedia so-Rengono le vere parti di attori intereffati , ie quella di semplice spettatore imparziale.

Mă voi mi direte, e quali sono le ristessioni, che alla mente vi si astestarono nella lettura del Memoriale? Amico, di già sapete che non soglio esser con voi ne dissipile, ne misterioso. Ve le comunico in considenza, e coll'animo spassonato con cui saranno ricevute da voi. Premetto nude nudo il Memoriale per poi espovoi le mie ristes-

Roni fulla traccia delle parole ?

### MÉMORIALE

Presetato dal P. Generale de Gesuiti li 31:

## A S. S. CLEMENTE XIII.

## BEATISSIMO PADRE.

TI Generale della Compagnia di Gesù proftrato a piedi della S. V. umilmente rapprefenta A 3 "Pettre-

l'estremo rammarico, e danno che prova la sua , Religione per le note vertenze di Portogallo. Im-, perocchè attribuendosi delitti gravissimi a quei Religiosi dimoranti ne'Dominj di S. M. Fedelissima. , fu ottenuto dalla Santa Mem. di Benedetto XIV. un Breve, con cui si deputa Visitatore, e Riformatore con amplissime facoltà il Sig, Cardinale di Saldanha; qual Breve fu non foto pubblicato con le stampe di Portogallo, ma con più ristampe per tutta l'Italia. In vigore di tal Breve l'Eminentissimo Visitatore pubblico un Editto, in cui si dichiaravano Rei di negoziazione universalmente quei Religiosi. In oltre il Signor Cardinale Patriarca, non ostante la Costituzione " Superna " di Clemente X., che proibifce ai Vescovi ,, inconsulta Sede Apostolica ,, di toglie-" re a tutta insieme una Comunità Religiosa la facoltà di confessare, sospese dalle confessioni, e ", dalle predicazioni tutti i Religiosi della Compagnia " elistenti non solo nella sua Diocesi di Lisbona. , ma in tutto il Patriarcato, non intimando ai meon desimi tal sospensione, ma facendo trovare im-provvisamente affisso l'Editto alle Chiese di Lifbona, delle quali cose tiene il Generale presso di fe autentici documenti.

" Hanno quei Religiosi di Portogallo fostenute , queste esecuzioni a loro gravissime con quella umi-", le fommissione, che dovevano. Sono persualissimi ", della retta intenzione di S. M. F., de' suoi Ministri, e di quei Eminentissimi Cardinali, Tutta-", via temono, che questi siano prevenuti dall'arti-" fizio di Persona malevola, poiche non sanno per-, suadersi di essere rei di si atroci delitti , tanto , più , che non effendo flato pepper uno di effi " personalmente riconvenuto, non hanno avuto " luogo a produrre le loro difese, e discolpe.

" E quando pure vi siano rei dei supposti atroci " de-

delitti, sperano, che una reità sì grande mon sia , comune a tutti, nè alla maggior parte , quan-" tunque fi veggono tutti compresi in una pena medelima. E finalmente per quanto foffero col-, pevoli tutti dal primo all' pltimo i Religioli esin ftenti ne'Stati di S. M. F., ciò che non pare pon terli supporre, pregano di esser riguardati beni-n guamente quei tanti più, che in tutte le altre parti del Mondo impiegano le fatiche in promovere secondo la loro tenue possibilità l'onore di , Dio, e la falute delle anime. A tutta la Religione fi estende il discredito, e il danno; quantunque essa abborrisca i delitti, che si attribuiscono ai Padri di Portogallo, e singolarmente ogni , cola, che possa offendere i Superiori tanto Eccle-" fiastici, che Secolari; anzi desideri, e procuri per p quanto è poffibile di effere libera da quelle man-, canze ancora, alle quali è foggetta la condizione , umana, e spezialmente la moltitudine.

"Certamente i Superiori della Religione, fiecome apparice dai Registri delle lettere scritte, e "ticevute, hanno sempre institto su la più esatta regolare offervanza, sicome di tutte, così delleprovincie di Portogallo, ed avendo per altro avute notizie di altre mancanze, non hanno risaputi i delitti, che s'imputano a quei Religiosi, e non mono stati previamente amthoniti, ed interpellati,

" acciò vi ponessero riparo.

"E dopo che hanno avuto riscontro, che quei "E dopo che hanno avuto riscontro, che quei "Padri avessero incossa l'ossessa di S. M. F., me "hanno proyato un estremo rammarico, hanno "su popicato, che sosse del data loro notizia particolare, "e dedelitti, e dei Rei, hanno esibito a S. M. di "dargli ogni dovura soddisfazione, e di prendere "le meritate pene dei Rei, e di mandare anche "da Paesi, esteri le più atte, ed accreditare Persone della Religione per essere Visitatori, e to" gliere gli abuli, che si sossero introdotti, ma le " umili preghiere, ed esibizioni de Superiori non so-

no state degne di essere esaudite.

" Dippiù nasce un grave timore, che questa Vi-, fite, anzi che recare utile, e riforma possi por-, tare disturbi inutili. Il che specialmente si teme " per i Paesi oltremarini, per i quali l'Eminen. di Saldanha è coffretto, e tiene facoltà di delegare. " Si ha tutta la fiducia di detto Eminentissimo per ciò ch'egli operi per se medesimo, ma pare , che si possi con ragione temere, che nelle Deley gazioni s'incontrino Persone, o poco intese degli "Instituti Regolari, o non bene intenzionate, e' dalle quali potrà cagionarsi molto danno . Per n tanto il Generale della Compagnia di Gesù, a nome ansora di tutta la Religione con le umili ed efficaci suppliche implora l'autorità di VOSTRA SANTITA' affinche si degni di provedere con' quei mezzi, che il suo alto intendimento le suggerirà all'indennità di quei che non fiano Rei, e possano giustificare le loro azioni; alla giusta, , ed utile emenda di quei che fiano convinti Rei; e principalmente al credito di tutta la Religione. onde non si renda inutile a promovere il Divino fervizio, e la falute delle anime, ed a fervire la S. Sede, ed a secondare il Santo Zelo di VOSTRA SANTITA', a cui, ed esso Generale, e tutta' la Religione pregheranno da Dio tutte le celelesti benedizioni in lunga serie d'anni, e vantag-

gio, e prosperità della Chiesa universare.

# RIFLESSIONE PRIMA

), TL Generale della Compagnia di Gesù, tappre fenta l'estremo rammarico e danno che prova la sua Religione, per le note vertenze di Porton gallo . Imperciocche attribuendofi delitti graviffi-

" mi a quei Religiosi. "

Attribuir delitto ad alcuno ,, nel fenso ovvio e comune è lo stesso che aggravare indebitamente di reità, cangiare in giudizio un fospetto, e far colpevole l'innocente, o non convinto per reo. Ma che? Si tratta qui forse di qualche dilettazione amorosa, di qualche illecito desiderió, di qualche colpa nata, e morta nel cuore, di cui il folo Dio è l'infallibile testimonio; o pur si tratta di delitti provati, di delitti palefi, di delitti portati al tribunale dall'evidenza? I libri originali ed autentici di commercio, e ragione, non fon già i libri delle Sibille o supposti e non veduti, o veduti e non letti, o letti e non intefi : quei che testificano il traffico sterminato, ed infame de Gesuiti, sono ancor vivi, sono ancora parlanti; e se ormai gli tiene afferrati una mano sicura, non gli tiete per occultarli, non per callarli, ma per far palese a tutti l'abilità sorprendente di questi PP. mercanti. I magazzini, o per meglio dir le Dogane, non fono già gli edifizi incantati dell' Ariosto, fabbricati foltanto nella fantafia del Poeta: ma ancor sono in piedi, ancora si veggono, sono ancora ingombrati di merci, e in tutti i domini del Portogallo, per non parlare degli altri, che a noi non spettano, sono a' Popoli egualmente notori e familiari i magazini de Gesuiti, che le lo-to Chiese. Le angarie finalmente, le prepotenze, le oppressioni de'sudditi, le usurpazioni, le infedeltà contro il Monarca, non fono già rumofi sparfi da incerti autori", e accresciuti dalla

\*

fama bugiarda; ma sono satti veridici, autenticati dalle doglianze, dericori, dalle lagrime de Popoli, de Ministri Regi, de Missionari, de Vescovi, le vo- i de quali tutti aumentandoli di giotno in giorno, uppere al fine la sorte barriera, che da tanto tempo opponevasi al loro corso, ed impediva che giungesiero al Trono. Con tutto cio si ardisce di dire

che i delitti a' Gesuiti fi attribuiscono?

Andiam più avanti, Amico, e riflettiamo chi fia , che delitti gravitsimi loro attribuifce . E'. questi il Re di Portogallo, il quale ne fece le sue rimostranze al desonto Pontefice Benedetto XIV., come è noto ad ognuno, e come attesta nel suo Breve lo stesso Papa . Ecco chi deve passare per Auore delle calunnie, delle imposture. Ne giova rifonlere in parole la colpa sulle insinuazioni de Ministri che si spacciano per malevoli a' Gesuiti . Imperocche sanno i Portoghesi, sa tutta l'Europa, che il Re affediato da una folla di ricorfi contro di questi, Padri, non ha precipitato il giudizio, non ha avanzato alla S. Sede le sue doglianze, se non che dopo un maturo esame de'fatti, e delle ragioni, dopo aver toccato con mano la verità delle rappresentanze, e. dopo aver pesato con rigorosa bilancia la giustizia e. lo zelo de ricorrenti. Se i Gesuiti pertanto vogliono dichiararsi aggravati, perchè loro si attribuiscono delitti gravifimi; gettan la taccia direttamente sul Re, e lo incolpano o di maligna avversione, o, a farla mite, d'imprudente credulità. Ma come poteyano senza gravissima ingiuria del Re, senza loro interno rimorfo, qualificarlo o per malevolo, o. per troppo credulo a loro svantaggio? Non ignoravano pure ch'ei si pregiava d'amare e proteggere la Compaguia, imitando i fuoi venerati Predecettori, a quali i Gesuiti debbono le prime loro fortune, e la base sondamentale della loro grandezza, Esti chiamarono i Gefuiti nel loro Regno, gli stabilirono in

sutti I loro domini, gli arricchirono di rendite, apriron loro la strada, e somministrarono larghissimi ajuti per innoltrarsi in altri Paesi , ne'quali erano ansioli di penetrare, non so se per interesse, o per zelo, gli ricettarono nel proprio palazzo, e quello che è più , depositarono le proprie coscienze nelle loro mani. E quai riprove d'amore non hanno avuto i Gesuiti da' Monarchi di Portogallo nelle congiunture scabrose delle celebri controversie de' Riti Cinesi e Malabarici? I detti Monarchi si sono sempre impegnati a difendere la Compagnia ( se pure i Confessori non si prendevan l'arbitrio di scrivere alla Corte di Roma a nome del Re ) e difenderla, e fostenerla con tutto il calore ; il che diede motivo a Benedetto XIV, di esclamare, Ah! i Monarehi di Portogallo dovranno rendere strettissimo conto a Dio per la troppa protezione prestata a PP. Gesuiti , i quali assidati nella medesima, dispreggiano con scandoloso coraggio le Costituzioni, e Bolle Apostoliche . Parlo questo Pontefice da quel grand' Uomo, ch'egli era, parlò da Papa, e Maefiro della Chiesa: ma sarebbe stato ancora espediente, che avesse dato un simile avvertimento a molti del S. Collegio, e alla Prelatura Romana. Ma torniamo al nostro inclito Re, il quale continuando la serie delle beneficenze verso de' Gesuiti, anch' esso erasi abbandonato in braccio a' medesimi nella condotta dell'anima, ed albergati gli aveva nella sua Regia; ne si sottrasse dalla loro direzione, ne gli scaccio dal Palazzo, se non quando a chiaro lume gli riconobbe con suo stupore per uomini di mala fede, e per Dottori di corrotta Morale. E per fare un tal passo, quali violenze non bisognò ch'ei facesse al suo cuore ? Gli convenne reprimere tutti gli stimoli di quell'amore invecchiato. she verso la Compagnia avea nudrito nel seno fin dagli anni più teneri; di quell'amore, del quale

abufandosi i Gesuiti si avanzarono a tanti eccessi; e agli occhi del Sovrano dipinfero lango tempo per impostori i Vescovi, i Missionari, i Regi Ministri? che a questa Corte spingevano le loro querele; è trovavano qualche volta una strada per farle giungere alle orecchie del Re. Il folo amore verso la Compagnia, unito all' innato rispetto de' Sovrani di Portogallo verso la S. Sede, ha fatto sì, che il nostro Re, informato a pieno de' delitti graviffimi de' Gesuiri; non abbia usato della Reale sua potestà per punirli. ma con memorabile esempso di moderazione abbia interpellato il Sommo Pontefice, affinche ponesse argine al torrente di tanti difordini, e tanti mali, e curaffe paternamente, se fia possibile, le piaghe deplorabili della Compagnia di Gestr. Aveva egli fenz' alcun dubbio nell'animo la rimembranza delle forti risoluzioni, che presero in altri tempi Arrigo IV. in Francia, e i Veneziani in Italia : ma tali efempli per vivi, e stimolati che fossero, non fecero alcuna breccia nel Regio cuore, preoccupato dalla tenerezza, e compassione verso de' Gesuiti, e dalla venerazione a' Romani Pontefici. Tanto è lungi che il clementiffimo Re dovesse cadere in sospetto o di malevolo a' Gesuiti - o di troppo credulo in loro pregiudizio.

#### SECONDA.

Fu ottenuto dalla San. Mem. di Benedetto XIV. un Breve, con cui si deputa Visitatore, e , Riformatore con ampliffima facoltà il Sig. Cardinale di Saldanha.

So che l'autorità e il nome di Visitatore e Riformatore , concessa al Card. di Saldanha ha ferito altamente la delicatezza de' Gesuiti, so che l'hanno prefo per un affronto folenne, fo che ne hanno fatte con tutti acerbe doglianze. Far comparire la Compagnia di Gesù bisognosa di Visita, e di Rit

forma!

forma! Che bestemmia è questa? Non sapete, Amico, che la Compagnia è una Congregazione di predestinati e impeccabili? Non sapete, che il loro abito ha la virtù, e il privilegio di smorzare affatto la concupiscenza? Se volete accertarvene, interrogate quei giovanetti semplici, ed innocenti, che i Gesuiti allevano ne' loro Collegi, e vanno santamente ingaggiandeli per l'immacolata Compagnia, Intenderete da questi esserne stati assicurati da' loro direttori. Per verità è un privilegio singolarissimo! ma noi, Amiso, ce ne la ridiamo, e restiarno fcandalizzati, che in mezzo a tanti difordini della Compagnia sì manifesti, sì gravi, i Gespiti facciano i delicati, e si offendono d'effer chiamati bifognosi di Riforma, e di Visita. La Chiesa stessa di Gesù Cristo, la quale è per essenza immacolata e fanta, non si è vergognata più volte, e pltimamente nel Sacro Concilio di Trento, di riconoscersi e confestarsi bisognosa di Riforma ne' costumi de! fuoi membri; sapendo benissimo, che nel campo Evangelico col grano, schietto si mescolano ancora le zizanie, e che nel Gregge di Cristo fra gli agnelli s'introducono ancora i capretti. Ma la Compagnia ha de' privilegi, che da Gesù Cristo non sone stati accordati alla Chiesa sua Sposa. Leggete, leggete . se volete stomaçaryi all'eccesso , leggete un certo libro Gesuitico, intitolato Immagine del prime secolo della Compagnia di Gest, ove questa si spaccia per una Congregazione d' Angeli, di nuovi Ape-Roli, di nuovi Sansoni, pieni dello Spinito del Signrre, e per il più perfetto di tutti gli Ordini : ivi troverete il dono della infallibilità, della impeccabilità, e quanti altri mai potete idearvi . E' questo puovo spirito d'umiltà, che a'Gesuiti rende odiosifsimo il nome di Riforma, il quale suona benissima alle orecchie di S. Chiefa. Sapete però donde nasque tel differenza di fentimenti tra la Chiefa, e la

Com-

Compagnia Vel dirò io . La Chiefa, perchè è stabile, e regolata da una fantità invariabile di dottrina , conosce subito, e condanna per disordine ciò; che vetamente è disordine; e non approva ; e non diffimula tie traviati fuoi figli una pratica di fcostumata morale contraria agl'insegnamenti della loto Madre: La Compagnia all'opposto per base del fuo regolamento, e condotta, non ha che massime gualte, è corrotte ; e perciò la corruttela de'figli non è mai contraria ai cattivi infegnamenti della Madre. Quindi è , che se si tratta di riprovare a di condannare i fentimenti e le azioni di alcuni membris rifenteli tutto il corpo , e rutti insieme ne prendono le difese, e contro i censori zelanti ruggiscono tutti, come feriti Lioni. Oh se potesfero alzar la testa da'loro sepoleri quei pochi Gesuiti finceri , e amanti del vero bene della Compagnia, i quali conobbero necessaria, e sospirarono la Riforma; quanto gioirebbero feco ffesti, vedendo il Breve di Benedetto XIV, per la Riforma de Gesuiti, se non universale, almeno ne' Domini del nostro Monarca! Quali ringraziamenti non farebbero al Pontefice, al Re, al Cardinal di Saldanha! Parlo d'un Inchofer, d'un Fioravanti, d'un Gonzalez Generale , i primi de quali porfero suppliche a i Papi per la Riforma, l'altro la procurava colla suprema sua autorità come capo incorrotto d'un corpo viziato. Parlo d'un S. Francesco Borgia; d'un Aquaviva d'un Vitelleschi pur Generali ; che pianfero fulle abominazioni , e corrattele della loro Società. Mi aftengo Amico ; dal riportare le loro testimonianze, perchè sono già note. Non fo però dispensarmi dal riferire le parole d' un Gesuita, il quale dopo aver vissuro per lungo tempo nella comune inescusabile cecità de Compagni, nell' estrema vecchiaja si arrese a i rimorsi, 'ed apri gli occhi alla luce. Questi è il celebre Gio: 1

Mariana, che avea dato in luce un trattato del cambio delle monete nella Spagna, per cui fu posto in prigione; e un altro trattato più strepitofo de Rege , & Regis inflitutione ; che fu con-futato dalla Sorbona ; e dal Parlamento di Parigi condannato alle fiamme. Ecco come parla il venerando vecchio , nel libro da lui compolto ,, De morbis Societatis, corumque causis, ac temediis, dopo il suo ravvedimento. Verum quod in me eft, quo proprius ingravescente atate; ( morì in età di anni 871) ad extremum judicium accedo, G zertius affevero, Societatem nostram, que ex Deo dubio procul est, in praceps ruere; ac brevi etiam ca-Juram omnino , nisi Deus ipse det opem , ejusque fi-Lii pro fua in matrem pietate ; omnique privati commodi studio seposto, prasens auxilium afférant, O ad vivas usque partes circumcidant, si ita opus, ne ultra peftis incedat . Che pud dir qui il P. Generale? Un Gesuita innamorato della Compagnia tanto ormai avanzato in era; che dalla sua Religione niente più aveva nè da sperare ; nè da temere , al folo lume del Divino giudizio , a cui si conosce vicino, vede l'indispensabil bisogno della Riforma, e ne avvisa con libertà Evangelica i fuoi Fratelli : Dira forse effer questi un malevolo, nu nemico della Compagnia, come da Gefuiri fon chiamati tutti coloro, i quali non bevon groffo fu i loro disordini , benche rispettabili per santità , e celebri per dottrina?

## TERZA.

" Quel Breve fu non folo pubblicato colle ffam-" pe di Portogallo, ma con più ristampe per tut-Pare che i Gesuiti si lamentino di questa pubbli-

sazione, alla quale la nostra Corte non avrebbe giammai pensato, se essi non ve l'avessero in certo modo costretta. Chi insegna loro, dopo uscito quel Breve, inventare, scrivacchiare, divulgare cante ciarle, e tante imposture per preoccupare il pubblico, per guadagnarlo, con fargli creder falsociò, che era verissimo, non avendo riguardo a chi aveva mano nell'affare ; e usar tali cabale non folamente in Portogallo, ma per tutta l'Europa? Per tutta l'Europa perciò su sorza spargere la detta stampa, affinchè la menzogna non imponesse a i semplici. Credevano forse di poter porre la Corte di Portogallo in una stessa categoria col P. Norberto, e col celebre P. Berti, contro de quali feminarono e in voce, e in scritto, e in stampa mille infami calunnie, e nel tempo stesso s'ingegnatono per via di raggiri, e di macchine d'impedir loro il giustificarsi, e difendersi colle pubbliche stampe? Si afficurino pure, che la noitra Corte non farà mai per tollerare un'impertinenza fimile a quella, che usarono verso il famoso Editto di Ferdinando II. Imperatore nel 1629., e verso l'Imperiale Configlio . Non farà qui fuor di propolito ritoccarne brevemente la storia per tessere un giusto encomio all'integrità innarrivabile de' Gesuiti, e alla fecondità d'inventare cabale, è intrichi per promovere i loro sporchi interessi. Quel giusto Prineipe, riportati de'gran vantaggi fu i Protestanti, decretò col suo Consiglio, che le Abbazie ritornate in mano a'Cattolici, fossero restituite a quei Monaci, a' quali appartenevano prima, fecondo le Eondazioni Erano questi i Benedittini, i Cister-cienti, i Premostratenti &c. L'Editto Imperiale fu sommamente approvato, e lodato dal Papa, il quale spedi un suo Breve a Cesare; con cui lo ringraziava, e commendava la fua giuffizia, la fua pietà ?

Ma ne l'Editto, ne il Breve placevano a' Geluiti. Le Abbazie erano pingui, e perciò meritavano le loro attenzioni, e i loro sforzi per occuparle. Il P. Lamorman Confessore di Ferdinando seppe inventare una cabala, con cui piegò l'Imperadore a fostituire a' Monaci la Compagnia di Gesù. La cabala fu scoperta, ed il Consiglio Imperiale ordinò, che si osservasse il tenore del primo Editto pienamente conforme al Gius di Natura e delle Genti . Pensate, se i Gesuiti voleano lasciarsi togliere sì buon boccone, che già tenevano afferrato co'denti. Giacchè non più giovavano le imposture, attaccarono di fronte l' Editto con pubbliche feritture, e lo tacciarono per menzognero, contrario a' Sacri Canoni, e all'immunità Ecclesiastica; anzi accusarono lo stesso Monarca di aver ecceduto i limiti della sua potestà, restituendo le Abbazie agli Ordini Monastici antichi padroni . I Ministri poi del Configlio Imperiale, i quali, finche avevano favorito i Gesuiti, erano stati giusti, pii, prudenti, e pieni di zelo per la Religione, furono allora spacciati per ingiusti, nemici della Santa Sede, e infetti di erelia. Tali erano le canzoni, che si cantavano, e ricantavano da venerabili Religiofi della Compagnia in più libri, i quali si viddero pubblicati in brevissimo tempo. Ne volete di più? Questa causa, che era causa della loro insaziabile avidità, si volle sar comparire una causa di zelo a favore della Santa Sede, e della Chiefa; e il Padre Layman, che in questa occasione pubblicò più d'un libro, non si vergognò d'intitolare uno di quelli . La giusta difesa del Santissimo Papa , e dell' Augustissimo Cefare, de' Cardinali della Santa Chiefa Romana, de Vescovi, Principi, ed altri, come pure della Minima Compagnia di Gesù. Che sfrontatezza! Una tal guerra durò di dieci anni; e benche pendente la lite occupassero i PP: Gefoiri

fuiti colla violenza varie Abbazie, giungendo fino a cacciar colla forza, e colle percoffe le Monache del Coro, e dalla Chiefa, ove fi erano rifigiate, chiedendo foccorfo alla terra, ed al Cielo, mondimeno la giuftizia al fine trionfo dell' iniquità, e l'avrebbe colmata di confusione, se ne fosse stata capace.

Torniamo ora a noi. Il Re per raffrenare i Gesuiti dalle niurpazioni, dalle violenze, e dal traffico illecito, non aveva bisogno di far Editti'. Parlava abbastanza il Gius delle Genti, parlavano i Sacri Canoni. Ma perchè queste voci non si ascoltavano, chiese al Papa per un atto del suo rispetto , la Visita, e la Riforma de Gesuitr ne suoi Domini. Il Papa da buon Padre, e da acuto discernitore del vero e del falso, la conobbe necessaria, e con suo Breve deputò il Card. di Saldanha, Uomo per comun giudizio integerrimo, Visitatore, e Riformatore della Compagnia colle facoltà opportune al bifogno. Questi in vigore della sua commissione, ed autorità fece alcuni Decreti di Rifornia spettanti al traffico illecito e mercimonio dannolissimo al Regno; e tanto le rimostanze del Re, che contenevano una piccola parte dei delitti gravissimi attributi alla Compagnia, quanto il Breve, ed il Decreto, per la ragione di sopra addotta, furono pubblicati colle stampe in varie parti d' Europa. Stiamo ora attendendo a'qual partito fieno per buttarsi i Gesuiti, e quai macchine faranno ginocare per impedir la riforma. Diranno forfe, che il Re, ed il Configlio Reale hanno ecceduto i limiti della loro podestà come dissero dell'Imperator Ferdinando? Ma il Re non ha promulgato Editti ; ha fatto solamente ricorso alla S. Sede : ed essendo tutto ciò, che è stato finora fatto , una conseguenza del Breve Pontificio, i RR. PP. questa volta non possono far ginocare il loro zelo, e la religiosa divozione per la Chiesa, onde non hanno luogo di pul-

blicare. La giusta difesa del SS. Papa, de Cardinali . de' Velcovi O'c: Volete ; Amico ; ch'io vi apra tutto il mio cuore! Io mi aspetto, che questi Religiofiffimi PP: fieno per dimenticarfi della loro decantata venerazione a quando loro tornava conto: mi afpetto; che impugnino l'autorità del Breve Papale , e resti loro al più al più lo zelo per gli Eminen. Cardinali: Voi sapete; per tacere di molti altri; come trattatorio Clemente VIII: ancora vivente. Ma non crediate ch' io tiri ad indovinare : mi regolo sui dettami del loro fiftema, su i fatti passati, e su qualche lampo; che hanno fatto già comparire: Ancor qua in Lisbona giunse un certo foglio ; che si fece girar per Roma, e che tentava di distruggere l'autorità, e la forza del Breve . Voi ne farete linformato, e avrete ancor letto i motivi impertinenti infieme, e ridicoli, che fi adducevano: Fu detto di più ; che l'autore fosse quello stesso soggetto, il quale con inaudita temerità aveva ardito di far girare per Roma quell'altro celebre foglio, con cui s'impugnava, é s'ingiuriava orrendamente la famosa Enciclica di Benedetto XIV: fulle vertenze tra il Clero; e il Parlamento di Francia. Basta , staremo a vedere: Niente vi dico delle calumnie velenose; che io mi aspetto da loro contro i Ministri ; è il Cardinal di Saldanha; perché queste già corrono per la piazza.

Dirà forfe taltuo; che le ciarle, le fallità; i fogli ingiurioli, non provengono da Gefuiti; ma benisì da altre persone loro amorevoli: Non so che dirtini: So bene; che si stenterà a trovare chi credd; che I Gesuiti stiano colle trani alla cintola; è i loro divott si prendano quelli gatti a pelare; come suo dirfi: Il lacerare in qualunque sortha chi loro si opponie, è usanza tanto vecchia tra Gessiiti, che può prevar più che la centeriaria. Non l'asserico già; tha bensì il loro P. Generale Muzio Vitellesch il quale siell' Epistola I. De orationes ad Patre

30 O Fratres Societatis, così parla : Ne queso, nobis, Patres, Fratrefque blandiamur ; Non pauci boc in genere valido frano egent. Nemini parcunt, nimia agunt libertate, O' licentia . Sentite voi , Amico? Anch'io mi provai quì per Lisbona a voler perfuadere, che queste imposture non potevano venir da Gesuiti, che non sono sì imprudenti da sparlare de' Ministri, de' Cardinali, del Re, e del Papa. Ma il P. Muzio mi chiuse la bocca con quel, nemini parcunt. No, non la perdonano a nessuno. Voleva io anche dire, che non credevo capaci i Gesuiti di peccare contro la giustizia, e la carità: Ma il P. Muzio mi accerta, che sono capacissimi. Non sive gravi charitatis, justitiaque interdum injuria, dum aliena, seu dicta, seu facta augent, modo citroque renuntiant ; nunc in deteriorem partem accipiunt : ad motus animi, atque consilia Deo reservata dijudicanda progredientur; haud scio an dicendum fit, res neque geftas unquam, neque per fomnium quidem oblatas comminiscuntur , & jactant . Non ci è che ripetere. Questo è un inventario esatto delle voci sparse per l'Europa al comparire del Breve di Risorma. Dicevo ancora, che questo farà vero, quanto alle ciarle sparse quì, ma che poi non era credibile de' Gesuiti di costì, di Francia, di Spagna &c. Ma leggendo avanti quel benedetto P. Muzio, non me lo menò buono, soggiungendo : Hoc vitium latius , quam opus effet, ferpere per Societatem deploramus omnes . Quando fentii questo non potetti far meno di non piangere anch' io.

#### QUARTA.

In vigore di tal Breve l'Eminentissimo Visttatore pubblicò un Editto, in cui si dichiaravano rei di negoziazione universalmente quei Religiosi.

28

Quì non so capire, come sia scappata dalla meamoria del P. Generale una particolarità importaztissima, taciuta la quale, sacredere, che il Sig. Cardinal Visitatore gli dichiarasse rei di negoziazione in
tutu del Breve, senza ricerca, o ragione alcuna:
Doveva dunque dire: " In vigore di tal Breve !'
") Eminen. Visitatore visitò i Collegi, e Case &c.
") de Gebitti, e- le travò piene di Magazini; e t
") Magazini piene di varie specie di mercanzie, e
") trovò autenticamente, che in esse si faceva da,
") PP. un gran trassico, onde pubblicò un Editto
", &c., il P. Generale si è questa volta inganuato, se ha creduto con un Memorialetto di parole
fililate a lambicco, e accomodate a mossico riparare
a tanti eccessi de'sioi Religios provati giuridicamente, e pubblicamente notori a tutto il Mondo. I
memoriali de' pretesi rei non sanno prova.

## QUINTA:

, In oltre il Signor Cardinal Patriarca non offante la Costituzione SUPERNA di Clemente X. " che proibifce ai Vescovi INCONSULTA SEDE , APOSTOLICA di togliere a tutta insieme una , Comunità Religiosa la facoltà di confessare, sospe-, se dalle Confessioni, e dalle predicazioni tutti i Religioli della Compagnia esistenti non solo nella , fua Diocesi di Lisbona, ma in tutto il Patriarcato, non intimando ai medefimi tal fospensione ma facendo trovare improvvisamente affisso l'Editto alle Chiese di Lisbona; delle quali cose tiene , il Generale presso di se autentici documenti. E'cosa maravigliosa, che il Padre Generale confessi qui di esser così bene ragguagliato, fino ad avere in mano i documenti autentici , e pochi versi sotto confessi parimente , che i Superiori della Religione non hanno risaputi i delitti, che s'impu-

pano a quei Religiosi. Voglio credere che sia con sì; ma con questo si viene ad imputare a' Gesuiti di questo Paese una nuova colpa , ed è di nonavere ragguagliato il loro Generale d'una cofa tanto importante, qual'è questa, d'essere accusati idi ribellione, e di commercio illecito. Si duole il Geperale, che l' Emin. Patriarca non abbia avuto tutto il riguardo alla Bolla SUPERNA. Veramente suona con persetta armonia in bocca d'un Gesuitaquesto lamento, stante lo zelo, che hanno sempremostrato nell'ubbidire con umile sommissione ai Decreti della S. Sede, e alle Bolle de Papi: fommissione, per cui non potè trattenersi Benedetto XIV. di far loro il giusto elogio chiamandoli, contumaces bomines, difficiles animos. Constit. Ex quo singulari: e poco fotto ebbe a dire de' medesimi Gesuiti in proposito d'una Bolla di Clemente XI da essi apertamente trafgredita : Per Constitutionem adeo folemnem, qua Clemens Papa XI. fe buic controversia finem dedife teftatur , juftum , aquum videbatur, pos ( cioè i Gefuiti ) qui S. Sedis auctoritatem fefo quam maxime revereri profitentur, humeli, O obsequenti animo illius judicio semet omnino subjicere , nec ulterius quicquam cavillari . Nihilominus inobedientes , & captiofi bominis exactam ejufdem Constitutionis observantiam fe effugere poffe putarunt Oc. E questi poi vanteranno obedienza alla S. Sede? In effetto dalla maniera d'esprimersi si vede, che il P. Generale non s'arrifchiava a dirlo, e l'ha detto fotto voce, e alla sfuggita più che ha potuto, e credo, che quando lo fcriveva, gli tremasse la mano, e facesse il viso rosso. L'Eminentissimo Patriarca avra avuto i suoi motivi, ma la Bolla SUPERNA non obbliga i Vescovi a pubblicare le ragioni, per cui sospendono dal confessare una intiera Comunità, se non quando vengono richieste dalla S. Sede.

Di più era bene, che il P. Generale s'informaffe, se questa Bolla era stata pubblicata, accettata

in questo Regno.

E giacche ha avuto il modo di avere i documenti autentici, poteva anche ricerare un autentica informazione per fapere, fe il Patriarca abbia levato le facoltà ai Gefuiti della fua Diocefi, oppure a tutti quelli del Patriarcato, e non mettere fotto gliocchi del Papa in ifcritto una cofa, che pub effer

tacciata in menzogna,

Ma comunque sia, il Patriarca è morto, onde il P. Generale prima di ricorrere al Papa, poteva far queste istanze al nuovo Patriarca: che se anch'egli avelle negate queste facoltà, o se gliele negherà, tuttavia non configlio il P. Generale a lamentarfene, perchè così hanno fatto altri Vescovi, e spechalmente in Francia, alcuni de' quali erano aderenti a'Gesuiti, sospendendo loro, ed altri Regolari, fenza mai addurre i motivi, e fenza efferne stati mai ricercati, anche per prudenza. E se io avessi un familiare accesso al P. Generale, io vorrei con tutta efficacia distogliere dal ricercarne, che forse saurà peggio per loro. Perchè potrebbe effere, che il Pattiarca adducesse per ragione, che questi Gesuiti di Lisbona, quando il nostro Re stabili la Compagnia di Commercio del Maragnan, e gran-Parà, la quale attraversare facilmente poteva i loro interesti, esclamarono su'pulpiti: Che chiunque entrasse in questa Compagnia, non sarebbe stato degno d'entrare in quella di Gesti Cristo. Di questi Predicatori alcuni sono stati esiliati, ed altri sono in prigione, perchè predicarono cose più sediziose, e tentarono di far ribellare dalla Corona i fuoi Sudditi. E'impossibile, che il P. Generale non abbia anche di queste cose documenti autentici. Fatti tacere i Gefuiti fu'pulgiti, infinuavano le medefime massime pelle converazioni, e ne'colloqui co'loro penirenti;

Veramente pareva cosa conveniente, quantunque non necessaria, che la sospensione prima sosse inti-

Decreto del Patriarca.

. .

mata, che affissa alle Chiese. Ma io dubito che il Patriarca abbia ayuto paura ( e a dirvela in confidenza ne avrei temuto ancor io ), che i Gefuiti non la sprezzassero, o rivocassero in dubbio le facoltà del Patriarca, come sembrano tacitamente di fare con quelto Memoriale, benche nol dicano espressamente. Anzi si va mussitando che voglian esti presentare al Regnante Pontefice una prolissa scrittura su questo punto . Cheche sia di ciò; non era il timore del Patriarca immaginario del tutto, nè senza gravissimo fondamento. Voi, ed io sappiamo, che la Santa Sede nelle patenti di confesfione ai Missionari dice , the non amministreranno verun Sacramento senza il consenso de Parrocchi, dove detti Miflionari si troveranno . E pure nella Cina, nell'Indie, da per tutto vi sono continuamente liti co i Vescovi, e co i Curati sopra questo punto contro i Gesuiti, che confessano a loro piacere senza la debita licenzà de' medesimi Curati, e quel ch'è peggio senza quella de' Vescovi, anzi contro loro voglia. Leggete la lettera del Vescovo di S. Tommaso Gesuita scritta al Curato di Pondicheri il di 25. Gennajo 1749., e vi troverete : Che non v'e tal ufo fra i Padri della Compagnia, i quali semel approvati, possono confessare ovunque gli piaccia, senza dipendenza da Parochi. Ma, carissimo Amico, non è da stupire, perche i Gesuiti nell' Indie dicono : che esti fono inviati dal Figliuol di Dio , è che gli altri Missionari non sono, che Sacerdoti inviati da' Successori di Pietro povero pescatore . Rispetto a' Vescovi non vi dico niente. Voi avete costi l'Archivio di Propaganda, che è pieno di ricorsi di questa natura. Ma se non vi volete prendere tanto incomodo, o se i benevoli, e venduti ai Gesuiti ve ne facessero precluder l'adito, vi riporterà

terò quì io una lettera modernissima scritta dal Vescoyo di Nakin a Benedetto XIV., tradotta dal latino in Italiano.

### BEATISSIMO PADRE.

Dopo il bacio de' Santissimi Piedi, e la paterna benedizione colla moggior venerazione, che posso, bramoso d'ottenerne una spirituale consolazione, mi avanzo da quesa rimotissima parte del Mondo a partecipare alla S. V. una, bonchè tenue, notizia, della mia per altro inuti-

le, e poco buona condetta.

Sono ormai quasi anni tre, che affatto inutilmente rifiedo in questa Dioccesi, ove, per la Dia grazia scampato da gravi pericoli, sano e salvo pervenni . Non vi ba dubbio, che la vaftità de' Paesi incogniti, la moltiplicità de' Popoli barba-ri, ed incolti, l'idioma insolito, e molto dissicile mi angustiarono non poto nel bel principio, per non potere, secondo il mio desso, sollecita-mente, e con essicacia applicarmi all'adempimento de' doveri del mio intrapreso impiego, & cui s'aggiunse, appena scorsi sei mesi, un osta-colo assai gravoso, venendo, con un nuava editto rinvigorita la persecuzione, che tuttora a gran es riquisorita i a perjecuzione, que iuticora gran passa, sinoltra, ed appena rimane scampo alla su-ga, con aver molti abbandonate le proprie abita-zioni. Quindi cosa mai potrò sat'ie Uemo, debe-le, e da nulla, assanto sprovoeduso di qualstve-glia opportuno soccorso? Tuttavolta ritrovandomi fino ad ora per Divina speciale provvidenza illeso fra i turbini di questa tempesta, meco stesfo ripensando, non potei fare a meno di non palefare sommariamente quel tanto, che bo veduto, e toccato con mani alla S. V., facendo la Aclio.

fiesso più prolissamente alla Sacra Congregazione.

Solamente gli Alunni della Compagnia di Gesù sono i Missionari di questo Vescovato, in nu-mero di nove, o dieci, conforme potei osservare fin dal mio arrivo in queste parti. Non essendo vi per l'addictro stato Prolato alcuno, che qui assisse Esse P.P. Gesuiti da per se sessi la sa-cevano da Presati, e al cenno de soro Superiori, tutto disponepano a loro arbitrio, e capriccio. Io per altro mi sarei sempre creduto, che ritrovandomi a loro presente, averiano dovuto meço uni-formarsi in tutto quel tanto, che poteva appar-tenere alla cura delle Anime. Ma ob quanto con mio flupore dovetti all' opposto vedere, ed eziandio con mio cordoglio sperimentare! imperocche oltre una certa tal quale secolar polizia, che ugualmente si praticherebbe con qualfivoglia Prelato foraftiere, altro non vogliono di special usaatte joraniere, attro non voguone at joetum pjer re cal proprio loro Vefcove. Vanno glorich, ed altieri de' loro privilegi, vantando una totale efenzione, di cui fanno lo ftesso uso tanto nella Missone, che ne propri Chiostri; protessandos di volere, e dovere ubbidire ai soli loro Prelati. Superiori, e a quel tanto, che colla intelligenza de loro Superiori, comanderà il Vescovo, se vorrà comandarlo,

Solamente a voce, o per lettera ad oggetto di mera urbanità, e convenienza, domandano, non l'approvazione, ma una licenza indeterminata, e generale per uso delle loro facoltà; e se accade, che il Vescovo per poco dubiti, e ritardi (sicome mi occorse di uno, del quale io non aveva per anco cognizione verma, ) ob quali schiammazzi, querele, e discordie si vanno so-

mentando!

Per mezzo di una mia breve Pastorale ordinai, anzi piuttosto raccomandai la dovuta osser-

vanza delle Apostoliche Cost izuzioni ; e che nell' amminifirare i Sagramenti aveffero devuto uniformarfi meco a i Decreti Apostolici : che ciascuno avesse presentato le sue lettere patenti, è li Chirografi delle annuali confessioni : ma che ? non solamente non ubbidirono al minimo de' miei ordini per altro gisfliffmi, e doverof, ma sparsero rumore ne popoli, ch'io comandava l'osfervanza di nuove cirimonie, proibiva i Riti Cinefi, e vietava alle femmine di communicare col petto scoperto &c. Da che i Cristiani presero motivo di turbarfi , e fare ammutinamenti contro. di me .

Se accade; che il Vescovo in occasione di tenere funcione Pontificale, debba veftirfi delle Sacre vestimenta, non è pericolo, che stendano una mano per ajutarlo a veflire, facendosi a dire di aver privilegio di non servire a' Vescovi, e così trattandosi di altre cose; onde io non ardisco di comandar loro cofa veruna . Mi accorgo benissimo, che taluni nazionali Cinesi han bisogno di effere esaminati , ma per non avere altri più idonei, e rifiettendo alla necessità, non oso di farne parola, tollerando in essi quello, che è del tutto

incollerabile.

Ed in fatti intollerabili, e degni da compiangersi sono i pubblici scandoli di taluni commesse în faccia di tutto il piccolo gregge de' Neositi , e la numerosa ciurmaglia de' Gentili con pregiudizio delle anime, e disdoro della Sacrosanta Evangeca legge . Fra gli altri eccessi quello , che fu comm'fo poco prima del mio arrivo dal P. Emanuele Gioseppe con una putta, la quale restonne incinta, talmente si divulgò, che in una certa Citta se ne affisero per i cantoni delle pubbliche piazze i cedoloni; ma ciò non estante volle piutsofte il delinquente soffrire l'espulsa dalla Religione, che partirfi di li, dove, come mi vien riferito

20

ferito, tuttora dimora, e voglia Dio emendato. Il delitto però del P. Antonio Gioseppe Superiore della Missione di gran lunga eccede ogni altro. Imperocchè per il lungo decorso di anni otto è stato immerso nella sporchissima continuata consuetudine di peccare con femmine d'ntro; e fuori in luogo, e tempo delle Confessioni, dando poi loro di subito l'assoluzione, e anche am-mettendole alla Sagra Comunione, soggiungen-do talvolta alle suddette: Che simili fatti erano cose di leggero momento, e che tutti, e tutti i Padri, ed il Vescovo, ed eziandio il Papa le praticavano. Onde da ciò ne seguirono molti ingravidamenti, aborti, o parti . Sapevano tutto ciò i Criftiani, ed i Gentili : Alcuni lo denunciarono a' loro Superiori, ma venendo commessa l'inquisizione ad un Delegato, questi le dichiard innocente, non fo in che maniera. Io nell' anno scorso stimolato dalle querele, con molta dissi-coltà mi posi a farne inquisizione, e ritrovai esfere tutto vero. Quindi ripensando in qual maniera avessi dovuto diportarmi nel punire il delinquente, ecco che all'improviso lo viddi catturato dai Mandarini , assieme con due altri suoi Alunni, e quasi cento Cristiani; ed ecco sortirne uno scandolo molto grande, poiche i Mandarini essendo in qualche parte già informati, e consapevoli del delitto, ne fecero una esatta inquisizione, e fu posto sotto la pubblica sentenza con grande schiamazzo de' Gentili , ed uguale rosso-re de' Cristiani . Finalmente il suddetto Superiore affieme con un altro Padre Europeo , effendo flati condannati a morire firozzati nel gierno 22. Settembre, furono uccifi nella carcere, come feduttori, e voglia Dio, come mi giova sperare dalla somma bontà di Lui, che la loro morte abbia lavato le macchie de' loro peccati.

E volesse ancora il Cielo, che si cancellassero

dalla mente di tutti, scandali cotanto perniciosi! I Cristiani presentemente banno in guisa tale prebaricato, che appena uno se ne computa delle dieci parti, e di questa ancord vi è da dubitare; qualord se ne saccia la prova; consorme essendosene provati alcuni per mezzo di leggieri tormenti, e minacce; fi è ritrovato ( fenza iperbole ) che di mille appena uno ne rimaneva. Di quelle quasi cento persone, che asseme con i sud-detti PP: furono ristrette; non ne rimase pur uno, che non rinunciasse alla Santa legge; ed il Missionario Cinese su il primo di tutti. Quindi si può ben dedurre; quanto sia superficiale la loro fede; qual concetto abbiano delle loro anime, e quale amore apprezzativo verso Dio. Una si fatta gente, Beatissimo Padre, è troppo prudente della prudenza di quefto secolo, e molto doppia di cuore: Non confidano totalmente in Dio, e pare, che vogliano battere due fentieri ; onde in tal modo fi rendono incoffanti . Oggi in faccia a' Mandarini rinunciano a Cristo, e come che avessero commessa una leggerezza, domant se ne vanno d confessare. Sembra , che teoricamense Sappiano la dottrina Cristiana , ma per altro non vedonst praticarla . Sono zelantissimi offervatori delle usanze del Regno ; e de' Dogmi de' lo-vo dottori; ma poi si scorgono poco osservanti della disciplina Ecclefiaftica, e delle massime della

Santa legge.
In uno stato di cose tanto infelici, cosa mai posso posso di cose tanto infelici, cosa mai posso di uno surione si prava? la tristezza mi opprime, mi mancano le sorze, e l'istessa carità, s'intepidise. Per la Dio grazia, mi trovo simori ano, e salvo sta tanti sosseria, mi trovo simori ano, e salvo sta tanti sosseria perigli, asseme col mio compagno. Se il Signore si degiera concederci tranquillià, e salute, porremo tutte le nostre saraquillià, e salute, porremo tutte la nostre sara priparmiando fatica per adempire al no-

Bro dovere. Dicono i Missonari, che in questi Pacsi i Vescovi solamente sono necessari per conferire la Cressima; ed a tenore del sopra esposo, che cosa mai gli rimante da fare? In questa misera infelice condizione si giace questa mia Dioces, qualt di tutto core, e umilmente raccomando alla Provvidenza, e protezione di Dio, e della S. V.. E bacio umilissimamente i piedi della S. V.

Da Ha mxo. nella Provincia di Nankin nella

Cina a di 3. Novembre 1748.

Di vostra Santità Umilife., offequiolissimo, ed

obbligatissimo fervo, e suddito:

F. Francesco di Nankin nella Cina. Ma senza andare tanto lotitano per vedere quel che avrebbero fatto i Gesuiti; se il Card: Patriarca avesse loro notificata amichevolmente la sospensione fuddetta; basta leggere ciò che stampò il P. Enrico Carvalho Gestrita Confessore del Serenissimo postro Principe del Brasile nella controversia insorta tra l' Eminentils. Pereira Vescovo di Faro co Cisterciensi, e altri Regolari, sopra la facoltà di assegnare i Confessori alle Monache delle loro respettive religioni : Perche oltre l'altura ( e per chiamar le cofe co' loro nomi ) oltre l'impertinenze , e le befse, con cui tratta quel Cardinal Vescovo, pretende, che i Regolari possano consessare senza licenza degli Ordinari, e toglie la forza alla Bolla Supertia, sulla quale ora il P. Generale pretende appoggiarsi . Non è egli vero , Amico , che i Gesuiti imitano quel buon galantuomo, con cui non volle far società il Satiro, perchè colla medesima boeez foffiava caldo, e foffiava freddo?

## SESTA.

n Hanno quei Religiosi di Portogallo sostennte

queste esecuzioni a loro gravissime con quella

umile fommissione, che doveano ,. . Non vi ha dubbio, che questo contegno farebbe onore a' Gespiti, tanto più che sarà riguardato come un fenomeno più infolito delle Comete: ma fe volessero far vero onore alla loro Compagnia, come desid rerei , lo dovrebbero usare più spesso, e averlo ufato pel paffato, o almeno non aver fatto. tutto il contrario. Farebbe, dico, onore, e lo farà, forse suori del Portogallo, ma non qui, dove ognuno fa di certo, come fa di certo esser vivo, che fe i PP. felfero ancora come prima Confessori della Real Famiglia, e non fossero stati scacciati da Palazzo, il Patriarca avrebbe avuto un bel sospenderli, e che se anche gli avesse sospesi il Papa, non farebbe fervito a niente, ed averebbero fatto perdere il credito ad ambedue, e passare per mezzi Eretici l'uno, e l'altro, come hanno tentato di far passare il Cardinal Noris, e il Venerabile Innocenzio XI.

#### SETTIMA.

", Sono persuasissimi della retta intenzione di S. " M. F., e de'suoi Ministri, e di quei Eminen-", tissimi Cardinali.

"Queste officiose espressioni non corrispondono ai fatti, nè alle calonnie sparse per tutta l'Europa da' Gesuitti per discreditare il religiosissimo governo del nostro Re.

#### OTTAVA.

" Tuttavia temono, che questi siano prevenuti

" dall'artifizio di persone malevoli .

Questo motivo del timore del P. Generale farebbe qualche effetto, se non sosse tanto vecchio, e tanto consueto in bocca de' Gesuiti. A dirvela schiet-

.33

ta io m'aspettava, che attribuissero quest'artifizio ai Giansenisti. Ma hanno ben pensato, che tale eccezione in questi paesi avrebbe fatto ridere la brigata; ma sappiate, che qui non è meno ridicola l'eccezione di malevoglienza, d'odio, d'animolità, d'ajuto, e d'invidia contro la Compagnia, avendola i Soci da cent'anni in quà cacciata fuori più volte contro chi ha voluto difendere la giuristizione Episcopale, o conservare i suoi dritti, e i suoi beni, o pubblicare alcun loro difetto, quantunque minimo, o lamentarfi di qualche aggravio da loro ricevuto. Sono troppo note le calunnie contro il Venerabile Vescovo Palafox, e il Venerabil Vescovo Fra Bernardino di Cardenas. La beatificazione del primo è flata finora ritardata principalmente per questo solo, perchè nel 1649, con zelo Apostolico notificò al supremo Vicario di Cristo Innocenzo X. gli scandali commessi da' Gesuiti nelle Missioni .

La medesima eccezione hanno data coll' aggiunta di Giansenismo contro turti i Missionari della Cina, del Malabar, della Cocincina, e dell'altre regioni Indiane, perchè hanno attestato, che i Gesuitti permettono le adorazioni di Consusio, e le oblazioni fesse, e si fanno da' Pagani all' Idolo Chia hoan, e altre idolatriche superstizioni, benchè condannate dalle Sagre Congregazioni di Roma, i decreti delle quali surono pubblicati nel 1645., e rinnovati da Monsignor Maigror nel 1693., e dal Cardinale di Tournon nel 1704. e dal Clemente XI. nel 1710., e da Benedetto XIII. nel 1737. e da Clemente XII. nel 1734. e da Benedetto XIV. nel 1741.

Questa eccezione di malevolo non posso indurmi a credere, che i Gesuiti sieno per darla al Morales, al Varo, al Navarrette, benche alcuni di essi l'hanno loro data. Al Morales, perche manisesto al Vescovo di Rosalia, che i Gesuiti nella Cina si vergognavano di predicare Cristo Crocissiso, e però l'

trici ; e perciò tutti dichiafati malevoli . Fecero passare anche per malevolo, e calumiatore per questo stesso motivo il Cardinale di Tournon, benche quando ando alla Cina foffe da loro stessi tenuto per ben affetto; e non contenti di questo, passarono molto più oltre, come si sa dalle relazioni, che si conservano in Propaganda, e da quella della sua preziosa morte stampata in Roma nel 1711. e da alcuni suoi fedeli Compagni tornati costà a Roma, i quali a chiare note testificarono, se questo degnissimo Porporato meritava l'eccezione di malevolo, o il titolo di glorioso martire della Compagnia.

egli Gesuita, perchè contrari ambidue a' riti idola-

### NONA.

" Poichè non fanno perfuadersi di essere rei di sì atroci delitti.

- Non so immaginarmi donde nasca l'incredulità del P. Generale, se dall'atrocità de i misfatti, o dalla

dalla indifferenza de' medefimi per l' intereffe della Compagnia, ch'è, per lo più, il potente motivo, che la spinge all'enomità. Per dir il vero è poco tempo, ch' è entrato al governo della Comp. , è perciò forse non è intieramente istruito degli atroci delitti, i quali hanno dato occasione a' risentimenti de' nostro Re, e stancata la sua pazienza. Se però non è affatto digiuno della storia della sua Religione, potea presumere essere pur troppo veri questi delitti ; mentre la storia medelima l'istruisce abbattanza, che i delitti più atroci fono stati sempre li modi galanti della Compagnia di Gesù: Potrà leggere nel secondo tom. de viaggi del Tavernier dalla pag. 6. fino alla 17. e nella difesa del giudizio del Card. di Tournon impressa in Torino l'anno 1709, a c. 54., che i Gesuiti industero col-la loro avarizia l'infame Caron Presidente della Banca degli Olandesi a comporre una faisa lettera. con che pretendeva di scuoprire la immaginaria congiura de' Portoghesi contro il Re del Giappone. per il qual supposto delitto surono tutti i medesimi Portoghefi tagliati a perti.

Che nel r645, ellendo stata invasa la Cina dal Mezzogiorno, e dal Nort, i Gessiti avvisarono il Cam
del Tartari della divissone di quell' simpero tra due pretendenti, acciocche presa l'occasione l'assaissis con
un grande elercitto, e ne divenisse sovano, com
fegui, con patto, che i Gessiti per benemerenza
fossero innalzati al grado di Mandarini del primo
rango, e potessero usare di quell'abito pomposo, e
adornarsi delle Regie collane, e di tutti quegli altri
imbrogli, che a gloria della Compagnia il loro P.
Bonanni ha fatto intagliare in rame nel soo Catalogo de' Religiosi, sorse per uso di chi nel carnovale volesse se altri moti eccitati por da' Gessiti, cagiomarono la morte di milioni d'uomini, chiamati an-

che

che nell' istoria della Compagnia Agnelli feannati. Avrebbe anche letto in Brantome, e altrove, che i Gestiti per acquissari il patrocmio della Spagna indusfere il nostro Re D. Sebastiano ad attaccare i Mori con forze molto dissugali, donde fegul e che rimase estano infesicemente nella battaglia.

Quello, che forse non sarà ancora venuto a notizia del P. Generale si è, che sondandosi la villa di Borba-la-nuova nel paese chiamato già Troncano, vi fi trovarono i Padri Anselmo Echarte, ed Antonio Meisserburgo Tedeschi, arrivati in qualità di Missionari, ambi armati, e con due pezzi d'arriglieria, commettendo disordini, e usando violenze, e soverchierie, che troppo lungo sarobbe il riferirle. Ma se un tal fatto non è ancor registrato nella Segretaria del P. Generale, e però registrato in quella del nostro Re, contestato da un intero esercito, e con lettere di quel Governatore, e Capitan generale nell'anno fcorfo 1757. Si trovò in oltre che il P. David Tay Missionario del paese detto S. Francesco Saverio d'Acamà, aveva stipulato trattati con quelle Nazioni barbare nel mese d'Agosto del 1755., come diffusamente si l'riferisce nella relazione, dove si portano gli Articoli del medefimo trattato, trovati in potere del medefimo Padre, e di suo proprio carattere.

Parimente la gloriosa mem. di Giovanni V. avendo ordinato, che si pubblicasse la Bolla ex quo singulari di Benedetto XIV. spedita nel 1742. e tentando il Vescovo del gran-Parà d'eseguire l'ordine non meno Pontificio, che Regio, i Gesuiti gli suscitarono contro una sollevazione, e gl'impeditono il farlo. E l'anno 1756, avendo di nuovo S. M. F. ordinato al detto Vescovo, che assolutamente facesse pubblicare questa Bolla, i PP. muovamente solleva-

rono il popolo, acciocche non l'accettaffe.

Quelle cose, come ho detto, potrebbero forsi ef-

fere ignote al P. Generale, ma non è credibile, ch' ei non sappia, che i suoi Religiosi nel gran-Parà, e Maragnon erano associatori dadroni della libertà, delle fatiche, delle sernenze, e de' Commerci di que' poveri l'odiani, stante che la sua Compagnia ne ritraeva da ciò somme immense.

Questi, come ognun vede, sono delitti atroci, e tutti provati con documenti autentici, che si confervano quì diligentemente per contestare la ribellione de' Gesuiti. Tali sono quelli, che il Governatore di Monte Vidio trovò nella Camera del P. Tedes Coadiutore, e fotto Gurato di S. Lorenzo, e quelli, che le nostre Truppe, quando si fermarono nel paese di S. Giovanni, trovarono addoffo agl' Indiani, che sono stati annessi alla relazione sotto i numeri 1, 2, e 3, scritti da'medesimi PP. in lingua Guarani, e consistenti in istruzioni, che i PP. davano ai Capitani de' ribelli, come anche le lettere del General Gomez Freire de'26. Giugno 1756., e del 1757., e gli attestati di molti Indiani fatti prigioni. Non debbono dunque parere incredibilial P. Generale questi delitti per causa dell' atrocità, ma molto meno debbono parere immaginari per lo scopo dell' interesse; perchè trattandosi di Commerci, di usurpazioni, per quanto sieno obbrobriosi, e vietati agli Ecclesiastici, ed Ecclesiastici Regolari. la Compagnia vi trova sempre il suo conto.

Per onore della Compagnia, e della persona rispettabile del Padre Generale, avrei desiderato, come
ho detto da principio, che non sosse di tato questo
Memoriale, e specialmente che non sosse di tutta
al cospetto del Papa, e de Cardinali, anzi di tutta
l'Europa questo punto del Commercio. Anzi avrei
goduto, che sosse sosse di contra con la come di come di come di come di contra con la contra contra con la contra contra con la contra contra con la contra con la contra co

dove gli Archivi di Propaganda sono pieni di ricorsi contro i Missionari della Compagnia, che sotto il titolo di predicare la Fede, mercanteggiano nel Regno della Cina; e questi ricorsi sono fatti da' Vescovi zelanti, e da' Missionari di notoria probità, Costà hanno sotto gli occhi la lettera originale, che il Vener. Giovanni Palafox Vescovo di Angelopoli feriffe a Innocenzo X. il di & Gennare 1649. Legga qui il Padre Generale ( ma Dio fa quante voll'avrà letto ) il f. 120, e vi troverà queste parole que alia Relieve, BEATISSIME PATER. a primis Monachalium , feu Mendicansium , five quarumcumque religionum initiis , in Ecclefia Dei telonium exercuit , perunits faneravit , C' in fuis propriis domibus Macella , Co alias impurissimas offeines in propetulo habuit , & profanis Commersiis , & contractibus Maris , Terraque totum fens arbem . maximo fecularium feandalo, & admiratioe ne complevis? E se ciò non batta a persuadere il P. Generale, che male a proposito fa qui la scena dell'ignorante, e del non informato . legga le Lettere, i Decreti, e le Bolle de' Sommi Ponte. fici , ed in particolare quella di Urbano VIII. de 22. Febbrajo 1633. che comincia . Ex debite paforalis Officii , e vedrà che tutte espressamente proibiscano a' PP. Gesuiti il preteso Commercia. Hanne l'Editto del Cardinal di Tournon spedito in Pekino a' 17. Maggio 1706, ove condanna ale cuni Contratti fatti da' PP. Filippo Grimaldi Vifie tatore, e Tommalo Pereira Gefuiti dimoranti nel Collegio di Pekino, abolendo, e detestando detti Contratti, come Ufuraj, e nulli &c.

Dalle acceptante relazioni anche si rileva, che i Gefuiti in Pelvino banno tre Case, ciascuna delle quali compreso il suddetto Commercio ha d'entrata cinquantamila Talleri ( agni Tallero si computa circa otto paoli ) eltre l'agio sull'arcento, che oxidinariamente fanno colà i Gefuiti di 24, , o 30. per cento, ficchè è facile a fare il calcolo di ciò che ricavano, mentre il Capitale dà di fruttato a tutti tre
i Colleggi una rendita di 720. mila lire di Francia,
e confeguentemente la rendita di ciafcun Collegio
paffa le duecento quaranta mila lire, per mautenere undici Gefuiti, che tanti ve ne fono in ciafchedun Collegio. Si aggiunge un guadagno più groffo
fenza comparazione dal Commercio delle manifatture, come Orologi, miniature, pitture, e altre opere meccaniche, in cui là fi efercitano i PP. e di
più il Commercio de Vini, e de frutti della terra.

Parimente nell' Archivio di Propaganda è la citata lettera del venerabile Palafox a Innocenzo X. ( la quale è anche stampata in più luoghi ) da cui si manifesta il commercio, che i medesimi PP. sacevano fin da quel tempo nel Paraguai, e commercia di ogni forta, fino a tenere pubbliche botteghe, macelli &c., il quale si vede non esfere stato mai interrotto; e quì nell' Archivio, e più in quello di S. M. Cattolica, ce ne abbiamo prova fenza fine per le lettere di zelanti Ministri, come quelle moderne del Governatore del Paraguai D. Bartolomeo d'Aldonati del 1726, e 1728. registrate nel Configlio dell'Indie. E rispetto a noi abbiamo le lettere de' Vescovi del Fiume Gennaro, e gran-Para, e de' loro rispettivi Governatori nella nostra Segreteria di Stato. Vi accerto poi, caro Amico, d'aver sentito dire più volte con mia gran pena da' Mercanti di ogni Nazione in occasione dell'arrivo delle Flotte, che più erano le mercanzie appartenenti a' Gesuiti, che quelle di tutti gli altri Mercanti, quantunque questa nostra Capitale sia un Emporio di fioritiffima mercatura.

Che più è di questo scandoloso commercio sanna testimonianza sino i corsari, i quali più volte hanno predato Vascelli Mercantili di carico, solament appartenente à Gesuiti, e altri Vascelli governati, e condotti da sciniti medesimi travessiti. E nonè molto, come qui è noto a tutti, che vivente il P. Carbone su presa una loro Nave carica di preziose merci proveniente dall' America; per ricuperar la quale, e per impedire che il fatto non venisse aguale, e per impedire che il fatto non venisse aguale, s'ebbe molto il detto Padre ad affaticare presso, s'esse Ministri.

Sapete ancora meglio di me per esser voi più viatelli Malan, e Martin asticurati di sicurtà fra i Sig. Fratelli Malan, e Martin asticurati da una, e i Sign.
Comelio Beremtergh, e Compagni di lite assicurati
cori dall'altra parte, decisa dal Magistrate de' Sign.
Consoli di Mare in Pisa sotto il di 26. Aprile di
quest'anno 1758., sapete, dico, che in questa causa
fu provato, che nella somma di Lire 112307., alla
quale ascendeva tutto il valore delle Mercanzie asficurate, L. 62030. erano di conto proprio, e spertanti al P. Antonio Lavallete, capo delle Missio-

ni, residente alla Martinica, il quale facendo negoziati di somme conspicue in ogni genere, aveva precedentemente dato ordine a' Signori Lionette, e Goussies di Marspelia di saggli afficurare la predetta

fomma, facendola paffare fotto loro nome.

Vi accordo però che il P. Generale potea prudentemente diffimulare queste cose, e lusingarsi non esfervi costi, chi ricercasse i fatti forestieri, o riandasse le carte vecchie, perdendo gli occhi su monumente icitati, sepolit già negli archivi. Ma come ha avuto la semplicità, che Dio gliela perdoni, di procurare costi l'esame dell'Editto del Cardinal di Saldanha sopra il commercio, e fare il nuovo con Sua Santità; sotto gli occhi del quale, e della Corte di Roma, e tutto il Popolo Romano i Gesuiti eserciano tuttavia un commercio non solamente e vatso, e lustroso, ma anche vile, ed abbietto? Co-

minciando dal Vino, non solo lo vendono all'ingroffo, ma anche a minuto, tenendo bettole a conto loro. Anzi di più fanno essi il Vino comprando l' Uve, coll'improntare ai contadini denaro anticipato, o grano nell'inverno, quando i miseri sono nella necessità, e sono costretti ad accordare prezzi infimi . Io stesso quando sui in Roma, e mi portai a villeggiare in cotesti Castelli di Frascati, di Monte Porzio, di Marino, d'Albano &c. mi sono più volte, non volendo, imbattuto ad essere testimonio del monopolio; e mi ricordo d'aver trovato nell' andare a diporto 60. e più carri con botti piene d' Uve provenienti da' detti luoghi, le quali appartenevano a Gefuiti.

Io stesso, quando ero in Roma, e altri miei nazionali, parte rimasti ancora costì, e parte ritornati in questo Regno, siamo testimoni, che alla Casa professa del Gesù si vendono Tele d'Ollanda, Cacao, Caffe, Zucchero, Porcellane, Cioccolata, Fazzoletti. Merletti di Fiandra di ogni genere, Tabacchi, Sete, Velluti, Panni d'Ollanda, Coltre dell'Indie &c. e questo lo diciamo, perchè abbiamo più volre comprato di dette robe, e lo siesso potrebbero, se volessero, testificare vari Cardinali, Principi, e Cavalieri Romani. Uno di questi nostri nazionali, Personaggio riguardevole, nel mese di Decembre dell'anno paffato 1757. spese nel Gesù circa 200. scudi di Tele d'Ollanda, Coperte da letto, Fazzoletti, e Porcellane. Lo stesso segui a una Dama Francese nel mese stesso, e tutto apparirà nel libro mastro del P. Carvaglio Capogiovane del Magazzino, e Commercio dell'Affistenza di Portogallo cognito a me, e a tutta Roma.

Il Papa, e il P. Generale non possono ignorare il Commercio, che fa la Spezieria del Collegio Romano, non ostante la proibizione fatta più volte alle Spezierie de' Regolari, e ultimamente da Benedetto XIV. con suo Editto de' 13. di Luglia-1756., dove sono espressi nominatamente i Gesiti, e dove è vietato il vendere qualsivoglia sorta di Medicamento, o semplice, o composto, o preparato, o non preparato &c. E pure è stato calcolato, che la Spezieria del Collegio sta l'altre cose vende ogni anno circa tre mila libbre di Triaca a un prez-

zo quali doppio degli altri Speciali.

Non vi maravigliarete, ch'io sappia tutte queste cofe, essendo dimorato in Roma parecchi anni, ma vi stupirete , le vi diro , e crediatemelo di certo , che tutto questo è veduto alle orecchie si può dire, di tutta Lisbona, ed anche di S. M. F. Anzi vi dirò di più, che ho saputo delle cose quì, che non aveva apprese in Roma nel tempo della mia dimora. Sapeva, che al Seminario si tiene bottega di Chincaglie, dove si vendono anche Collari, Calzette, Panni, Stamigna &c. che dicono effere robe per nno de'Collegiali; sapeva, che si vendevano nella Quaresima i maritozzi, e in tutto l'anno il pane a molti loro devoti; ma non sapeva una finezza veramente sottile, ed è, che ne giorni di gran Solennità, ne' quali è proibito a' fornari di fare, e cuocere il pane, e che percià non; si può avere in que' giorni il pane fresco, nel Seminario si fa, e si cuoce, e perciò maggiore è lo spaccio. Per altro tutto queflo Commercio meccanico, e baffo, e diro anche vile non mi ha fatto specie, perché essendo io a Tivoli, vidi vendere in mia presenza a una poveva donna su la porta della Villa del Noviziato un groffo di cafcio, come fi fa da pizzicareli.

Ma chi può ignorare costi in Roma il Banco pubblico, che tengono i Gesuiti nella Casa Professa, come in tutte l'altre piazze mercantili di tutta l' Europa? Poichi faranno quelli, che abbiano il maneggio di denaro, che non abbiano avuto per le mani lettere di Cambio fatte da Gesuiti, o tratte da loro Banchi. Poco fa mi capitarono due Cambiali, delle quali vi trasmetto copia.

Roma 31. Luglio 1754. A giorni seffanta data si compiacera V. P. pagare per questa mia terza di Cambio una fol volta all' ardine S. P. del Sig. Conte Soderini Reis feicentomila per la valuta avuta dal medesimo in contanti, e ponga, come se le avvisa. Al Molto Rev. P. Giacinto di Costa

della Compagnia di Gesù.

Lisbona . Antonia Cabral . E per me all'ordine S.P. del Signer Ludovico Quarantotti cambiati col medesimo. Roma 3. Ago-Niccold Sodering . fto 1754.

E per me all'ordine S. P. del Signor Giacomo Pavesi cambiati con il medelimo.

Ludovico Quarantotti. E per me all'ordine S. P. del Signor Francesco Barazzi cambiati col medefimo. Giacome Paveli.

Lascio la copia della seconda per essere simile,

fe non che la seconda è Reis 500000. Confecutivamente Francesco Barazzi di Roma giso le dette lettere a'Signori Gottard Hagen in Lonera, e questi al Sig. Pietro Butel, ed egli le girò alla sua casa, che correva allora in Lisbona sotto il nome di Raimondo Burrel, & Dea; e furono efattamente pagate. E non folamente fi sa tutto questo ma si sa ancora, che in quello Commercio guadagnano molto più dei mercanti fecolari, e perche hanno maggiori vantaggi nelle compre, e ne'trafporti, e di più hanno molte esenzioni, e perche hanno minori spese di pigioni, di Ministri, di garzoni &c. e in ultimo, ciò ch' è più valutabile, perchè vendono le tobe più care coll'opinione, e col decantare, che fone

fono migliori. Un riscontro certo di questo ultimo punto è, che le lettere di Cambio si pagano più che agli altri Banchieri, ed io stesso ne sono testimonio, che me ne dolsi col P. Gabral, e Carvaglio, dicendo che per una lettera di Cambio, che presi da loro, che il Sig. Belloni, e gli altri Banchieri mi davano di lucro un 12. per cento nelle lettere, che traevo, ed un 20. e 23. per cento in quelle, che ricevevo, ed essi mi valutavano la nostra moneta a ragione di scudi Romani di dieci paoli, e mezzo grosso per scudo. Ma mi risposero, sappiate, Signor mio, esfervi una gran differenza tra il banco della Compagnia, e i banchi de Secolari. Questi possono fallire, e quello della Comp. non fallifce mai. E così rispondono a tutti, e la buona gente resta capace. Ma non è mica vero, che il Banco de'Gesuiti non possa fallire, poichè sallì in Siviglia per 450000. Ducati l'anno 1645., e il fallimento fu giudicato dolofo - Imperciocchè tal fallimento era stato premeditato molto tempo avanti, come apparifee dal processo, e dalle lettere originali del P. Pietro di Aviles Provinciale allora di Andaluzia inferite negli atti; e premeditato a folo fine di aggrappare le grosse somme, che avevano nel Banco gl'Interessati, quantunque una rapina sì enorme non potesse effettuarsi senza ridurre in estreme miserie una gran quantità di famiglia. Legga il Ristretto di questo processo più volte ormai fatto pubblico colle stampe, legga, dico, shi vuol cono-scere fin dove giunga l'industria de'Gesuiti, e con qual franchezza conculchino le fante leggi di Natura, le leggi di Cristo, e della Chiesa, quando trattasi del loro interesse. Il bello si è, che quei RR. PP. volevano a tutto costo che l'asse del Banco si computasse tra i beni Ecclefiastici a fine di ritrarne qualche vantaggio col pretefto d'immunità, e trattare la causa al foro Ecclesiastico per far giuocare i loro ripieghi. Ma il Configlio Reale ed il Re li srattà come meritavano

vale a dire, considerandoli come veri mercanti, e li rimife al foro de'mercanti, e al foro laico. Di questa frode sì insigne si dolse ancora col Papa il Ven. Palafov nella lettera, che di sopra vi ho mentovata, e di cui non mi rincresce di trascrivere le parole. Luget, S. Pater , Hifpalensis populosissima Civitas, complorant Vidua Batica, pupilla, Orphani, deserta Virgines, honesti Sacerdotes, O saculares a Religiosis Jesuitis deceptos se esse inclamando, qui plufquam quatuor centum millibus ducatorum, miferabilium iftarum personarum disapidatis , O' expensis in proprios usus bonis, feroque cessere. Ex totius Hispania gravissimo scandalo de hac fraude Religiosis Jesuitis conventis, & convictis, ( quod in quo-cumque non Religioso esset capitale ) ipsis exemptione Ecclesiasticos gaudere Ecclesia contendentibus, O conservatores assignantibus; tandem cum ad Regium Castella Senatum causa fuisset delata, deci-Jum fuit, in ea Jesuitas tamquam Laicos coram judicibus Laicis effe conveniendos, quia videlicet Laicalia exercent Commercia, O negotiationes ; O hodie grex ille pauperum suas pecunias, alimenta, dotes, peculia per facularia Tribunalia contra Jesuitas exposcentes, eofdem de fraude dolentissime incufant, O' infamant .

Or come mai si è potuto indurre il P. Generale, e gli altri Gesuiti a dire al Papa, the non samo persinadersi di essere di sì atroci delitti. Io sì non mi so persuadere, che un uomo savio, come il P. Generale, e religiosi prudenti, e che sanno professione di probità, abbiano detto al Papa una menzona così grossona, e che è smentita dovunque si volga gli occhi con satti contrari, pubblici, e notori.

Io fo, che si vanno ricuoprendo con de'pretesti, i quali se fossero almeno verisimili, gli vorrei passare per veri, e servirmene per disendelli. Ma sono talmente siacchi, e mendicati, che piuttosto pregiudi-

cano alla lor caula, ed aggravano il loro reato. facendoli eglino intanto deridere non meno col negarlo / quanto con lo fcularlo. E certathente : per quanto folle feria la cofa, non potei trattenere le rila ; quando leffi nella Differtazione XLIV: 9. 20. del Conatus Chronologicus, quel che dicono i Bollandisti in questo proposito : Portano prima come una nera calunnia la taccia data a'Gefuiti della Cina di mercantegglare più che di predicare : Infurgerem boc loco ( dice l'autore della Differtazione ) altius ; gravibufque verbis caftigarem avaritium ; negotia quaftuofa; O commercii quiddam genus (donque non tutti i Commerci fon condannati da que-Ro Gefuita ); illic exercentium Saterdorum ; fi neglecto animarum lucro, de quibus fluxas opes folum captarent, autum; gemmas; torallia; mofthum, faccharum, ut acculari quo piam non femel audivi . Offervate come ben s'accordano gli antichi acculatori co moderni; con questo divario; che i moderhi sono malevoli; al dire del P. Generale ; e gli antichi erano babbuaffi ; fecondo quello foggiunge la Differtazione. Sentitela , Europaus quidam vetens erat in Chinam illapfus per infulam Formofam . Luftrat curiofe vicinos portus . Aderant navigia complura ; majerefque oneraria mercium plena : Videt immensam omnis generis sarciniarium vim Societati inferiptam ; fpectabant autem ad Societatem Indicam mercatorum nostratium : Ille sibi fingere has Jesuitarum effe divitias ; ductus ambiguitate nominis, quod per Gallias passim Jesuita, Patres Societatis appellantur. Neque opus habuit graviori argumento, ut Romam feriberet , Jesuitas in Sinis Brenue negotiari, O exercere mercatura. Non si può negare, che la storiella non sia galante; ma starebbe meglio înserită în qualche opusculo di freddure del P. Lagomarsini, che tra le Vite de Santi . Bisogna dire , che fossero pure i gran goffi quel-

· quelli , che scrivevano fulle balle questa fola direzione : Alla Società, o il più gran goffo quell' Europeo dell' Isola Formosa; che non seppe, o non volle leggere altro, che la prima parola. Dicono the questo loro traffico non è proceduto, nè procede da spirito di Commercio, che facciano nelle Ametiche; ma bensì, che tutti questi capi di roba venivano loro regalati da' medefimi Indiani . Ma quelto specioso pretesto è insuffissente ; sapendosi la miseria; in cui sono i poveri Indiani , tehuti în maniera di schiavl da Gesuiti, come apparisce dalla lettera del Generale Gomez Freire del 1746. Queste sono le sue parole colle quali attesta; che solamente nei Territori de due fiumi Uraguai, e Parageni trovò fondate non meno , che 31. popolazioni abitate da quasi dieci mila anime, e cotante ricche; ed opulenti in frutti; e capitali per i suddetti PP. ( Gesuiti ) quanto povere , ed infelici per quel difgraziati Indiani, the erano in effe ritenuti come schiavi . Altrettanto scriffe a S. Ma Cattolica per la parte del Paragual il sopracitato Governatore D. Bortolomeo d'Aldonati ; ficche non fuffile; che quelto immenso tesoro di robe; che commerciano i Gesuiti, sia regalo de' miseri Indiani :

Ma i Gesuiti medessmi si smentiscono da per le stessi, perchè per ribattere le rappresentanze de'due studdetti Generali, giutarono al Re di Spagna, che esattamente soldisssano al preceito, che sotto gravi pene hanno i Missonari dal loro Generale di non prevalessi di cosa alcuna per se, sper via d'impressiva, nè per via di limosina, nè per via d'impressiva, nè per qualunque altro titolo sino a darne conto al Provinciale, come si legge nel Decreto di S. M. il Re Cattolico nel punto quarto a carte 46. della stampat di Milano satta fare da'Gesuiti nel 1753., e stampato prima in Napoli nel 1744, , e in Ro-

ma ancora per ordine del P. Timoni Vicario Ge-

E giacchè ho nominato questo Decreto, leggetalo di grazia, se non l'avete etto, e vedrete, che
tutte le informazioni, e relazioni, che si sece mandare il Re di Spagna, sono state fatte sotto la direzione, e coll'intelligenza de'Gesuiti, e consolitati
per ordine dello stesso Re come è espresso nel Detreto. Quì però voglio che osserviate due cose: sla
prima è la pietà singolare, ed il cuor magnanimo
di quel Monarca, il quale volle che le informazioni venissero da'Gesuiti, che erano gli accusati: la
feconda è la destrezza di chi era allora alla Corte,
che seppe sar sì, che le informazioni si prendessero da questo sonte: Pensate, Amico, quanto sie-

no state schiette, e sincere!

Dicono ancora, che se fanno qualche lucro, lo fanno per riparare alle grandi spese che hanno nel mantenere le prove case professe, che da per tutto decantano miserabili, e sprovvedute: e per farlo credere; usano artifizio, che non è meno lucroso, e profittevole del commercio medefimo a dette case. ed è di esaggerare, come ho sentito più volte in Roma, che la povera casa professa del Gesù ( e così altrove dicono di tutte l'altre ) vive di pure limofine, e in tal modo da una parte hanno il guadagno del commercio, e dall'altra quello del mendicare. Mi fu detto cottl in Roma da i Gesuiti cercanti, e forfe lo faprete anche voi, come lo fanno molti altri, che la casa professa del Gesù un'anno per l'altro ritrae di pura limofina 15., o 16. mila fcudi; Voi fapete, che la maggior parte de' Principi Romani, Cardinali, Prelati &c. si sono tassati a dare un tanto il mese al cercante de Gesuiti. Nè si tratta già di bajocchi, essendo noto, che un Prelato passa loro 50. fcudi il mese: e potrei pigliare giuramento, che talino volendo dare ai loro cercanti la limofina d'un

d'un paolo, o due, l' hanno ricufata come troppo tenue, e inferiore al merito, e al decoro della Compagnia'. Siano pur benedetti: così vuol effere : povertà, e umiltà che gareggiano fra loro di maggioranza. Affettano povertà prendendosi gioco della pietà, e liberalità de' devoti, quando le loro ricchezze, le loro entrate non hanno invidia a quelle de' più potenti Sovrani, e non patiscono diminuzione, ma vanno fempre in aumento. Anche nel fecolo scorso volean dar ad intendere agli Europei che i loro Missionari d'America, o vogliam dite mercan; ti, erano poveri figli di S. Ignazio Lojola, ricchi non d'altro, che di stenti, e fatiche. Magli smentì la penna fincera del Venerando Palafox; il quale nella sua prima lettera a Papa Innocenzio X. scritta a' 25. Maggio 1647. parlando delle ricchezze de' Gesuiti n America dice fra le altre cose, che due foli Collegi de' Gesuiti vi possedevano 200. mila pecore, oltre il numero grande de' buoi, e dell'altro bestiame : Che una provincia di dieci soli Collegi possedeva sei sabbriche di Zucchero, taluna delle quali fruttava mille scudi l'anno, e il valore di esse si computava molti milioni. Inoltre hanno semente di grani sì vaste, che quantunque i Casali sieno lontani 20. e più miglia, pure le terre seminate confinano tra loro, laonde chi ha fatto il conto giusto ha trovato, che in quel tempo a' Gesuiti colà die moranti toccavano 2500. scudi l'anno per testa, quando per loro comodo mantenimento baltavano 100. Scudì per uno: Dopo di questo vi dirò; che nella provincia del Messico su fatto il conto, che avessero 600. mila castrati, e a proporzione altre bestie, e altre appartenenze. L'aggiunger' a questo una parola, farebbe inchiostro spregato, e far torto al vostro giudizio, che saprà ben' argomentare, quanto faranno cresciute da quel tempo in quà le loro rendite, e i loro tesori. E pure colla ridico-

losa scena di mandare alcune poche volte l'anno alcuni loro studenti per Roma con una saccoccia bianca fu i mantelloni neri a far le viste d'accattare, danno la polvere negli occhi a tutta codesta Prelatura, alla quale ho fentito dire mille volte, che i Gefuiti fono poveri, e non folo lo dicono, ma lo credono realmente, facendogli di groffe limofine Mi ricordo, che quando s'ebbe a felciare la strada intorno alla Chiesa del Gesù, il Papa gli diede 500. Scudi, e pel loro capitolo generale trovano chi dà loro le centinaja, e qualcuno anche qualche migliajo di Scudi, e in tutte le loro fabbriche trovano chi gli foccorre di fomme rilevanti, e questi fono messi al ruolo de' benefattori della Compagnia ; ma Dio giusto Giudice gli porrà nel numero de' malfattori . perchè nutriscono la loro avarizia; e sottraggono il fostentamento a' poverelli, potendo, e dovendo con queste limosine soccorrere tante povere famiglie, che muojono positivamente di same. Si scuseranno sorse con la buona intenzione, e coll' ignoranza delle ricchezze de' Gesuiti. Anche Sanlo, allorche perseguitava la Chiefa, e bestemmiava il Nome di Gesù Cristo, avea buona ragione, e allegar poteva la scusa dell'ignoranza: ma quando altro non fosse stato, i miracoli della nuova Chiesa lo rendevano inescusabile. Or questi ciechi devoti non hanno sorse avanti gli occhi miracoli della povertà de' Gefuiti I non è un miracolo infigne la vafta fabbrica della Rufinella, innalzata di pianta per la villeggiatura de' poverelli della Compagnia di Gesù, piena di delizie e magnificanza, e che è coltata a questi miserabili sopra too. mila Scudi, senza restarne incomodati ? la comora del palazzo de Carolis in mezzo al Corfo, contigno al Collegio Romano; i censi attivi con quali tutti gli Ordini Monastici; le sterminate possessioni in Tivoli, in Frascati, Castel Gandolfo, Albano, anzi in tutto il diffretto di Roma, non fono forse

ranti miracoli strepitosi di povertà ? potrebb' effere però che i devoti de' Gesuiti gli credessero poverie bisognosi, perchè gli veggono tutto giorno come bracchi affannati andare a caccia d'eredità : ma dovrebbero ben riflettere, che quella fame dell' oro non è una confeguenza della loro povertà, ma della loro cupidigia. Se fosse effetto del bisogno, avrebbero ormai finito di andare in cerca d'eredità ; mentre è un gran pezzo, che fono applicati a questo mestiere, e non tornano mai a casa colle mani vuote, e fenza preda. Bisogna però confessare che sono Uomini d'abilità : perche cercano i sciocchi, e gli trovano.

Di pallaggio, ma non totalmente fuori del nostro propolito, voglio accennare un dubbio, che in queflo punto mi viene in mente. Credete voi, che fe i Gesuiti raspano eredità, e limosine sotto il salso titolo di povertà, o di altri pretefti fimili, credete voi, dico, che sieno obbligati alla restituzione? secondo i

principi della fana morale, mi par che sì,

## DECIMA.

Tanto più che non essendo stato neppur uno di essi personalmente riconvenuto, non hanno avuto laogo a produrre le loro difefe, e discolpe.

Quelta eccezione è molto speciosa, e a prima vista atta a far colpo nell'animo de'semplici in savore de' Gefuiti. Se il P. Generale l'avesse desta solamente in voce, avrebbe mostrato più accortezza; perchè al fine le parole passano in un momento, possono fuggire alla riflessione, e ad ogni caso si negano . Ma come si è azzardato, Dio gliel perdoni, di porre in carta una falsità sì solenne ? il Memoriale farà letto, riletto, e ben ponderato dal Papa, e da altre persone d'abilità; le quali appurando la verità, concluderanno senza fallo, che doue il fatto accusa, ogni difefa è usas, come suol diesi per proverbio. Qui si trat-

ta di ribellione tellificata da due Eferciti, e da amibedue le Americhe. Vi è forse bisogno di riconvenire alcuno in tanta abbondanza, e dignità di testimoni ! non fono stati riconvenuti personalmente, è vero. I Gesuiti sono stati trovati personalmente fenz' abito alla testa de ribelli, facendola da Capitani, da Marescialli, da Ingegneri; e vi fara poi bifogno di riconvenirli personalmente per verità sarebbe stata una bella cofa, che i Ministri del Re avessero supplicato questi obbedientissimi, ed umilissimi Religiosi, acciocche si degnassero, deposte le insegne di Maresciallo di Campo, di portarsi a prendere la cioccolata nel gabinetto di essi Ministri, e permettere di essere interrogati, fe effi medefimi, ovvero altri per avventura simili a loro, si fossero posti alla testa de'ribelli , a fortificar piazze e palli secondo le regole degli Ingegneri Europei ; se fosse stato un sogno di chi gli aveva veduti, e trovati tra i ribelli; o pure fe erano accorfi alla direzione degli stessi ribelli, e fatte le fortificazioni colla segreta retta intenzione di consegnare e gli uni, e le altre alle truppe Spagnole, e Portoghesi, e farsi in tal guisa merito colle. due Corone. Prela poi la cioccolata, e ascoltate le loro scuse, rimandargli in muta alle proprie tase, e chiedere compatimento, e perdono per l'ardire di averli incomodati, ed interrogati. A rei colti in fraganti farebbe cofa troppo straordinaria e nuova niar ceremonie, e riconvenzioni. Che se poi il P. Generale desidera un formale, e giuridico processo, non fi prenda affanno, che farà fervito. Sa che circa a trenta de fuoi Religiosi si trovano attualmente carcerati. E non fo, se sappia, che sopra una Nave del fiume Gennaro sono venuti cinque Gesuiti inceppatidue col proprio abito Religioso, e tre senza, tali quali furono trovati, facendo da Ingegneri. Dico, che non fo, fe lo fappia, perche giunsero qui poco prima, ch' io ricevessi la vostra colla copia del Me-

meriale . Quello che non può ignorare; sono le reclute per le rispettive Provincie, che fanno i suoi Religiosi col suo consenso, ricevendo giovani, i quali abbiano esercitata l'arte militare. Di queste reclute se ne sono fatte costi in Roma nell' ultima guerra, di vari disertori, che nell'abito Gesuitico sono andati al Paraguai State a vedere che costoro si fono ingaggiati da se medesimi, che hanno preso l' abito senza saputa de Gesuiti, o pure che questi ma-scalzoni sono stati mandati da Superiori di Roma nel Paraguai per predicarvi la S. Fede. Oltre che si sa pur troppo, e lo fa S. M. F. quali farebbero le difele che avrebbero fatte i Geluiti. Non farebbero già state l'appurare, e far costare autenticamente la verità, mà tentare tutti i mezzi umanamente possibili; di qualunque forta fossero, per occultarla, o prender tempo per fortificare maggiormente la ribellione. Così seguì, quando S. M. F. sece scrivere al vice-Provinciale della Compagnia del gran-Parà, e Maragnon affinche il Governatore e Capitano generale con tutti gli altri Regi Ministri potesseso effettuare la loro commissione . Poiche il detto vice-Provinciale non diede altra esecuzione a questi numerolissimi ordini, fe non che muover subito una follevazione nelle vicinanze del luogo delle conferenze, fotto la direzione de' PP. Antonio Gioseppe Portoghele, e Rocco Hunderfund Tedesco, e Emanuel de Santi nipote del vice-Provinciale ; che per suo ordine si portò a far guerra ; ed a scacciare i PP. Carmelitani da una Missione, che faceva loro ombra, perchè governata con zelo Apostolico . Le difele; che avrebbero fatte, farebbero state falle recriminazioni, come quelle, che mi scriveste tempo fa, che erano stare sparse per Roma, e che sentii poi effetsi dilatate per le altre Corti dell' Europa: cioè, che qui si voleva abolire il S. Offizio : che effi erano perfeguitati , perche vi fi erano voluta

opporre : che il nostro Re pensava stabilire in questo Regno la libertà di coscienza, e già aveva permesso una: baracca in favore delle nazioni Protestanti : che tentava maritare la Principessa nostra Signora. comun Principe Eretico. Ne queste false, e mate voci furono colpi aerei ; ma feceso impressione, specialmente costì, dove ogni parola de Gesuiti è adorata per un oracolo più, che in ogni altra parte del Mondo per una ragione, che non conviene mettere in campo. In fatti cotesta Secreteria di Stato ne scriffe feriamente a questo Monfighor Nunzio, perche ne prendeffe diligenti informazioni; ed egli onoratamente attestò essere tutte calunnie. Non dica danque il P. Generale, non efferviftato luogo alle difefe, perche non viene a dire altro, che non ellersi dato tempo a' Gelliti di offender di più; ne fi lamenti altresì , che i noftri veridici feritti fieno flati, pubblicati mentre che le fudderre falle calunnie erano sparle perl'Europa. Sebbene vorrei fapere con che faccia, econ che coscienza afferisce il P. Generale, che nepur uno di effi perfonalmente fia flate vicenvenute ?: pretendeva forse sua Riverenza, che il Re facesse prendere dagli sbirri i colpevoli, e mestigli in prigione, ed efaminati formiter, in cafo, che avesse. ro negato il tutto tol favore delle loro, refirizioni mentali, foffero flati attaceati alla corda i perche fe fi contentava, che follero frati avvertiti , e che il Re prima di ricorrere al Papa fosse ricorso ad elle P. Generale ha tutti i torti, e procede di mala fede con SUA SANTITA'. Egli è pure flato. Segretario della Religione, ficche debbono effer paffate per le sue mani tutte le fettere al P. Centurioni fuo antecessore, e tra esse la seguente lettera del nostro Re diretta al Padre Centurioni, che non rni par fatica di ricopiarla qui tutta, perche fmentifce totalmente il P. Generale presente, e toglie ogni fcufa al paffato, anzi accufa lui, e tutti i Geloiti

suiti di questi Regni di ostinazione ne' loro delitti.

## PADRE GENERALE

Della Compagnia di Gesù.

IO IL RE vi mando molto a falutare.

IL gran pregio, in cui bo la vostra persona, e le virtà vastre, è eguale a quello con cui bo riceonto la vostra lettera de 19. del mese di Luglio di quest' anno, ed eguale è il dispiacere di effere arrivata nelle mie mani nel tempo in cui il col pevole silenzio, col quale i Religiosi del governo di queste vostre Provincie di Portogalo, e del Brasile vi avevano nascoste le loro eccessive vilassatezze, e gl'invollerabili scandali, coi quali i secondi delle sopradette Previncie hanno spaventato incorregibilmente sutti i miei Dominj Oltremarini fomentati datl' unione de i primi ( dalle parole di questa risposta si comprende, che il P. Centurioni dovette scrivere al Re, che non sapeva niente di queste cose, come fa ora il presente Generale, e come fanno tutti i Gesuiti, quando sono colti in delitto senza fcufa, e non lo vogliono confessare :) non mi posevo più dispensare di fare alcune dimostrazioni che vi faranno note, fenza le quali verria pregiudicata la mia Reale autorità, e verrei esposto al pericolo di mancare fenza verun rimedio all'indefeffa protezione, colla quale devo foctorrere i miei Vaffalli oppress, a ten questi con specialità li medesimi Religiosi della Compagnia di Gesù, prima che i disordini di quei , che governano in questi Re-gni , e loro Domini, venissero a sar perire per mancanza di opportuno rimedio una religione ; che ha fatti tanti fervini alla Chiefa di Dio, e cha la

mia pietà, e devozione al cospitui Santi, che in lel fiorirono, ha procurato sempre di proteggere in ordine al suo maggior bene spirituale, non solo imitando, ma anche desiderando eccedete in beneficio loro gli esempi de miei Reali , e gloriose Predecessori ; MA LE MIE PATERNE AMMONIZIONI REPLICATE IN MOLTI, E MOLTI SI-GNIFICATI ATTI, E REITERATE SUC-CESSIVAMENTE IN TUTTI GLI ANNI NON GIOVARONO PUNTO ALL'EMENE DA, anzi pofero in disinganno la mia pietosa speranza col fare indispensabile un opportune risentimento . Confido però nella bontà Divina , che non folo venghino a cessare qui scandali, ma che a loro succedino esempi tali, che mi resti ancor molto da confolarmi , ed a voi di che possiate soddisfarvi de queste vostre Provincie, vedendo in loro restiguita appieno la primiera offervanza del suo pio, e santo istituto, nella medefima maniera, con cui fi videro per tanti anni risplendere con generale edificazione, e profitto di tutti i Popoli di questi Regni .

## Scritta a Belem agli 8. del 1757.

Ditemi, caro Amico, se un Gesuita de più ordinari poteva scrivere al suo Generale con più cortesia, con più riguardo, e rispetto, e con più cartità, ed amore verso la Compagnia? Dirò di più con tutta sincerità, che la pietà del Re mostra quella religione una venerazione maggiore assai di quella, che ella merita, e sa vedere una cordiale intenzione, e sincerissima di tirarla al buono. Se questa lettera mai verrà sotto gli occhi del Papa, conoscerà quanto sa falso quel che dice. Sua Rivezenza nel Memoriale, che nessuno è sassima personalmente riconvenuto, e che mon humo i Gossiti avuno lango a produrre le lero disces, a discappe. A Questi.

lettera del Re riconvenendo il Generale , alla cue persona fu recapitata, riconvenue nel suo capo rutti; e ciascuno de' Gesuiti , ai quali il capo comanda ! fe pure il P. Generale non intendesse ; che personalmente, volesse dire; che il Re si portaffe, in persona a parlare al P. Generale : o lo facesse in persona venire a se. Che quanto a chiamare i Gesuiti del Paraguai a Lisbona; era vano, perchè non avrebbero ubbidito, ficcome non banno ubbidito al Papa tanti Missionari dalla Società' chiamati a Roma : Vedrebbe anche N. Signore , che è falso, che i PP: non abbiano avute luogo a produrre le loro difese; essendo che il nostro Monarca in tutti gli anni del suo Regno ha con , molti atti più volte reiterati , e molto fignificenti, replicate le sue doglianze. Ma la Compagnia ne fi è discolpata, ne fi è emendata. Di pfu, come mai ha coraggio il Padre Reverendissimo di dire al Papa d'avere efibita al nostro Re ogni doyuta soddisfazione? se questa lettera tornerà alla memoria ; e sotto gli occhi del P. Generale non potrà far di meno di non arroffire, e di non fentirne del ribrezzo, effendo pur finalmente nato prima gentiluomo, che Gesuita.

## UNDECIMA:

4 E quando pure vi fiano rei dei fupposti atroci 6 delitti, sperano, che una reità sì grande non sia , comune a tutti, ne alla maggior parte; quantun-4. que si veggono tutti compresi in una pena medeima. E finalmente per quanto foffero colpevoli tutti dal primo all'ultimo i Religiofi efiftenti nel-, li Stati di S.M., Fedelifs. , ciò che non pare , poterfi supporte, pregano d'effer guardati benigua-, mente quei tanti più, che in tutte le altre parti ,, del Mondo impiegano le fatiche in promuove-,, Te

, re, secondo la loro tenue possibilità, e l' onore

di Dio, e la falute delle anime. "

Che il P. Generale non creda rei de i delitti, di cui sono accusati tutti quanti i suoi religiosi, va bene, e non lo credo ne anche io; fe si prenda questo termine tutti nel fignificato il più rigorofo; ne tantpoco mi pare, che la giustizia, e la pietà del nostro Re contro tutti abbia proceduto, nè proceda; sicchè in questa parte è superfluo il suo lamento che susti fieno compresi in una pena medesima . Ma quanto al dire, ch'egli spera, che la maggior parte ne sia immune, mi perdoni il P. Generale, se io lo avverto, che ciò non gli farà creduto; ne gli farà crednto, ch'egli non ne fia confapevole; anzi gli farà dimostrato, non esser possibile ch'egli non sappia di certo, che la maggior parte de'Gesuiti è complice di tutti questi delitti. Tutti già fanno, che questa è una canzone vecchia, e un ginoco di mano comaturale alla Compagnia di scaricarfi le colpe reciprocamente addoffo l' uno all'altro . ma poi copertamente reggerfi , e fostenersi , e far causa comune di tutti il resto di ciaschedano di loro; anzi con un ardire, ed una confidenza fenza pari, talora fostenere, che un delitto è di alcuni particolari, e non di tutti, e se contro que' particolari, si rivolgono gli affalti, allora gridano ad alta voce, che si assalisce tutta la Compagnia, Efempio ne fia il Probabilismo distruttore della fanta morale Cristiana. Quando Vescovi zelanti . e Teologi profondi hanno preso la penna per oppuguare qualche Gefuita, che nelle fue opere lo ha foltenuto, hanno esclamato, e chiesto riparo, come di un un ingieria fatta alla loro rispettabile Compagnia. Per lo contrario fe altri Teologi lo hanno oppugnato, come una pelle univerfale entrata nella loro Società, hanno non meno acremente reclamato, e tacciati di menzogneri, e di calunniatori quelquelli, che ascrivano a tutta la Compagnia l'opi-

ne di alcuni particolari.

Questo si è veduto manifelto rispetto ai riti Cibesi &c. contro i quali come idolatrici sono stati vibrati tanti Decreti Apostolici , e tante Bolle. I traseressori di esse erano i Gesuiti particolari di quelle Miffioni, al dire del Generale, e di codesti Superiori: ma intanto in Roma, e nel resto dell' Italia, i Gesuisi di costà stampavano le difese de medefimi riti, fenza che fossero castigati da'loro Superieri, o almeno impediti dallo scrivere, e piuttosto erano esaltati, come benemeriti della Società. Voglio in confidenza raccontarvi un caso accadusomi, quando ero costi in Roma. Andato una mattina a prender la cioccolata da Moulignor Segretario di Propaganda, venne a parlargli il Procurator Ge. nerale della Compagnia: partito il quale, mi diffe il Prelato: Crediate, Signor mio, che questi benedetti PP. imbrogliano mezzo mondo, e vogliono tutto a lore modo. Se entraffe in cape ad un Gefuita di avere a difendere l'Alcorano, e proporte per regola di Fede , tutta la Compagnia s'impegnerabbe a fostenere quefto Socio. Così fanno ora con questi viti Cinesi . Io non capifea qual fine mai abbiano questi PP., mentre potria baftarghi, she la S. Sede gli ha più volte condamati . e come tali fieno semute universalmente da tutti i Missionari Cattolici, che datastano l'idolarria. Se V. S. Illustriffima (ripigliai allora io) la intende così, perchè non illumina il S. Padre, per dar fine una volta a quelta lite tanto fcandalofa, e di fommo pregiudizio alla Chiefa ? Io ( mi rispose il detto Prelato ) ho documento tali cantra questi PP. she il Papa postebbe giustamente condannarli all'estremo supplizio; ma non voglio precipitarmi, perche se in ne facessi al Papa una sela parola, i Gesuiti mi per-Seguiterebbero fino alla morte, e dope ancora.

Così e, Amico, i Gesuiti si arrogano la libertà

e l'autorità di attacare , di mordere , di lacerare chiunque non adora con riverenza fervile tutto ciò che spetta alla loro Compagnia; ma non tollerano; che alcuno si fenta, e ne tampoco si difenda. Che se poi aguzza la penna, e impugna, e riprende qualche Gefuita benebè ardito, ignorante, fpropolitato; guai a loi / Si fuona a raffegha, tutti fi armano a tutti gli fanno guerra; tutti corrono per opprimerlo. Ha irritato la Compagnia, sume trascendente, e inviolabile ; tanto bafta. E'reo di un delitto, che non ammette perdono; è in confronto di lui , un Ariano : un Macedoniano , un Sociniano , che bestemmia la Trinità , può passare per innocente. Sentité con qual aria altitonante scappa suori un Gesuita contro un certo Cefellio che per ribattere le impertinenza di alcuni di loro verso i più rispettabili Letterati d' Italia, aveva, con un graziofo, ma frezzante poema dato loro una folenne mortificazione . Uditelo .

Tu bella movere

Tu bella movere

Nil metuis! Tuo nee cerpore contremius Senatum

Nil metuis! Toto nee cerpore contremius heste;

Nee coma diriguit; mec von tibi faucibus heste;

Nee periare intus bracca; cum plena furoris

Carmina ruchares, tot circumstantibus illie

Testibus! O miserum! Is paulla grandior, esse!

Sed tua se masies a magno protegit hoste.

Agnosce hoe saltem; quad dentes perdere tendis;

Decapsis O vocem. Quos Reges atque Tetrarché

Constiliis adhibent; stommo O diguantus bonore;

Quippe movebuntur, so rana infensa coaxet;

Vanaque limoso mittat convicta fundo.

Questo modesto scrittore, che parla a nome della Compagnia è il P. Cordara, il quale colle sue fatire piene di veleno e d'affio si fece tanto merito, che in premio su chiamato costi a Roma da Superio-

ti, e creato Iftoriografo dell'Ordine . Voi forfe lo conoscerete come lo conobbi io, quando mi trattene ni in sotesta Dominante, come pure conobbi il P. Lagomarfini autore delle note alle dette Satire del P. Cordara. Eglino s'erano accoppiati bene, mentre non sò fe fieno più impertinenti è maledici i versi del P. Cordara o la profa del P. Lagomarfini. Quest umile serve di Dio in una nota a i sopracitai verfi, fece anch'esso la sparata di porre un catalogo de Confessori Gesuiti, de quali si servivano molti Monarchi, e Principi d'Europa, per far risaltare la moderazione Gesuitica ( veramente eroica! ) mentre perfone si rispettabili, e si potenti, quali erano i Confessori e Consiglieri de' Re, non aveano farto fiaccar le braccia, o sperare una schioppettata a Cesellio, uomo, per quanto diceva il P. Lagomarlini, dell' infima plebe. Voi però, Amico, fapete, e lo fape-vano anche i Gestiti, che quest' nomo dell'infima plebe era un Cavaliere de' più distinti della Città di Firenze. Quello Cavaliere ora è morto: e se si dovessero ristampare le satire colle note, configlierei il P. Lagomarsini a dire qualche cosa di più contro Cesellio per empire quel vano, che resterebbe ad esse nel Catalogo de'PP. Confessori, e Consiglieri de'Re, effendo questo da qualche tempo in qua notabilmente scemato, merco la gran pietà de i Re di Spagna, e di Portogallo, i quali hanno allontanato dal Sacro ministero, chi si abusava di quello.

Ma lasciando gli episoti, e tornando al caso nostro,

Ma lafciando gli epifodi, e tornando al cafo nostro, dittemi, come vorrà il P. Generale far credere nel Portogaldo, e nella Spagna, che la maggior parte de Gefuiti non kosse involta ne'medesimi reati, mentre si prova autenticamente la corrispondenza di quelli del Paraguai, e del Maragnon con questi d'Europa Non avrebbero tenuta occulta questa invasone di tanse popolazioni, se i Gesuiti dell'America non avese fazo avuto corrispondenza co: l'oro Constraetti,

she stavano alle Corti di Portogallo, e di Spagna, s che dimoravano in Roma, e non gli avellero rage guagliati di quello, che dovevano fare, e dire a respettivi Sovrani per ricoprire questa loro invasione, E questi d'Europa non avrebbero potuto proteggere nelle dette Cotti i Ministri benaffetti mandati in America, e i Vescovi di quel paese, che erano loro devoti, i quali mandavano false relazioni, ma a loso favorevoli. Per lo contrario non avrebbero potuto perseguitare, e mettere in disgrazia de loro Sovrani quei Governatori, e quel Prelati, che accennavano nelle loro relazioni qualche cofa disfavorevole a'Gesuiti, ma yera, benchè molto minore del vero. Di quello ne potete avere mille riprove nelle relazioni stampate, e ristampate così in Italia nell' anno passato, e direi anche, che leggeste il Decreto di S, M. Cattolica stampato in Milano, quantunque favorevole a'Gefuiti', che fe vi farete offervagione , vedrete , che tante informazioni venute alla Corte di Spagna tutto lontane dal veto, e la deputazione di tanti Ministri tutti amorevoli de'Gesuiti mandati in America ad informarii de fatti, appartenenti a'Gesuiti, o tanti lamenti, ed acquie contro di effi fatte dileguare, e fvanire, non potevano fuccedere fenza una continua, e fegreta corrispondenna de'PP, di America con questi d' Europa. Ma nel decorfo di questa lettera spero sarvelo vedere più chiaro in forma antentica.

Questa corrispondenza si riduce a satto innegabile sisperto al Commercio. Lo qui sopra vi ho dato copia d'una lettera di Cambio del P. Cabral de Gesà
per Lisbona, e dalla medesima Casa Professa escono
lettere simili per tutte le piazze mercantili d'Europa,
e per le medesime piazze sono satte girare da'Gefuiti le loro mercanzie, che a numerante, sarebbe
cosa troppo lunga. Vi dirò solo, che in quest'anno
dal Porto di Cadice nel mese di Luglio sono state
rime-

timesse al P. Celli Gesuita in Genova libbse degento cinquanta di Vainiglia sopra la Nave Libertà Svedese, e il detto Padre nel mese di Marzo parimente di guess'anno carico alla volta di Roma il Leuto, o sia barca del Patron Giacomo Bisso con varie botti di Cacoo, cinique Calloni di Zucchero, e altre meri; e nel tuesse di Luglio carico sopra la barca del Padron Pozzolini tredici Cassoni di Zucchero, e due di Porcellana, due Casso di Vainiglia, e molti altri generi, come fi può riscontra di Vegistiri della Dogana di Genova.

Giacche vi ho nominato il P. Celli, che tiene il banco di Genova; aggiungero, che questo banco si può dir pubblico, poiche per la gran copia de negozi è necessitato à toner i de giovani secolari, e tali furono Gio: Battiffa Vela, e Filippo Oliva, che ambedue servirono il P. Tambini ; e ambedue sono presentemente vivi : e ora il detto P. Celli ha per suoi giovani Giuseppe Ruenente, e Gio: Fina. Da effi fi pud fapere, che questo era il più fiorito banco di Genova per la copia de fuoi negozi : benche ora dopo il tremoto di quella Città fia alquanto decaduto per fallimenti d'alcuni fuoi principali corrispondenti. Non è però che i PP, negozianti adesso non procurino con tutto lo studio di ristabilirlo nell'effere primiero. In Napoli pure fanno gran commercio, ma più occultamente, e non pallano lestere di Cambio così pubbliche. Ma avendo il Collegio Romano da 30., o 40. mila ducati d'entrata nel Regno, questi li rimettono a Roma con le loro tratte sopra le case di Napoli, lucrandovi il cambio. Grande utile fanno col comprare per le campagne delle Provincie del Regno generi di ogni forta, che in elle si raccolgono, e li fanno passare per raccolti ne propri fondi. Prendono ancora denaso a intereffe, ma con frutto affai tenne; e lo pafsano poi ad altri con interesse maggiore. Quando prendone questo denero, dicono di farlo per non efde de necessitati a vendere le loro grasce a rotta di collo, e a prezzo assai basso. Vendono ancora una quantità immensa di cioccolata, e altre cose simili, ma di queste non ne ho piena notizia, onde

non m'impegno a numerarle. In Francia poi sono più circospetti, sapendo, che hanno molti occhi addosso, e molti, che essi chiamano malevoli, e Giansenisti; ma tuttavia so di certo, che il P. Saci Procurator generale delle Mifsioni straniere, che dimora nella Casa professa nella strada di S. Antonio, tiene il banco in Parigi, sul quale è gran danaro, con cui si pagano le cambiali, che fa il P. Lavalette Procurator generale delle Missioni, e che risiede nel forte S. Pietro nella Martinica; e il detto banco paga le mercanzie di caffe, zucchero, cotone, indaco, e simili capi di roba, che la compra il detto Padre, e manda in Francia, e in altre parti dell'Europa. Il medefimo P. Levalette stante la grande estensione del suo commercio, è necessitato di valersi di altri negozianti, e tra questi erano i Signori Lioncy, e Gouffres di Mansilia, i quali essendo falliti, surono obbligatia mettere al pubblico il loro bilancio, e fu trovato, che questo Padre aveva tratto con sue lettere di cambio da questo banco fallito due millioni, parte a suo nome proprio, parte a nome di Cartier, e Lioncy. Altre lettere parimente, che portò una Nave scappata dalle mani degli Inglesi, scritte come le già mentovate, e appartenenti al medefimo Padre, importavano due altri milioni.

Vedete dunque, che i Gesuiti Europei tengono mano agli Americani, e v' aggiungo anche agli Aslatici, perchè il loro banco dà lettere per tutto il Mondo. Poteva dunque il P. Generale per suo decoro astenersi di mettere nel Memoriale una supposizione; che troppo evidentemente si conosce da tut. ti ester falsa, dicendo., che non sama persuadersi.

d'esser rei di si atroci delitti; e non petersi supporte, che tutti i suoi Religiosi esistenti nelli Stati di S. M. F. sieno colpevoli.

Forse il Padre Generale ha parlato così, avendo riguardo a questi pochi mesi del suo governo, ma parlando a nome di tutta la Compagnia, doveva dare un' occhiata al governo de' suoi antecessori, e avrebbe veduto, che tutte le colpe più gravi, e più notorie fono venute a notizia del Generale, e degli Affistenti, i quali non le hanno mai gastigate, anzi le hanno con tutta la forza difese, e sostenute: Ciò apparitce da molte cose, che vi ho detto fin quì, ed apparirà ancora da molte; che vi dirò prima di chiudere questa lettera. Gli eccessi commessi nelle Missioni d'Oriente sono stati protetti, e sostenuti gagliardamente in Roma da' Superiori della Compagnia, come lo attesta a chiare note il Decreto d'Innocenzo XIII. sopra i riti Cinesi, e questo per tanti, e tanti anni . Nelle Missioni d' Occidente, quando arrivava un Vescovo, o un tegio Ministro al luogo del suo governo, i PP. erano già informati del suo carattere, delle sue opinioni, delle sue massime, de rapporti, e delle maniere o di blandirlo, o di spaventarlo per tirarlo nel loro pattito. E dueste notizie le avevano dagli Europei. Al contrario poi se i PP. dell' America non trovavano maniera ne con danari . nè con altro di subornarli, e tiratli nelle loro reti, cominciavano a screditarli presso il pubblico, fintantoche si sollevasse del rumore contro di loro, e sosfero fatti de' ricorsi a' Monarchi. E allora i rispettivi loro PP. Confessori, ji quali già si trovavano da suoi fratelli preventivamente informati, davano ai poveri Ministri, o Vescovi, o Legati Apostolici, o Visitatori l'ultima spinta. É se questi per giustificarsi appresso il Monarca, accusavano Gesuiti, allora sì, che rimaneva per fempre annientata la loro persona, e famiglia. Abbiamo il fatto del Vicere del Perù Anteguada, il quale per avere con zelo, e fedeltà riferito a S.M.C. i di-

fordini, che oggi la Divina Provvidenza ha fatti palesi, su perseguitato da PP, a segno tale, che soffrì l' ultimo supplizio nella Città di Lima. Di questo satto ne avete in Roma molti testimoni di vista, degni di fède, e qualificati nelle loro Religioni, alcuna delle quali ebbe a soffrir molto, per aver dato qualche segno d'una Cristiana pietà nel vedere perseguitata l'innocenza di quel Vicerè; ed anche dal processo satto, post obitum, apparisce chi fossero i calunniatori, e quanto false le calunnie . Di presente pure è in piedi un simile atroce fatto, ancora pendente nelle Filippine, ma forse più lagrimevole, di cui vi potete informare dalla Congregazione di Propaganda fide. Ma perchè perdo il tempo, e lo faccio perdere a voi, riandando cose note a tutto il Mondo, e più che altrove a Roma, dove i raggiri di questi PP. sono stati continui da quasi due secoli . benche non mai conosciuti, o non mai voluti conoscere? la qual cosa appunto mi sa stupire, non arrivando a comprendere, come si possa trovare chi voglia tradire la propria coscienza, e la sua anima, e screditare la sua riputazione per sostenere i Gesuiti .

Prega poi il P. Generale che sieno riguardati benignamente quei tanti più che in tutte le parti del Mondo impiegano le fatiche in promuovere, secondo la loro tenue possibilità, l'onore di Dio, e la falute delle anime. In verità è stato mal consigliato il P. Generale a toccar questo tasto. Troppi sono i libri, sparsi ormai per le mani di tutti, ne' quali si rivela l'esatto calcolo del bene, e del male, che alla Chiesa di Dio hanno fatto i Gesuiti; e si tocca con mano da chi non è affatto cieco, ed oftinato, che il bene è apparente, e superficiale, e che il male è vero, reale, e gravissimo. Se io. vi volessi citare tutti i libri di autori, ai quali i Gesuiti, e i loro fostenitori non postono dare eccezione alcuna, ne' quali si dimostra questa verità, farei un volume affai grande. Ma queste citazioni per i ciechi sono. superflue, e per chi è un poco illuminato non bisogna-

no. Ma per toccarne leggermente alcuna cofa, poteva il P. Generale confiderare quel che hanno fatto i suoi Padri per onor di Dio, e per salute dell' anime cogl' Intedeli, cogli Eretici, e co Cattolici.

Cogl' Infedeli, dopo un S. Francesco Saverio ( del quale si può anche controvertere, se sia stato Gesuita ) pochi altri Missionari troverà tra' suoi PP., non dico, che fiano Santi, ma che abbiano avuto lo Spirito di Gesucristo. Troverà bensì tutti gli altri, che non hanno avuto in mira la propagazione della fede, ma vi si sono opposti, e hanno sostenuta l' Idolatria, mescolata col santo Vangelo. Così nella Cina, in Tunchin, nella Cocincina, nel Malabar &c. e in altri luoghi vi hanno suscitati scandali, che fanno orrore. Li più Santi Vescovi vi sono stati trattati con disprezzo della dignità Vescovile in guisa tale, che non si crederebbe, se i satti non fosfero contellati da testimoni suori d' ogni sospetto . L' istesso è seguito nel Messico, nel Paraguai, nel Mogol, e nelle Isole Filippine. Taccio la Missione del Giappone introdotta con tanto fangue da' poveri Francescani, e perduta senza speranza pel desiderio di guadagnare da' Gesuiti, che fin dal 1597., vi esercitavano la mercatura, come narra Francesco Carletti ne' Ragionamenti fopra l'Indie Orientali stampation Fiorenza nel 1701. ragionami i. a car. 98. ove dice parlando della Città d'Amacao : vi fono amora i Religiost della Comp. di Gesil, che hanno una Chiesa detta da loro il Collegio, deve stanno molti Sacerdoti, e Fratelli, e di questi alcuni se ne passano di nascoflo in Terra ferma, e altri sono mandati al Giappo ne, per il qual luogo è permesso tero di poter negoziare nella maniera, che vi negoziano i Portoghefe. Questo autore non sarà rigettato dal P. Generale, come mulevolo, non essendo ne prete, ne frate, ne Missionario, ma un puro mercante secolare, che si trovò nel Giappone cinque mesi dopo, che nel det-

to anno 1597. cominciovvi la persecuzione contro i Cristiani, che allora si dicevano esfere più di 300. mila, e che ogni anno se ne battezzavano 25. e 30. mila, come scrive lo stesso Carletti a car. 57. ed anche non si può dir malevolo, perchè dice tutto il bene, che può de' Gesuiti, anzi adotta bonariamente le loro massime, foggiungendo, che negoziavano per bifogno, come gli diede ad intendere il P. Alessandro Valignani Visitatore. Il pover' Uomo fe lo credette, e perciò lo scrifse, ma per non azzardar la sua sede, citò il detto Padre. Questo veridico, e semplice scrittore a car. 50. e 51- narra, che i Gesuiti surono quelli, che messero le discordie, e gli scompigli in questa Missione, come fanno da per tutto. Dopo aver raccontato, che nel 1593. erano venuti dalle Filippine alcuni Religiosi di S. Francesco, e questi cominciarono in Meaco capo di tutto quel paese a predicare il Vangelo, ed a battezzare, aggiunge, che di poi vennero altri del medesimo Ordine e dell'istesse luogo col medesimo desiderio, e zelo di fondar quivi, e per tutto il Regno la loro fanta Religione Oc. E cominciando a predicare con più fervore, che forse non conveniva in quel tempo, correva il popolo a sentir questi nuovi Ministri di quei Santissimi Misteri,che tutti celebravano con molta carità, e divozione non oftante. che fosse proibite loro sotto pena di scomunica . Voi credete, che i Sacerdoti degl' Idoli Giapponesi fulminassero questa scomunica. Ma no . La pronunzio il Vescovo Cattolico, ch' era della Compagnia di Gesù contro detti frati in virtu di un Breve dato a quelli di detta Compagnia da Papa Gregorio XIII. Vedete quanto dovrebbe effer guardinga Roma a elegger Vescovi Gefuiti . specialmente nelle Missioni . Allegavano i Francescani un Breve posteriore di Sisto V., che dava loro facoltà di predicare per tutto il Mondo, perchè per tutto il Mondo fu la Missione, che fece Gesucristo de' suoi discepoli; onde cominciarono poi le dissensioni, che ognun fa. Di passaggio, e per incidenza troverete in

in questo luogo del Carletti, che i martiri del Giappone vantati dalla Compagnia eran tre famigli della casa in cui abitavano i Francescani, ed erano Giapponesi, e secolari, i quali sureno condannati co'detti frati per concomitanza, i quali presero l' Abito della Compagnia di Gesù, quando andavano per effere crocififfe ( c. 56. ), e di più questi frati furono giustiziati sul motivo d'aver detto una bugia al Re, a buon fine, affermando, che le mercanzie trovate fopra un bastimento Spagnuolo predato ingiustamente da quel Monarca, appattenevano alla loro Religione, volendo far fervizio a' legittimi padroni, il che arrecò fcandolo agl'infedeli ; poiche quel Re si adirò in così fatto modo dicendo: come dunque questi frati, che dicevano esser così poveri, dicono ora, che questa roba della nave sia loro? certamente io credo, che debbono esfere persone di male affare, false, e bugiarde. Vero è, che poi vi aggiunse anche il predicar la Fede contro il divieto, che ne aveva fatto loro; ma per altro era un pezzo, che predicavano non ostante il divieto; e il Re lo sapeva, e lo tollerava, o dissimulava, ma. la prima ragione fu l'aver attestato, che le mentovate mercanzie appartenevano a loro. L'istesso scandolo danno adesso i Gesuiti col fare i poveri coll' accattare, chieder fussidi, e imborfare grosse elemofine, ed eredità, ed aver poi tanti tesori, ed un Commercio tanto opulento. Questo scandolo per altro è a roverscio, perchè i Francescani scandolezzarono col farsi ricchi essendo poveri, i Gesuiti scandolezzano col farsi poveri essendo ricchissimi. Ci è di buono, che questa cosa non scandolezza gli abitanti di codesta Città. La condanna di questi buoni alsupplizio su eseguita tre, o quattro mesi avanti l' arrivo del Carletti nel Giappone; ed egli descrive il modo crudele dell'esecuzione, che fu d'attaccar-

Long

gli alla Croce, e fargli trapassare da due lance da

fianchi fino alla spalla opposta.

Per tornare a' Gesusti nulla dico delle loro querele nel Canadà contro i PP. Riformati, in Pondicherì, e nel Tunchino con i Cappuccini, in Siam contro quei delle Missioni straniere, per ogni dove contro i Domenicani, e sin nella nostra Europa contro i Vicari Apostolici, e specialmente in Inghilterra contro il Vescovo di Calcedonia, del che non parlo, rimettendomi al grosso volume, e santissimo di Pietro Aurelio, libro, che i Gesuiti hanno tanto perseguitato, tentando ogni stratagemma per farlo proibire, ma sempre in vano. E chi, se non essi hanno mezzo distrutta la Missione già cotanto florida dell'Ollanda? talchè quegli Stati hanno dovuto proibir loro l'ingresso nel loro dominio . Quindi ancora il Baron Gio: Nestesurano Moscovita nelle sue Memorie Istoriche stampate in Amsterdam nel 1725, ebbe a dire parlando di loro : s' infinuano mirabilmente per tutto, ove sperano di trovar qualche lucro... Sono capaci di cagionar grandi fconcerti in ogni Stato, e però devono effere da ogni uomo pio, e prudente abborriti. Ed ambedue queste cose hanno fatto ne' Regni di S. M. F. e così fanno altrove. Per tutto vogliono dominare, e arricchirsi, e guai a chi loro si oppone, e non segue servilmente le loro massime, e non seconda ciecamente i loro voleri. Io chiamo in testimonio tutti gli ordini Religiosi, i Sacerdoti delle Missioni, i Vicari Apostolici, i Legati della S. Sede, la Congregazione di Propaganda, e i Sommi Pontefici medelimi . Tutti questi convengono, che il più grande ostacolo a' progressi e allo stabilimento del Vangelo deriva da questi PP., e che nella Cina, più che in altro luogo il Cristianesimo sarebbe florido, se essi non vi fossero entrati mai. Ecco, caro Amico, i gran fervigi, che la Compagnia ha renduti alla Chiefa rifpetto agl' Infedeli.

Quanto poi agli Eretici può con giustizia il P. Geherale vantare alcune Opere de suoi Padri, che hanno combattuto l'erelia . Ma è altresì vero ; che altri l'hanno colle loro Opere favorita. Il loro Petavio, uno de' maggiori nomini del suo secolo, e il più dotto Teologo della Comp. , coll' aver fatto i PP. Ante-Niceni di fentimenti contrari a quel gran Concilio intorno alla Trinità viene da' Sociniani ascritto tra' suoi : e messo da Cristofano Sandino nella loro Biblioteca . Il P. Arduino non meno dotto, ed erudito; ma stravagante e balzaho quanto mai possa dirsi , ha insegnato nel suo Comento fopra il Nuovo Testamento, e che in Dio non si da generazione eterna, che il Padre non è flato sempre Padre, ne il Figlinolo, Figlinolo, che altra cosa è l' esser Verbo, e altra l'esser Figlinolo; che l'Incarnazione è quella, la quale ha fatto Figliuolo il Verbo, e che le il Verbo non fi folle incarnato, non vi farebbe stato nella Trinità Padre, ne Figlicolo, e altre simili propolizioni, non dico erronee; e dannate, ma anco eretiche spettanti ad altri punti della nostra S. Fède : che l'opere de' SS. Padri; e i Canoni de' più importanti, e gravi Concilj sono imposture, che la Chiesa non ha Testo autentico della Bibbia suori della Vulgata, ed altre simili bestialità : Il P. Generale sa bene; che tutti questi errori solennissimi sono stati ora rinnovati dal P. Berruyer nell' Istoria del Popolo di Dio ; e che Benedetto XIV. gli ha anatematizzati; e fa altresì con quale impegno i fuoi figliuoli li fostengono; e ne vadano raccomandando la lettura con grande applaufo degli ererici. Sa che ne hanno procurata la ristampa, e ne hanno fatta la traduzione, con aggiungere di più l'apologia degli errori, e che la vanno spargendo tra' loro devoti; e fino ne' Chiostri delle Sacre Vergini . Sa; che il Padre Forestier, che mi dicono essere ancora costì in Roma, e che fottoscrisse in Parigi la condanna di detto libro, ora costi lo difende per le conversazioni, e fino in faccia de' Porporati, e che il Padre Lombardi nelle

anticamere steffe del Papa defonto ebbe ardire di pronunziare le seguenti parole : Son Teologo anch' io , e pur non trovo errori nel P. Berruyer . Saprà anche forfe , che il P. Centurioni ebbe l'ardire di proporre questa Istoria dopo l'effere stata proibita, per libro spirituale a uno de' primi Cardinali del S. Offizio. Non mi prolungo di più, per non ridire cose notissime state già rilevate da dottissimi, e pii Teologi in mille libri. Oltre di che distoglie gli eretici dall' abbracciare la nostra Religione l'umore turbolento della Compagnia, il gran desiderio di possedere, il tramischiarsi negli affari de Sovrani, l'avere infegnato in molti libri ( efaltati da loro fino alle Stelle, e stampati, e ristampati, come al presente il loro Busembaum), che si può infidiare alla Vita di chi nuoce, o ci vuol nuocere, o anche de' Sovrani, e l'effere fati più volte accusati di avere avuto. parte nelle cospirazioni, e nelle congiure, come in quella contro la Vita della Regina Elisabetta d'Inghilterra, e in quella detta della Polvere fotto Giacomo I.; effersi mischiati nell' affare della Lega, e nel Parricidio d' Enrico IV. Re di Francia. E questa presente ribellione nell' America non reca poco scandalo a' Protestanti, vedendo, che quelli, che nei altri Cattolici veneriamo con tanto rispetto, come i più pii, e divoti, e autorevoli Maestri della nostra Religione, e che tanto fono afcoltati, fostenuti, e rispettati in Roma, cadono pubblicamente in questi eccessi . Gli aliena non meno dalla Religione Cattolica il vedere i Gesuiti così arrabbiatamente attaccati all' interesse, che sopra ogni cofa vogliono lucrare. Sono alle pubbliche stampe i processi di molti acquisti fatti da Gesuiti per via di cabala, e di malizia, e le liti mosse con manifesta ingiustizia per una sordida cupidigia, e il patente commercio, del quale vi ho di fopra parlato, le quali cose ha ristretto in pochi versi il mentovato. Barone Moscovita nelle parole poco fa allegate. Tralascio le prove insigni dello spirito di vendetta, che è uno de' vizi predominanminanti nella Compagnia, e molte altre cofe, le quali, siccome scandallizzano non meno gli eretici, che i Cattolici, si accenneranno qui sotto.

Venendo per tanto a' Cattolici, dopo aver parlato'degli infedeli, e degli Eretici: come mai può il P. Generale far pompa di quello, che fanno di bene i suoi Religiosi per i Cattolici, senza fare un poco di riflessione a quanto hanno fatto di danno alla Chiesa di Dio? Io entro in questo dettaglio con estrema pena, e mi sento strappare il cuore a ripenfarvi; ma i disordini sono troppi di numero, troppo eccessivi in gravezza, troppo scandalosi per la pubblicità, per potersi diffimulare, interpretare, e coprire col mantello di carità Cristiana. Ognun sa, che tutti i torbidi, i tumulti, e le diffensioni, che sono insorte nella Chiesa da quasi 200. anni in quà, hanno avuto origine da' Gesuiti; talchè pur troppo si è verificato il prognostico, che fece la Sorbona nel primo nascere della Compagnia, cioè, che ella era ordinata non ad adificandum, fed ad destruendum. Le storie del Concilio di Trento ci danno notizia di quali, e quante difficoltà seminarono in quel Concilio, fino ad esferne cacciati ad una Congregazione a viva voce da' PP. Poco dopo fi videro nascere per il libro del loro P. Molina le dispute della grazia, e le strepitose turbolenze, le quali giunsero a porre in costernazione la S. Sede, e tuttala Chiesa Cattolica. I Sommi Pontefici Clemente VIII. e Paolo V. con fomma anfietà pastorale intrapresero l'esame delle nuove dottrine de' Gesuiti, e tenpero circa 80. Congregazioni innanzi a fe composte de' primi Teologi di quel secolo. La verità era già liberata dalle tenebre, e doveafi promulgare la condanna de' nuovi errori, circa la Grazia; ma i Gesuiti che non tentarono, che non fecero, per trattenere i fulmini del Vaticano, o per eluderli, fe non potevano riuscire nell' arduo impegno di trattenerli?

Bafti il dire che giunfero fino a corrompere con nuova edizione i testi del gran Dottore S. Agostino, à titarli corrotti in faccia al supremo Pastore; a fare scrivere biglietti minacciosi, e arroganti dal loro Cardinal Bellarmino al Papa stesso per intimorirlo a spargere fra i Fedeli, che il medesimo non era Teologo, appoggiando così l'infallibilità, e il valore delle definizioni Pontificie, non alle promesse di Cristo, e alla Cattedra di Pietro, ma alla perizia de' Papi nella Teologia; e finalmente per colmo d'infolenza, e d' iniquità mettere in disputa pubblicamente, se Clemente VIII. fosse vero e legittimo Papa 4 come quali a' nostri tempi cioè a' 22, di Giugno 1707; fece il P. Porquet, che alla presenza del Card. Tournon sostenne le due seguenti proposizioni.

1. Il Papa non può decidere infallibilmente le

controversie della Cina .

2. I Papi nella Chiefa non possono definire infallibilmente, che qualche cofa sia un idolo.

Vedete, Amico, che bei servigi sono questi fatti alla Chiesa Cattolica da' Gesuiti?

Tralascio per brevità un numero infinito di simili imprese di questi Reverendi, e scendo a cose più fresche Saltò in capriccio al P. Benzi Gesuita d'immortalare il fuo nome; e giacchè non poteva giungere a questa gloria o colla fantità , o con qualche opera letteraria degna d'eterna memoria; pensò di confeguire il suo fine con una nuova,ma bizzarra invenzione di morale rilaffatezza. Si pose in capo di togliere quel pudore verginale, che alle Spose di Gesù Cristo è stato sempre tanto in pregio; con levar loro lo ferupolo di colpa grave d'impadicizia 4 dichiarando in tuono magistrale , e in aria d' autorevole legislatore, che il toccare le guance, e il petto alle Monache non era un atto impudico, ma folamente fubimpudico. Benedetto XIV. condanno la scandalosa Dissertazione di questo modestissimo Teologo, e insieme i libri fatti, o che mai fi facessero ( quod absit, come egli dice )

dice ) in favore di detta Differtazione, e dottrina . Ma che perciò? Credete voi, che i Gesuiti uniformandosi all' infegnamento, e comando del Capo della Chiesa si unissero tutti a condannare, e riprovare la perniciosa morale del lor Confratello: no Signore . Il P. Benzi infegna che non è atto impudico, non è colpa grave, e così deve effere non offante la condanna folenne di Benedetto XIV. Imperocchè dopo detta condanna Pontificia, il P. Turani Teologo della S. Sede, scappò suori alla scoperta con un opuscolo segnato col proprio nome a difendere a spada tratta il suo P. Benzi. Lo stesso fecero altri Gesuiti da varie parti, e con che impegno, con che calore! Acciocchè poi il Mondo tutto potesse conoscere quali fossero le produzioni che escono da i Padri della Compagnia, e che da'Ge suiti sono tenute in altismo pregio, fecero una ristampa di tutte queste scritturacce obbrobriofe, premettendogli il titolo luminofo di, Opufcula vere aurea, con gravissimo dispregio del Romano Pontefice . Questi , questi sono i servizi , che dalla Compagnia si prestano alla Chiesa Cattolica.

Vero è che contemplando soltanto l'esterna corteccia delle cose, come fa il volgo, sembra che i Gesuiti facciano di gran cose per beneficio della S. Chiesa. Funzioni magnifiche nelle loro Chiefe, affiftenza a' Confessionari, Comunioni generali, prediche, missioni, scuole, esercizi spirituali, e cose simili. Sì Signore, ma chi offerva con occhio attento, chi s'informa, chi penetra dentro, si accorge benissimo, che tutte queste belle cose sono mere apparenze di zelo, e che in fostanza sono mezzi da' Gesuiti giudicati opportuni per giungere a' loro fini, ed interesse. Lascio da parte un cumulo di storielle graziose su quest' articolo, e mi contento folamente di portarvi un argomento breve, ma attissimo a persuadere qualunque de' più ciechi, e più venduti terziari della Compagnia. Eccolo . Se i Gesuiti si movessero ad operare per vero zelo, dovrebbero desi76
desderare, che nella vigna di Gesù Cristo si moltiplicassera gli operai, i quali entrassero a parte della cultura, e delle fatiche; e moltiplicati che sossero divebbero mostrar piacere. E pure questi Padri zelanti hanno per costume, e per sistema di opporsi acremente ad ogni sorta d'operapia, che o non si faccia da loro, o sotto la loro direzione: e perciò hanno sempre perseguitato ogni Ordine Religioso, ogni Congregazione, ogni Istituto, ed anche ogni particolare, che faccia loro qualche ombra, sia in genere di Missioni, sia Consessiona, sia si genere di Missioni, fia Consessiona, sia si sente di distruggeti affatto. Della qual cosa avvei molti esempi

da addurvi, ma mi contenterò folamente di accennarvi la distruzione dell' utilissimo Istituto della S. Infan-

zia; e della quale distruzione leggete la storia, e rattenete le lagrime, se vi dà l'animo.

Quindi è, che tutti quei gran servigi, che essi vantano prestati alla Chiesa Cattolica, si riducono a mere apparenze. Per questo nelle loro relazioni. e storie decantano, e magnificano le cose della Compagnia, e le fatiche della medesima con tant'enfasi. ed ampolofità, e fanno sì che tutto il Mondo le fappia, acciò formi una grande idea di questi operai, i quali hanno la privativa di giovare alla Chiefa. Io vi citerò un testimonio maggiore di ogni eccezione, e a cui i Gesuiti bisognerà, che abbassino la testa, perchè è de' loro medefimi. Egli è tratto dall' Imago primi faculi pag. 376., dove raccontano che nel 1640. fecero un triduo nel Gesù gli ultimi giorni di Carnevale a spese non sue, ma d'una Congregazione eretta da loro nella stessa Casa professa sotto il titolo dell' Affunta di Maria Vergine, coll'esposizione del Venerabile, in cui furono impiegati nove mila fiorini, ed eccone la descrizione. Meles erecta stetit in Templo Famesiano Societati Jesu 'ad bonorandum Sanctifs. Eucaristia Sacramentum. Raccontano poi in che consisteva quest'onore Moles alta centum viginti palmos, lata octoginta, pulcherrimis statuis, Imaginibus, historiis, emblematibus ad Stuporem notate bene non ad cultum, o devotionem exornata; que omnia cum supra quatuor milia flammarum, ac luminum illustrarent, nulla tamen flamma in oculos spectantium incurrebat. Cioè come un presepio, e con lumi senza fallo a olio, come nelle scene de teatri Hic res divina peracta est tanta pompa non si nomina mai la devozione . O tam fuavi Pontificiorum musicorum concentu, ut ad summam, qua in terris effe potest majestatem, nihil prater ipfius summi Pontificis prasentia requireretur. Rem divinam faciebat Illustrissimus, O Reverendif-simus Dominus Alphonsus Gonzaga Archiepiscopus Rhodiensis . Intererant Eminentissimi Cardinales numero septemdecim , omnesque propemodum Romanæ Curiæ Pralati. Quorum pietate excitati subinde alii toto triduo supervenerunt Eminen. Cardinales quinque, regumque omnium, ac principum Oratores Ge. ut non prophana baccanalia, fed coleftis Curia Epulum celebrari videretur. Cost è: sembra di sentire il raccolto di un convito, ma come quello di Baldassarre, dove non vi era di sacro, se non i vasi d'oro, e d'argento del Tempio. Questo qui dipinto con tanta ampolosità, non è quel Sacrum Convivium, in cui l'anima si nutrisce dell'umilissimo Agnello, e in cui si sa memoria della non meno umile, che dolorofa fua passione, e nel quale l'anima si riempie di grazia, e di speranza di un'eterna felicità. În questa narrazione non hanno luogo ne le profonde adorazioni al trono della grazia, nè le devote preghiere, nè le meditazioni profonde de' divini misteri, nè l'unione del cuore con Dio, nè l'elevazione dell'anima alle cose celesti, nè i replicati ringraziamenti alla benefica Divinità, nè le dirotte lagrime fopra i passati trascorsi , ne le promesse stabili di mutar vi28

ta, e di fuggire ogni forte di peccato, ed ogni forta altresì d'occasione. Qui veggo bensì portata in trionfo la pompa, e il fasto superbamente adorno, veggo moli fublimi, ed immenfe, e riportate di esse l'esatte misure, come se sossero la forma sostanziale di quella devozione: veggo bellissime statue, veggo quadri, istorie, emblemi, per suscitare nelli spettatori la maraviglia: veggo migliara di lumi accomodati artifiziosamente per creare idee teatrali. Sento discorrere di musiche, e di concerti, e liste di personaggi carichi di dignità, e di grandezze temporali; Amba-sciadori, e Oratori di Re. Sento rilevare la mancanza del Sommo Pontefice, e desiderarlo non per accrescere la devozione, ma per compimento del superbo spettacolo. Vedete dunque, Amico, che non parlo per malevolenza, ma che dico la pura, e retta verità, la forza della quale è tanto grande, che scappa di bocca agl'istessi Gesuiti non solo nel passo quì addotto, ma in tutto quell'enorme volume, il quale non è altro, che un testimonio irrefragabile, che i Gesuiti in tutte l'opere pie da loro vantate, dicono di cercare la maggior gloria di Dio, ma cercano la propria. E questo volume, dove si numerano, e si esaltano fino alle stelle in prosa, e in versi tutti quei beni, de quali tanto si gloriano, pare un rimprovero satto a Dio, e un presentarglisi avanti, come creditori di grosse somme per farsi pagare, e rifare il resto. E che la cosa sia così è tanto chiaro, che essi medesimi l' hanno conosciuta, ed hanno procurato di ritirare questo libro a qualsivoglia più gran prezzo, ed io conosco un mio, e vostro amico onoratissimo Cavaliere . a cui furono offerte cento doppie per cavarglielo dalle mani, e sopprimerlo, come gli altri; quindi è ch'e diventato tra i libri rari, rariffimo .

Finalmente per compimento di questo articolo voglio porvi sotto gli occhi un' osservazione sulle storie de' Gesuiti satta non ha molto tempo da un soggetto di ge-

70

nio affai elevato, il quale ha confumato i fuoi anni in una continua applicazione di fludi, e di viaggi a folo fine principalmente di rilevare il netto circa lo ipirito, e la condotta della Comp, di Gesù, per formarne la storia, la quale fu pubblicata non ha ancora 20, anni colle stampe di Parigi, e d'Utrecht. Io non so chi sià l'autore; ma i Gesuiti sospettano che sia un Cavalier Savojardo, il quale per molti anni ha professato il loro Istituto, e uno di quei 30. Gesuiti, i quali nel 1703. partirono da Lisbona per l'Indie, e che poi disertò daldalla Compagnia. Ecco le sue parole trasportate dalla Francese nell' Italiana savella . Leggasi , se può aversi tanta pazienza, la loro grande Storia in sei volumi in foglio, quella che ha fatto in particolare de Gefuiti d' Europa il loro P. Tanner, la vita del loro Generale Lainez scritta dal Ribadencira, quella del P. Coton dal P. d' Orleans, del P. Oger dal P. Dorigni, quelle di molti altri Gesuiti composte 'da' loro Confratelli. Si leggano le Memorie del P. le Comte sulla Cina, la grande Storia di questo medesimo Impero fatta dal loro P. du Halde, quella del Giappone da un Religioso del medesimo Ordine, quella dell' Abissinia dal P. Lobo , e ciò che il P. Avril ha scritto sulla Moscovia. Si leggano, s' è possibile di giungere al fine gli 82. volumi di Relazioni , o sia Lettere Edificanti sulle loro Missioni nell' Indie, le quali questi PP: hanno scritte in ogni lingua, affinche niune le ignorasse. Si scorra l'Imagine del primo secolo della loro Compagnia, composta da' Gejuiti di Fiandra, libro dettato dall'orgoglio, e dato in luce dall'impudenza . Si leggano tutte queste opere e si troverà &c. ... Finalmente chi vorrà prendere un'idea del fasto, della vanità, e della sfrontatezza degli Storici Gefuiti, non dee far altro, she gestar gli occhi sulle Immagini , le quali sono poste al principio delle Vite particolari de Gesuiti d' Eu-ropa, date in luce dal loro P. Tanner con guesto

80

titolo: SOCIETAS APOSTOLORUM IMITA: TRIX. Vedranno alla prima pagina S. Ignazio rappresentato in una nuvola, dalla quale, come un altro Messia, spande su tutta la terra il suo spirito in forma di lingue di fuoco. Le altre Immagini, che sono alle teste di ciascuna Vita de suoi discepoli, non sono meno fastose, ne meno empie Oc. Per verità le relazioni , che delle loro Missioni i Gesuiti sanno pubblicare in Europa sono tanti romanzi, sanno un complesso d'imposture, di falsi miracoli, e conversioni per gettare polvere negli occhi agli Europei, come ne sono stati più volte convinti da chi si trovava allor presente in que'rimoti Paesi. La Corte di Francia proibì loro più volte lo spargere queste Relazioni sì menzognere; e i buoni PP. hanno obbedito : sostituendo alle Relazioni le Lettere Edificanti . A questo proposito voglio, Amico carissimo, proporvi un quelito curiolo. I Geluiti Europei scrivono ordinatamente la Storia della Compagnia, e deputano a questo fine soggetti scelti col titolo d' Istoriografi . i quali non hanno altra incombenza. Ora io bramerei di sapere, perchè tengono un metodo fisso, ch' è di non dare alla luce, se non se quel pezzo di Storia, il quale comprende le cose accadute ottanta . o cento anni avanti la pubblicazione ? sapreste voi foddisfare questa mia euriosità? io ho sempre sospettate, che ciò facciano, perche non è più vivo alcuno de testimoni ne di vista, ne di udito. Chi sa di qui a cent'anni in quale aspetto saranno da loro rappresentate le cose presenti di Portogallo!

Questi sono i beni, che hanno fatto i Gesuiti rispetto ai Cattolici, lasciando de parte la perversione del morale Evangelica, perchè di ciò ne sono siat scritti tanti libri, che sormerebbero una Biblioteca. E guai a chi ha voluto sostenere gl' insegnamenti di Gesucristo, perchè è stato perseguitato fino alle ceneri, come si è veduto nel P. Concina con scandolo de Cattolici, e de-

gli eretici. Tuttavia (gran cola!) i Cattolici, che per cento ragioni e di cofcienza, e di onore dovrebbero effere i più illuminati, fono, o fanno le vilte d'effere i più ciechi, offuscati da quella loro dewota efteriore apparenza, onde è forza esclamare:

Misera la volgare, e cieca gente!

# DUODECIMA.

, A tutta la religione si estende il discredito, e

Che il discredito si estenda a tutta la religione è un gran pezzo, e son presso a 200. anni, mentre cominciò a discreditarsi poco dopo la sua istituzione, e mi stupisco della semplicità del P. Generale, che non se ne fia accorto fino ad ora . Se il discredito fosse stato rinserrato tra i particolari, e tra persone ignote, e fosserosolo voci popolari, lo compatirei, ma sono scritti stampati, e libri interi, e opere in più volumi in diverse lingue, composte in diverse parti del Mondo da nomina celebratissimi, e fin da'Gesuiti stessi, e da corpi întieri di Religioni, e di Università, da Editti Regi, da Decreti, e Brevi, e Bolle di Papi. Doveva dunque dire, che con quelto fatto di Portogallo cresce il discredito, e si fa qualche poco più palese, e più certo. Al discredito della Compagnia il P. Reverendis. aggiunge anche il danno. Quì veramente ha tutta la ragione di dolersi, e di gridare, perchè questa è cosa nuova per la Società, ed è veramente quella, che lo scotta; che quanto al discredito, i Gesuiti lo sopportano con più pazienza; e tanto quanto se ne difendono con procurare di screditare con le imposture, e con le calunnie chi scuopre, e manifesta le loro magagne: e benchè scoperta la falsità di queste calunnie ciò ridondi in disdoro della Compagnia, essi ci rimediano col ripetere le calunnie medesime mille volte, se bisogna, come se non fossero state chiaramente convin-

82 vinte di falso, avendo appresa a maraviglia l'arte del calunniare, i Canoni della quale ha ristretti in pochi versi il loro P. Berruyer, e gli ha inseriti nel fuo moderno Vangelo (pag. 2. t. 3. p. 238. Hift. du Peuple de Dieu ) Eccovegli: I discorsi più evidentemente calunniosi, (come l'empia Ritrattazione del P. Concina), e più solidamente confutati. (Come il congresso di Bourgsontaine, e gli Statuti de' Giansenisti pubblicati da Marandel ), lasciano sempre un' impressione nojosa addosso all' innocenza, e mantengono un sospetto determinato, che anche le più forti apologie non scancellano affatto giammai. Quella è la maniera d'avere dalla sua il volgo (cioè 7. ottavi del Mondo: ) con la pazienza, e col tempo uno lo fa passare dalla venerazione fino al disprezzo, e dalla confidenza fino all'odio. Non ci unol altro per ottener questo , che saper calunniare con destrezza, e ripetere le stesse calunnie con coflanza. Ora la virtù d'una tal costanza si trova in grado eroico ne'Gesuiti, più che la destrezza; ma onesto proviene dall'avere voluto portare tropp'oltre quest'arte ; ed hango fatto come quei rettorici , di cui parla Petronio, che volendo oltrepaffare gli ultimi termini, a'quali avea condotto Cicerone l' eloquenza, la rovinarono . Pace vestra dixerim : Ves primi eloquentiam perdidiftis Oc.. Ma avendo alla perdita, che per queste vertenze (per parlare come it P. Generale, ) che corrono tra il nostro Re, e la Compagnia : ella foffre nell'intereffe, questa è irreparabile, oltre l'esser nuova, come ho detto. Fino adesse dal primo giorno del fuo nascere, si è andata sempre impinguendo, fenza interruzione, e fempre accumulando ricchezze sopra ricchezze da tutte le parti, e per tutti i versi; ma ora si vede precludere il canale maestro, e che portava tesori in maggior copia, cioè il commercio dell'America. Ma che vuol fare? non se la prenda col nostro Re, ne con quello di

di Spagna, ne co Portoghefi, o gli Spagnuoli, ma co'tanti Canoni della Chiefa, e co'tanti Sommi Pontefici, che hanno proibito il commercio, e la mercatura agli Ecclesiastici. Anzi non se la deve prendere nè anche contro questi, perchè i Gesuiti sono in possesso da tempo immemorabile di passat sopra i Canoni, o d'interpretarli per via del loro Probabilismo, e di non curare, e disubbidire i Decreti de' Papi, i quali per di più hanno avato per loro in questo genere tutta la condiscendenza, e gli hanno. fasciati commerciare in santa pace, quanto, e come hanno voluto. Se la prendano contro loro stessi, che non contenti di far questa vasta mercatura in cospetto di tutto il Mondo, e di ricoprirla in guisa, che in Roma stessa molti Porporati la negassero, e fuori di Roma molti Principi non la credessero, hanno di più volute rapire a'Monarchi l'intere provincie, e fare schiavi i loro sudditi, e ribellarli contro i loro legittimi Signori, e prendere anch'effi le armi, e mettersi alla testa de'ribelli.

## DECIMATERZA,

" Quantunque essa ( la Compagnia ) abborrisca " i delitti, i quali si attribuscono a' Padri di Por-

, togallo.

I delitti principali, i quali si attribuiscono a'Gefuiti di Portogallo, sono la ribellione; e il commercio. La Comp. aborrisce la ribellione; ma intanto dall'Europa manda nell'America i Gesuiti Ingegneri, Marescialli, e soldati. Aborrisce il Commercio; ma Roma tiene il banco, il quale se la passa d'intelligenza con quello di Lisbona, e di tutte l'altre piazze più sioride dell'Europa; riceve in Roma le mercanzie, e le ricchezze che di la vengono, e se ne impingua, sioriate però che nel tempo stesso prisce la ribellione e il mercintonio. Così va bene. Ma su di cio abbiam di

fopra parlato abbastanza. Vorrei bensì che il P. Genevale mi facesse l'onore di citarmi un esempio, con cui fi dimostrasse, che la Comp. ha punito talvolta qualche Gesuita reo o di ribellione, o di commercio illecito, o di altro delitto, che contribuisce all'interesse della Comp. Di grazia me lo citi, perchè nelle Storie non lo trovo. Trovo bensì, che la Comp. ha fempre difefo, spalleggiato, e canonizzato simili rei. Che pena diedero i Superiori de'Gesuiti al P. Commolet, il quale nel 1589. svegliò un'acerba sedizione de' fudditi contro Enrico III. Re di Francia? che pena al P. Guignard, il quale prese a sostenere in un suo empio libro, che Enrico III, era stato giustamente affassinato? che pena a'Gesuiti autori della congiura orribile contro Marignon, per cui furono tutti scacciati da Bordeos? che pena a'Gesuiti di Praga nel 1611. allor quando fomentarono le sanguinose fazioni di quella Città, e fu trovata nel loro Collegio quella gran quantità di schioppi, polvere, palle, e ogni altro genere d'armi ? che pena a quei tre, che nella minorità del Re Sebastiano di Portogallo eccitarono tante turbolenze in quella Corte, arrivando co'loro intrighi, e fin coll'abuso delle confessioni sacramentali di quei Principi, arrivando, dico, a escludere dalla Reggenza la Regina Madre per sostituire il Card. D. Enrico. e poi a escludere questo per aver essi tutta libera in mano l'amministrazione del Regno? che pena a quelli che av evano ordita la congiura contro la Regina di Navarra, ed Enrico IV. suo figlio per fargli restar prigionieri, come restati sarebbero, se non vi accorreva la pietà di Elisabetta Regina di Spagna, che sece svanire la congiura? che pena a tanti altri traditori, e ribelli, che mi risparmio di numerare, perchè mi viene a fastidio? vero è, che i tre Gesuiti, uno de'quali fu l'autore della congiura contro Giacomo I. Re d'Inghilterra, e gli altri complici, furono condannati all'estremo fupplizio; ma non furono già condannati, o biasimati

da'Gestiti, i quali anzi gli qualificarono per Martiri della Fede: Vedete che empierà! e poi si ha da dire ehe la Compagnia aborrisce i delitti! Non voglio stancarmi a fare una filza di delitti impuniti in altro genere, purche fossero profittevoli per le loro mire, e interessi. Dirò solo che non si è mai veduto gastigare un Gesuita, le cui scandalose dottrine sieno state condannate da'Romani Pontefici. Veggo bensì rilegato in esilio il P. Caussino, perchè non volle rivelare a'Su. periori le confessioni di Luigi XIII. Veggo carcerato un P. Inchoffer, perchè disapprova i vizi della Comp. un P. Rainaud, perchè infegna in un suo libro effer proibita agli Ecclefrastici la mercatura. Veggo sparire dal numero de'vivi un P. Ximenes, perchè in Madrid induce un Signor moribondo a mutare il testamento fatto a favore della Comp. in pregiuzio de'fuoi congiunti. Veggo un P. Criton esiliato dall'Inghilterra nella Provenza; ed iviafflitto, e punito da'fuoi Confratelli, perchè disapprova le loro macchine contro la vita de Sovrani. Veggo fazi di mali trattamenti, e d'obbrobri un P. Branza, e un P. Visdelov poi Vescovo di Claudiopoli, perchè rigettano i riti idolatrici nelle Missioni. Veggo finalmente umiliato, e vicino ad effer deposto un Generale Tirlo Gonzalez, perchè piange sulle rilassatezze della Morale Gesuitica, e pensa a riformarla. Ecco i delitti, i quali abborrisce la Compagnia di Gesù.

# DECIMAQUARTA.

, E singolarmente ogni cosa, che possa offende-,, re i Superiori tanto Ecclesiastici, che Secola-,, ri.,

Potrei qui trascrivere tomi intieri, se volessi raccontare le impertinenze, le ingiurie, le calunnie, le persecuzioni da'Gesuiti contro un'infinità di Vescovi, si quali hanno tentato di porre argine alle corruttele;

agli abusi, alle massime perniciose della Compagnia, allora quando quelte o pregindicavano alla dignità Episcopale, o all'anime della respettiva lorogreggia. Mi contento di tacere de'Vescovi di Fiandria, di Francia, di Spagna, e di altre Provincie, e che parliamo folamente di Bernardino d' Almanza Arcivescovo di S. Fede nel Perù . Matteo de Caltro Vescovo spedito da Urbano VIII. nell' Indie, Ernando Guerero Arcivescovo di Maniglia Bernardino di Cardenas Vescovo del Paraguai, Giovanni de Palafox Vescovo d' Angelopoli , Filippo Pardo Arcivescovo di Maniglia; i quali tutti furono barbaramente perseguitati da Gesuiti per la cansa di Gesù Cristo. Passo sotto silenzio altre persecuzioni meno infigni, ma fiere anche esfe, e detestabili. Ed a'Legati, e Visitatori Apostolici, che carezze non hanno fatto i PP. Reverendi? per ricolmare d'orrore chi ha un piccol senso d' umanità . basta solamente rammentare gli strapazzi, le tirannie usate senza legge, e senza misura contro il Santissimo uomo Cardinal di Tournon, il quale al fine morì vittima de'Gefuiti. Finalmente il loro rispetto e obbedienza verso i Romani Pontesici restadimostrato abbastanza da ciò, che di sopra si è mentovato. Aggiungerò folamente che Innocenzo XI. di fanta, e gloriofa memoria per avere condannate alquante empie propofizioni infegnate e difefe da Gesuiti, giunse a riscuotere da loro tanta riverenza e sommissione, che oltre all'avergli inimicato il Re di Francia per opera del P. la Chese, lo spacciarono pubblicamente per Giansenista; e portarono tant'oltre la loro audacia, che nella loro Chiesa di Parigi affissero i cartelli , co quali esortavano i Fedeli a fare orazione per Innocenzo XI, già caduto nel Giansenismo. Quanto poi al rispetto pet li Superiori fecolari, non hanno fe non che quello, che è generato in loro dal timore. DE-

# DECIMAQUINTA,

" Anzi desideri e procuri per quanto è possibile " d'esser libera da quelle mancanze ancora, alle " quali è soggetta la condizione umana, e special-

, mente la moltitudine. ,,

Che la Società desideri e procuri per quanto è possibile d'esser libera da quelle mancanze ancora, alle quali è foggetta la condizione umana, è un contrasegno di tendere a una persezione, che supera tutte l'altre perfezioni, e alla quale non è possibile di giunger mai in questa misera vita, ed è una gran riprova della sublime, e incredibile santità della Compagnia. Il male è, ch'ella non solo desidera e procura di pervenire a quella inarrivabile perfezione, ma anche pare, che creda da quel che si può congetturare d'esfervi giunta. Rileggete con qualche pausa questo Memoriale, e sappiatemi dire, se dico il vero; e se non ne rimanete persuaso, leggete i libri da' Gesuiti stampati in lode, o difesa loro, e ne resterete più che pienamente convinto, e specialmente il famoso libro, e rariffimo intitolato: Imago primi faculi ; che da per tutto fa pompa di quelta eccelía, e decantata loro perfezione. E perchè il tomo è groffo non voglio, che ne leggiate se non le prime carte. Alla p. 36. troverete che tutti i Gesuiti sono così persetti, che anche giovanetti fon giunti alla perfezione d'un vecchio di cent'anni! Ego vero omnes Socios ajo Senes esfe, O quatquot extremum in Societate Jefu diem obeunt, faculum vixisse. Prova poi ciò lungamente l'Autore, e spiega quel che intende di dire per la parola Sones dicendo (p. 39.) che. Omnes divina reguntur sapientia Oc. addo etiam ubi a Jesu aterna patris Sapientia in Societatem laborum, fludiorumque funt vocati. come pretendono d'essere i Gesuiti, omnibusque paterna Cura, & follicitudine subveniunt & confulunt,

nemo est, cui non Senectutis gloria debeatur, numo qui dies suos, atatemque non expleat, & quamvis pramature mori videatur, saculum centumque annos vixisse credi non debeat, e osservate, che in quest' elogio, e così negli altri l'Autore comprende Omnes socios; a'quali applica (ap. 155.) queste parole cavate da'libri de'Re (3. c. 10.) Beati Viri tui, & beati servi tui, Domine, qui stant coram te seni-

per, O' audiunt fapientiam tuam .

Se vogliamo anche poi parlarsi più chiaro. Il P. Génerale ci vuol far sapere, che i religiosi della Comp. non fono foggetti a quelle miferie, e fragilità fenfuali le quali fogliono esser famigliari all'umanità, e al Cristianesimo stesso; e che perciò ancora per questo capo essi meritano del riguardo per le cose del Portogallo . Se questo è il senso delle parole del P. Generale. come io credo, non mi ritiro dal far giustizia alla Comp. L'esteriore de'Gesuiti d'Europa è tale, che somministra sufficiente argomento della loro pudicizia; nè in questo genere danno scandalo al Cristianesimo col loro esempio, come lo danno colle rilassatezza delle dottrine anche in genere di fenfualità . Dell'interno giudichi Dio, il folo esterno è di nostra giurisdizione. Dico bensì i Gesuiti d'Europa , perchè fuori d'Europa non è così, se dobbiam prestar fede a'reclami de'Vescovi. de'Missionari, e alle relazioni che abbiamo da quelle parti. La sola lettera del Vescovo di Nankin a Bened. XIV. e i suoi ricorsi alla Sac. Congreg. di Propaganda, basterebbe a farci conoscere il contrario . Parlando pei de' Gesuiti d'Europa, bisogna ancora che il P. Generale rifletta, che non fono già essi soli tra'religiofi, i quali diano buon esempio di pudicizia. Vi fono molti altri Ordini Regolari, a'quali non fi può negar questo pregio . Anzi io tempo per fermo, che come negli altri Ordini Regolari, anche più disciplinati e offervanti, si trovano de'deboli, e de'scandalosi, così abbia i fuoi anche la Compagnia. Lo spacciare il

privilegio accordato da Dio a Sant'Ignazio, che per lo fpazio di cent'anni niun Gesuita sarebbe caduto in peccato mortale, e che S. Francesco Saverio ne ottenne la proroga per altri dugento anni, sono fole da raccontarsi a' ragazzi delle Camerate piccole nei Collegi, non agli uomini di ragione e di fenno: e il P. Generale sa benissimo che il Cardinal Federigo Borromeo parente,e successore di S. Carlo nell'Arcivefcovado di Milano, oltre agli altri motivi, si disgustò acerbamente co'Gesuiti, e non gli volle più attorno, perchè volevano dar ad intendere a lui medesimo queste sciocchezze, Così è:la Compagnia di Gesù è una Congregazione di nomini, e questo basta per trovarsi anche in esta la debolezza, e fragilità. In fatti il P. Generale non può ignorare che fino a tempo di S. Ignazio nell'anno 1551. i Gesuiti di Coimbria ebbero delle gran taccie in questo genere, e che il S. Patriarca spedì ordini di riforma, e di rimozione di molti soggetti da quel Collegio; che simili accuse ebbero i Gefuiti in Lovanio nel 1552. Che fotto il General P. Lainez nel 1560. si sollevò un gran tumulto in Monte Pulciano contro de'medesimi, e specialmente contro il P. Gombaro Rettore, onde provvide a se stesso colla fuga, e fu poi dal Generale scacciato dalla Compagnia:che pochi anni dopo i Gesuiti in universale perdettero la stima e l'affetto di S.Carlo Borromeo, il quale tolse loro la direzione de'Collegi nella sua Diocesi per questa medesima causa, e allontano con sdegno da se lo stesso suo Confessore P.Bibera: Che in Salamanca nel 1636. il P. Mena avea frequentissimi ratti, ma non di spirito, con una fua figlia spirituale che in Granata verso lo stesso tempo Baldassarre de'Re Laico Gesuita su trafitto da un povero marito disperato : che a'nostri tempi, per farla corta, il P. Bialucci avvisato dal Cardinal Tolomei Gesuita di esservi al S.Offizio accuse contro di lui avanzate dalle Monache di Firenze, sparì all'improvviso nel 1726.

dalla detta Città: che nel 1731. si riempì l'Europa della storia del P. Girard cen la famosa Cadiere di

To-

Tolone sua penitente, e che ne surono satti voluminosi, e scandalosi processi dal tribunale ; e che finalmente nel 1737., e 38., vari Gesuiti in Sezza, e in Perugia furono inquisiti dal S. Offizio per simili cause, come allora fu detto, essendone stati altri carcerati, ed altri falvati colla fuga. Taccio i nomi , perchè quei foggetti , come credo , fono ancora viventi. In Evora ultimamente un Gesuita uceile un suo confratello, e per modestia taccio il motivo. Credete voi però, Amico, che per questi fatti io mi scandalizzi, o giudichi perciò meno rispettabile la Compagnia? No, Io non mi maraviglio che in un corpo sì numeroso si trevino alcuni membri deboli, e capaci di disordini . Solo rammento ciò affinche il P. Generale non fi prenda l'impegno di volerci far passare i Gesuiti per impeccabili . It P. Lainez Generale si diportò con maggiore accortezza. Il Clero Romano nel 1654. presentò a Pio IV. molti capi d'accusa contro de' Gesuiti, e alcuni di tali capi riguardavano la morale, come può vedersi dalle scritture, che si confervano nella libreria Varicana. Lainez non volle scusare i Gesuiti col dichiararli impeccabili, ma bensì portò al Papa l'esempio di Caino, di Cam, e di Giuda, i quali benchè fossero stati nella compagnia de'Santi, nondimeno furono malvaggi...

Ma sieno i Gesuiti tutti esemplari ne columi; o domando come c'entra questo colla causa presente di Portogallo? Si deve sorse per questo accordar loro la franchigia per gli altri delitti? E che? Tra i presetti di Dio, e della Chiesa, non vi è sorse che il sesto precetto del Decalogo, il quale meriti di esse processo della Chiesa, non vi è sorse che il sesso precetto del Decalogo, il quale meriti di esse processo della provincia a'Sovrani, la ribellione, la calunnia, la frode, il mercinomio, e tanti altri missatti, contrari alle sante loggi dell'umana società?

### DECIMASESTA.

Certamente i Superiori della Religione, ficcome apparisce da'registri delle lettere scritte, e ri-4. cevute, hanno fempre infiftito fu la più efatta regolare offervanza, ficcome di tutte, così delle , Provincie di Portogallo, e avendo per altro avu-, te notizie d'altre mancanze non hanno risaputi , i delitti, che s'imputavano a quei Religiosi, e , non fono stati previamente ammoniti, ed interpellati, acciò vi ponessero riparo.

Mi perdoni il P. Rev. non doveva mai citare i regiftri delle lettere fcritte, e ricevute, ne i vecchi affistenti, o quelli, che hanno rivoltato quei registri dovevano avvertirlo, che non toccasse questo tasto; perchè in Propaganda hanno delle memorie, che a tempo del P. Oliva furono troyate dalle controlettere, che dicevano tutto il contrario di quello, che era prescritto nelle lettere poste in registro. Una simile diversità su trovata in tempi posteriori, cioè d'alcunt Gespiti, che credo ancor vivi da Monsignor Nicolai morto Vicario di San Pietro in Vaticano.

Il P. Generale, che ha saputo le minime mancanze de'suoi Religiosi, come mai non ha saputo i delitti , che fono loro, non dico imputati, ma provati, e riprovati autenticamente? Ve lo dirò io. Il P. Generale vede quel che è possibile, ma non vede l' impossibile. Il P. Generale travede come per ombra una remota, e metafilica possibilità, che i suoi Religiosi possano per un caso singulare commettere qualche mancanza, ma di quelle, alle quali è foggetta la condizione umana, e specialmente la moltisudine, cioè di quelle mancanze, in cui cadevano anche i gran Santi, e perciò se lo commettono, subito le vede, e le sa, ( e lo credo avendo una spia occulta in tutte le case della sua Religione.) Ma come che crede impossibile, che un Gesuita commetta un delitto, il P. Generale non lo può vede-

vedere, ne fapere. Potrebbe anch' effere, che nel registri delle lettere scritte da Superiori a suoi socii non fosse stato insistito, ne posto per delitto l'astenersi dall'invadere le terre, i beni, e la libertà degl'Indiani, ne il ribellare i foggetti ai loro Monarchi, nè l'astenersi dal commercio; poiche i superioti della Società avranno trovato nella loto Teologia particolare, che queste cose non sono delitto, per esser fatte a maggior gloria di Dio, e a profitto di tutto il corpo della Compagnia; e faranno come i Farisei, che spurgavano il vino da un minimo moscherino, e poi inghiortivano un cammello. Del resto a chi sa qual sia la dispotica potenza del Generale fopra i suoi sudditi, e la cieca soggezione di questi da quello, sarà impossibile il persuadere, che i sudditi non abbiano riferito tutto al Generale, e che se il Generale avesse loro comandato, che si astenessero da quelle tali intraprese, essi non avessero subito desistito. Monsignor Fouquet scriffe pure una lunga, dotta, e santa lettera, piena di unzione, e di carità, che si legge stampata nelle Memorie del P. Norberto, colla quale informa i suoi Superiori dell' Idolatria, che i suoi Confratelli mescolavano col Cristianesimo nella Cina, e pure non solo i Superiori non ripresero, ne gastigarono, come era di dovere, quei Missionari, ma anzi perseguitarono, come vi ho detto, il povero P. Fouquet. Laonde il P. Generale ha tutti i torti del Mondo a lagnarsi, di non esfere stato previamente ammonito, ed interpellato, accib vi ponesse riparo. Potrei farvi la numerazione di quei ricorsi, che sono stati fatti a' Superiori de'Gefuiti conero vari loro Religiosi particolari, e benchè non ne abbia a memoria se non un piccol numero rifretto al numero immenfo di detti ricorfi, tuttavia questa numerazione sarebbe più lunga dell'Iliade, coll' aggiunta anche dell'Odiffea. Mi riffringo a uno, che è flato fatto fotto i vostri occhi, e fotto i miei . Tutta Y Italia si è doluta a'due Generali antecessori del presente, e sorse a lui ancora dell'insolente, e ingiurios, calunniosa, salía, e piena d'imposture, d'ingiurie, e di scherni l'Istoria Letteraria del P.:Zaccheri, o Zaccheria, che ha preso a mordere, deridere, e calunniare tuttigli uomini più dotti, più probi, e venerabili dell-Italia, e a discreditare le loro migliori Opere; Ma che? si è detto, che i Superiori via avevano preso rimedio, e probibito al detto Padre il più stampare, ma poi non è stato mai vero. Bensì si è veduto profeguire a mandar suori altri tomi, sempre più pieni di superbia, d'insolenza, e di menzogne, e di calunnie,

Credete voi, che il P. Generale non sappia, che il peccato filosofico è stato condannato dalla S. Sede, e che non sappia insieme, che alcuni de'suoi religiosi lo van di quando in quando o nelle tesi, o ne'libri rimettendo in ballo, come ha fatto tra gli altri con più, e diversi errori ultimamente il P. Ghezzi? E pure quantunque il detto Padre sia stato dalla S. Congregazione obbligato a ritrattarsi pubblicamente colla sampa, il P. Generale per questo non l'ha mica gastigato, nè ha compianto, come sa ora in questo suo Memoriale il discredito che n'è provenuto alla Compagnia. Troppe sono le volte, che i Superiori Gesuiti sono stati obbligati in Francia, e in Italia a protestare d'abborrire, e di condannare molte opinioni de'loro fudditi , ma per questo non si è veduto mai uno di questi sudditi gastigato. Si è veduto bensì altri loro fratelli ripetere i medefimi errori nelle loro, Opere stampate, e rivedute da quei Superfori, che avevan condannati i detti errori. Fu fatto da Luigi XIV. abiurare in stampa il P. Munier, che aveva tolto dal Mondo il precetto d'amare Iddio, ma il P. Munier non fu nè pur leggermente gastigato . I Gesuiti più graduati di Francia parimente con la stampa disapprovano gli errori de' PP. Arduino, e Berruyer: la S. Sede fece disdire il P. Ghezzi nel modo

medesimo, e pur nessuno di detti Padri riceve da' Superiori la minima mortificazione . Il P. Pichon diede alla luce il suo perniciosissimo libro, in cui perverte tutta la dottrina della giustificazione del peccatore, contro del qual libro si sollevarono i Vescovi della Francia più pii, e più dotti, e fu condannaro dalla Sagra Congregazione dell' Indice : ma i Superiori non folo non gastigarono il P. Pichon, ma lo colmarono di elogi fin dopo morte, anzi di più si rivoltarono con l'ingiurie, con le calunnie patenti contro l' Arcivescovo di Tours. che l'aveva dottamente impugnato. La medefima Sagra Congregazione proibì la scellerata Biblioteca Giansenistica del P. De Colonia piena di errori. d'imposture, e di catunnie, il loro P. Patullie la ristampo col titolo di Dizionario con l'aggiunta di un tomo peggiore, è più iniquo degli altri ; ma al P. Pahtullie non ne fu fatta ne pur un'amorevole correzione da'suoi Superiori, anzi in Roma stessa il P. De Colonia su difeso con maniere obbrobriose contro i Domenicani tacciati d' Eretici . contro la Congregazione, e i Cardinali, che la compongono, e con poco rispetto del Papa medefimo. Questi autori, e i loro scritti, e le loro massime son cognite al Padre Reverendissimo, e fono state a'suoi antecessori, ma non ci hanno rimediato, come avrebbero potuto; adesso poi vogliono rimediare alle tibellioni, e ufurpazioni, che fanno i suoi sudditi d'America, e al commercio, che fa tutta la Compagnia. Se vuol rimediare, faccia, che i suoi Religiosi lascino di mercatare, restituifcano l'usurpato, e si soggettino a' loro Sovrani. Vedete dunque, che il P. Generale si burla del Papa, qualora dice, che defiderava d'effer previamente ammonito e interpellato, per por rimedio a quei delitti, che S. M. F. ha posto sotto gli occhi di S. Santità .

DECIMASETTIMA. " E dopo che hanno avuto riscontro, che quei

, PP. avessero incorsa l'offesa di S. M. F., che han-" no provato un estremo rammarico.

Mi duole, che il P. Generale sul principio del suo governo abbia provato questo rammarico, e di più un rammarico esterno. Voi crederete, che questo rammarico provenga dal fentire, che i fuoi religiosi sieno caduti in delitti sì gravi, ed attoci? ma no. Si duole, che abbiano incorsa l'offesa di S. M. F. Questa è una doglia, che non ammette lenitivo nel cuore del P. Generale . Ma chi glielo potesse vedere, forfe troverebbe, che la piaga più profonda, che vi sia è , che questi reati tenuti tanto bene per un sì lungo fpazio coperti, si sieno disvelati prima del tempo . Scoprire si dovevano senza fallo, ma non, ancora. Ci. voleva un comporto più lungo, perchè si maturasse questa pera, e questa mina doveva scoppiare, dopo che non vi fosse stato più riparo, cioè quando fosse giunto quel punto critico, e quel tempo tanto deliderato, e aspettato con tanto stento dalla Compagnia, e previsto da Melchior Cano quasi 200. anni prima in quella lettera, ch'egli scrisse al P. Reglu Agostiniano confessore di Carlo V. Facit Deus, ne tempus tandem adveniat, quo Reges eis obsistere velint, nec possint . Questo tempo era vicino, manon era per anco arrivato, in sui ne i Principi, ne i Re, ne Roma potrà por freno a questi benedetti PP., che fanno il quarto Voto di un'umile, e cieca fommissione al S. Pontefice.

DECIMAOTTAVA.

, Hanno fupplicato, che fosse data loro notizia ,, particolare, e de'delitti, e de i rei, Hanno esibito a S. M. di dargli ogni dovuta foddisfazione , e di prendere le meritate pene de i rei , e di mandare anche da paesi esteri le più atte, ed ac-, creditate persone della Religione per effere Visi,, tatori, e togliere gli abusi, che si sossero introdot-,, ti, ma le umili preghiere, ed esibizioni de Su-

, periori non fono state degne di essere esaudite. Voleva il P. Generale, che gli fosse stata data notizia particolare, e de'delitti, e dei rei. Di questo dunque non si può lamentare, perchè già ha ricevuta la grazia. Or perchè dunque porta le sue doelianze al Trono Pontificio? Hanno efibito i PP. a S. M. di dargli ogni dovusa soddisfazione, e di prendere le meritate pene dei rei . Tutto va bene e faranno esauditi. Anzi no . La Clemenza di S. M. F. non vuol tanto. Vuole solamente rimediare a tanti mali: ma questo appunto è quello, che pare, che non voglia fua P. Reverendiffima. O che vuole adunque? Vuole mandare anche da paesi este-, ri le più atte, ed accreditate perfone della Relieione. Vale a dire Gesuiti sagaci, e prudenti, e bene da esso istruiti della maniera di ricoprire questi delitti, e farne sparire, come fecero alla Corte di Spagna, tutte le accuse; e se sosse possibile, il che sarebbe stato il loro pensiero, rovinare per sempre secondo il far loro, gli accusatori. E' vero, che il P. Generale nel Memoriale non dice questo, ma dice : Per effer Visitatore , e togliere gli abusi , che fe foffero introdotti. Veramente a questi Visitatori (mandati però dal P. Cenerale) sarebbe stato facilissimo il togliere questi abusi. Fra gli altri due rimedi potentissimi hanno questi PP. adoperati da loro per un fecolo e mezzo con gran felicità, e de'quali si son sempre visti miracoli. Il primo è negar tutto anche quello, che è più evidente, e che si vede dagli occhi di ognuno ; L'altro è il dire tante, e tante cofe false, e sempre aggiungerne delle nuove in maniera tale, che la bugia vinca la verità, o almeno l'affoghi, e la oscuri in maniera tale, ch'ella non si distingua più dalla menzogna, e si riduca a un problema insolubile. So che per proverbio fi dice, che la verità viene sempre a

galla, ma ci vuol molto tempo; e il tempo è l'amico de Gesuiti, perche ci è anche un altro proverbio;
che dice: chi ha tempo, ha vita, e nello scorrere
de'mess, si mutano le cose, e fra tanto s'acconciano i fatti suoi. Ma anche alla peggio de'peggi, se
la verità caccia suori la punta della scsa; se le versa addosso un'altro diluvio di bugie, e si affogga di
bel nuovo. Soggiunge Sua Part, che se uniti preghiere,
de ssibizioni de's uperiori non sono state degne di essere esaudite'. Questo è vero verissimo, e si crede,
c si spera, che anche S. Sanitia illuminato da Dio;
e pieno di giustizia non le crederà degne.

Ma come vuole il P. Generale, che S. M. F. le reputi degne di effere efaudite, e ricordando); che tempo fa, fece ferivere al Vice Provinviale del Gran Para fopra questi punti, e che ciò non servì ad altro, che a farlo premunite, e follecitare i mezzi per fomenta e maggiormente la ribellione? Sa eziandio quanti ricorsi hanno satti al P. Generale pro tempore Vescovi zelantissimi, sopra la pessima condotta de suoi sud diti nell'America, nè mai vi è stato dato riparo.

Quello stesso può sapere il Sommo Pontesice essere seguito a suoi Antecessori nella S. Sede, e individualmente alla sa. me. di Benedetto XIV., al quale il P. Generale promise con grande asseveranza, che nel rempo di dieci anni farebbe esattamente imprimere non solo nel cuore degli Indiani Orientalia ma ancora nelle mura del Madurrò, ed in altri Regni, solorunara delle Resligiose Cerimonie: ma quella promessa non gli su dal Generale attenuta, corre testissica il medesimo S. Padre nella sua Cortituzione al S., Cum vero & nos.

Saprà anche, che la Bolla del suddetto Pontesica del 1741, non era stata pubblicata per gli ostacoli del Gesuiti, con tutto, che sosse appogesasa da replicati Decreti del nostro Re Giovanni, V. di gloriosa memosria, e ultimamente con quelli del Regnasse Monarca, e che mai nel corfo di 17. anni il P. Generale nel ha comandata l'ubbidienza ai fuoi fudditi, ne mai

ne ha gastigato veruno.

Ora vi pare, caro Amico, che sieno degne d'esser ascoltate l'esibizioni di chi non mantiene le promesse, anche fatte con giuramento, il quale i Gesuiti fanno elidere, o colle restezzioni mentali, o cogli equivoci, o col levare il fignificato alle parole, come infegnano i loro Moralisti , dottrina , che sostengono con tanto impegno, che non posson soffrire, che esta sia impugnata, o disapprovata da chi si sia. Le prove di quanto io dico , gli esempi sono innumerabili, e Voi, caro Amico, li sapete. Pure ve ne voglio rammemorare alcuni fecondo che mi ritornano alla mente. Innanzi che fosse pubblicato il Decreto del 1704. fabra i riti Cinefi, i Superiori de'Gefuiti protestarono a piè del Papa, che tosto, che egli avesse pronunziato, essi si sottoporrebbero al detto Decreto, qualunque cola coltar gli dovelle o l'onore, o la libertà, o la vita medelima. Voi poi sapete, come atteneffero queste promeffe, e si fa dai Decreti, da' Brevi, dalle Bolle, e da altri provvedimenti, che dovette fare dipoi il Sommo Pontefice Clemente XI., the aveva fatto il Decreto del 1704., e che fu neceffitato a farne un'altro nel 1710, per confermare il primo, che venina accusato da Gesuiti, come fatto su false esposizioni, e che fosse condizionale. Il Papa fece accertare il P. Generale dall'Affessore del S. Offizio, che il Decreto del 1704, era fondato sù relazioni veridiche, e provate, e che non era condizionale. Il P. Generale ripete, e riconferend all'Affessore la sua umile sommissione. Ma i fatti contrari, che si spargevano per Roma, successo tanto romore, che il Generale fimo bene di fare la leguente dichiarazione.

DICHIARAZIONE.
Del Revetendissimo Padre Misbel Angelo Tanaburfini della Cumpagnia di Gesù sopra la diman-

de, che gli hanno fatta concordevolmente li PP. Affistenti, e Procuratori delle Provincie della medefima Compagnia uniti in Roma nel mese di Novembre 1711, presentata umilmente li 20. del medesimo mefe al Nostro S. Padre Clemente XI. per il mede-Simo P. Generale .

Il Reverendissimo P. Michiel Angelo Tamburrini nella Compagnia di Gesti prostrato a Piedi del noftro SS. Padre Papa Clemente XI, nel Palazzo Quirinale, accompagnato de RR. PP. Affiftenti, e Procuratori di ciascuna Provincia della medesima Compagnia di Gesu, ha presentato a S. Santità per mo-

do di supplica lo scritto che segue. Fra le domande, che i Procuratori inviati a Roma di ciascuna Provincia della Compagnia di Gesti per l'unione ordinaria de Prosuratori fissata nel me-se di Novembre 1711., hanno proposto averne una speciale, che è stata fatta con ardore maraviglioso di tutti gli animi, e che essi desiderano ardentemente, come effendo di ultima confeguenza per la tranquillità, e riputazione delle lore Provincie. Eglino rappresentano al Generale in questa domanda, che il nome della Compagnia è lacerato con una inde-gnissima accusa, che loro cagiona più di dolore, che il numero infinito d'actuse, e di maldisenze, e di calumnie, the fi be costume d'inventure, o di spargere contro la Compagnia, che la ferifce al vivo, come ella confessa francamente, e che le pocca la pupilla de fuoi occhi. Ecco li termini, de quali i più violenti nemici della Compagnia si servano per formare questa accusa: Li Gelaiti pubblicano a suon di tromba, che elli hanno più degli altri una fommissione efarta, ed un abbedienza viece per i Decreti del Papa; nulladimeno eglino se ne allontanano più di tutti gli altri; allorche questi Decre-ti non sono di lor genio. Per rigettare con sutte le forze un accufa el odiofa , che è lomana della

verità, e tellimoniare nel medefimo tempo, quanto sia grande il dolore, che risente la Compagnia, altorchè vede recarfele una sì grande serita, i suddetti Padri Procuratori hanno concordemente domandato, che il Generale a nome di tutto il suo Ordine prostrato a piedi di S. Santità, ed in saccia della Chiesa, confermasse, protestasse, e dichiarasse con un atto solenne, e giuridico, che avesse la sorza del apiù vigorosa apologia, la sedelda costantissima, immutabile, e inalierabile di tutta la Compagnia, ad abbracciare, ricevere, ed eseguire sino all'ultimo spirito tutto ciò, che sarà sitato prescritto, ordinato, e comandato dalla S. Sede.

E quanto alli Decrett, che S. Sanittà ha fatti fopra le Cerimonie Cines il 20. Novembre 1704, et 125. Settembre 1710, tali quali sono stati spiegati; ed espossi da Sanittà nella lettera; che l'Assessione del S. Ossimi nella lettera; che l'Assessione 1710, al Reverendissimo P. Generale, la Compaggia gli riceve, ed accetta volentieri, e con gioja, e promette osservati ad litteram, ed involabilmente sotto le pene viv. contenute; elerza alcuna contradizione, i ergiversazione, o dilazione, qualunque pretesso vi sosse pene viv. contenute; e consida, ede con quesso mezzo reserva de maldicenti. Tutti li suddetti PP. Proturatori, come gli Assissioni uniti a Roma hanno unitamente sottassirita di loro propria mano questa supplica.

Seguono i nomi di quattro Affistenti, e di 21:

Procuratori di differenti Provincie.

In virtu di questa dichiarazione, e domanda, il P. Generale presento al Papa il presente scritto.

# SANTISSIMO PADRE.

Il Generale della Compagnia udendo la domanda sì importante, e sì necessiria, che li PP. Proeuratori hanno fatta, dichiara prostrato a piedi di Vo-

Vostra Santità, che egli sa prosessione tanto a sue nome, quanto a nome della Compagnia nella ma-niera la più forte, e con tutta la sincerità, e tutta la sicurezza, che si può dere a Vostra Santità, ed alla S. Sede Apostolica d'un servigio costantissimo, d'una sommissione rispettosissima , e d'un obbedienza cieca a ricevere, ed efeguire tutto ciò, che farà stato deciso, ed ordinato dalla medesima Santa Sede Apostolica, sopra tutto li Decreti sopra le Cirimonie Cinesi dati li 20. Novembre 1704., e li 25. Settembre 1710., li quali Decreti tali quali effi fono stati esposti, e spiegati da Vostra Santità nella lettera, che l'Illustrissimo, e Reverendissimo Assesfore del S. Offizio ha scritta a nome della Santità Vostra al medesimo P. Generale li 11. Ottobre 1710. tutta la Compagnia riceve, ed accetta volentieri, e di buon grado, e promette osservarsi ad litteram sentradizione, tergiversazione, dilazione, o qualunque pretesto avesse di contravvenirsi. Il medesimo Generale dichiara essere questo il linguaggio di tutta la Compagnia, e che tali sono i suoi sentimenti, e che questo è il suo spirito, quale sarà sempre tale, come sempre è stato sinora. Che senultadimeno si trovasse alcuno tra di noi in qualunque luogo del Mondo si fosse ( che Dio non voglia ) che avelle altri sentimenti, e che parlaffe di altro linguaggio, mentre la prudenza degli uomini non pud prevenire, ne impedire simili avvenimenti in una si grande moltitudine di fudditi; il Generale dichiara, assicura, e protesta, che lo riprova al presente, che lo ripudia come persona degna di gastigo, e che non to riconoscerà mai, come vero, e legittimo della Compagnia, ma come un uomo, che degenera dal suo stato. Questa si è in effetto la condotta, che la Compagnia ha sempre offervata, ed offerva ancora in riguardo di questa forta d'uomini, sin tanto che G 3

in suo potere, ella trattenerà sempre, reprimerà la

fua intraprefa , lo diftruggerà .

Questo è lo spirito, questa è la disposizione, questa la protesta di tutta la Comp;, che il General
so pome a nome di tutto il suo Ordine a sinait di
Vostra Santità, offinchè ella sossi pindersi in tutta
la Chiefa: Che se per meglio esprimere il suo senimento, in questa protesta si sossi potenti trovar termini più chiari, e più espressivi, o qualche somula
più distinta, e più capaca di cinuere la bocca a quegli; che l' aprono in savor dell'ingiustizia; o per tagliere ogni motivo d'interpretare maliziosamente ciò,
che uni si dichiara, che con semplicità, il Padre
Generale pratende, desidera; evuole; che tutte le pasole, delle quali si serve in questa servitati abbiano
la medesima forza; che gli altri terimiri, che sossi
la medesima forza; che gli altri terimiri, che sossi
più chiari, nè migliori espressioni per dichiarare il
vero, e sincero senimento di tutta la Comp.

Dalla Cafa Prof. di Roma li 20. Nov. 1711.

Oh questa si che è una protesta, e una esibizione degna d'essera di estera udita; e che merita intera sede Dopo di essa si potesta; e una esibizione di essera de la ritrattazione, e la protesta, che seca il P. Generale Retz dopo che esci alla luce l'Istoria della Cita del P. du Halde Gesuita, a la protesta de Superioria tatta per disapprovare il Comento del P. Arduno, o la seconda parte dell'Istoria del Popolo di Dio del P. Berruyer: le quali erano concepite in maniera; che non concladevano nulla; e che surono contrariate nel thedesimo tempo da fatti evidenti. Io ssido tutti i vostri notari Capitolini a trovare più cantele; cito-stanze, eccezioni, riserve, e più formule, &c. per legare, e vincolare più strettariente qualifia protessa.

Butta fincerità , fenza elcuna contraddizione , tergi werfazione, dilazione, o qualunque pretefto, ed è fate ta con tutta la semplicità , e fe si fossero rittovate espressioni migliori, e termini più propri , se ne serebbe fervito il P. Generale, e tutta la Comp. che unicamente promatte in questo prateste . Che ne dite, Amico? ne volete di più? io tengo per fermo, che non vi caderà ne pur nel penfiero un'ombra di dubbio, che i Padri fossero per mancare in eterno; perche se fosse seguito altrimenti; bisognerebbe dire, che non ci è più maniera d'obbligare un Uomo, e che ogni principio di fede è fradicato dal Mondo . No, caro Amico, per la Dio grazia la fede non è fradicata dal Mondo, ma si può ben dubitare che lo sia dalla Società. I Gespiti non attennero niente di tante belle promelle ; non dico cinquanta anni dopo; ne in un altro Pontificato; ma contravennero à proteste si magnifiche nel Pontificato di quel Papa medelimo; e nelle mani di cui avevano fatta questa protesta. Onde egli nel 1715:, cioè 4. anni dopo. fu obbligato far la Bolla : Ex illa die, nella quale furono polle tutte le clausule possibili per prevenire, ed eludere quanto l' umana malizia poteva inventare per contravenire ai Decreti Appoltolici. Ma quelto neppure bafto . Perlocche Innocenzo XIII, irritato dalla loro disubbidienza, fece nel 1723, un Decreto, che proibifce alla Compagnia ricevere Novizi, ed inviar Missionari nella Cina. E perche non crediate, che que sto Decreto avesse origine da nuovi reati de Soci, il Papa si dichiasa a lettere rotonde in detto Decreto di averlo fulminato per la connivenza del Generale medeamo con i luddeti Millionari, e per la trafgreffione della famofa Dichiarazione del 1711, portara qui fopra.

Mache fece in queito cafo il Generale ? ricorfe a due foliti lueghi topici, son cui fi è fempre fehermita la Comp., quando non ha trovato altro ripiego: luoghi perenai, incfaulti, e indeficienti, e forgenti di argo-

menti, che mai non si seccano : negare il tutto, e metter fuori nuove falsità. Il Generale, come ha fatto il P. Ricci, presento al Papa un Memariale, nel quale ebbe l'ardire di chiamar Dio in testimonio , che non si sente colpevole d'alcuno degli errori, de quali è accusato, e ch'egli ha buone ragioni per giudicare, che la più parte de' suoi Millionarj della Cina non si sono allontanati dal lor dovere, eccetto un picciol numero di cattivi sudditi . de quali le comunità le più fante , fenza ometter quella degli Apostoli , non sono esenti. E dove mai erano fondate queste buone ragioni, per le quali il P. Tamburini giudicava, che la maggior parte de' suoi Missionari non s' erano allontanati dal lor dovere? ma forse intendeva, che il lor dovere fosse di disubbidire al Papa, e ubbidire al P. Generale. Forse così promettono nella loro professione, e in quei tanti loro voti; certo è, che ci fono buone ragioni di fospettarlo, vedendo un P. Generale giurare davanti a Dio di aver buone ragioni per credere, che i suoi Missionari eleguillero il loro dovere, quando pur sapeva, che da quafi cento anni erano stati condannati dalla SS. Sede i riti Cinefr, che Innocenzo X. a' 12. di Settembre 1645. gli aveva non folo condannati, ma fulminata la fcomunica da incorrersi ipso facto da chi li praticasse ; che ciò non ostante i Gesuiti seguitarono a praticarli, anzi il, loro P. Diego Morales li difefe con un libro stampato ; onde Clemente IX. a' 13. di Novembre 1669. confermo il Decreto del detto Innocenzo X. Sapeva, che il P. Generale Oliva aveva accertato con giuramento i medefimi Decreti, e poi aveva fcritto a parte ai PP. della Cina quelle lettere fegrete, accennatevi fopra, contrarie a quelle oftenfibili , e conformi a' Decreti .

Ora vedete fe S. M. F. fi può fidare delle efibizioni de' Superiori della Comp., e di efaudire le loro domande; e fe il P. Ricci nel suo Memoriale abbia ragione di dolersi di non essere ascoltato. E'troppo patente la ragione, e i fini, per i quali chiede questo,

tot

e fi fa pur troppo quello, che ne seguirebbe. Ne feguirebbe, che i Gesuiti manderebbero in lungo più che fosse possibile questo affare. Esti non si spaventano di prolungarlo otto, o dieci anni, fe bisogna; tanto fono fecondi di raggiri, e feraci di fottigliezze, e d'invenzioni; e con questo tempo, ch' è il loro grande amico ed è la loro panacea, rifaldano ogni piaga anche incancrenita, e puzzolente. Negherebbeto, com'ora negano, i fatti più certi, e manifesti. Mancando questo refugio gli fosterrebbero con cento apologie . Se queste non reggessero, ricorrerebbero all' ultimo afilo di fare una delle folite carte volanti di difapprovazione, di condanna ancora, e detestazione di tutto l'operato de'loro Soci, e s'obbligherebbero a tutto, fino a farsi per penitenza scorticare, a la farebbero fottoscrivere, se fi volesse dal P. Generale scendendo fino al cuoco del Noviziato; la farebbero framre, e le presenterebbero al nostro Re con tutte le più strette clausule, e i più tremendi giuramenti. Poi non ne farebbero niente; e quella carta stampata non fi troverebbe più, che sparirebbe in un subito . Così seguì delle retrattazioni, che ho citate qui addietro, tra le qualt ho nominato quella del P. Generale Retz per le Opere del P. Du Halde, che per effere anche a voi ignora, come mi scriveste altra volta, ve ne mando qui copia, per farvi anche ridere nel vedere la maniera delicata, e declinatoria, con cui è architettata.

BEATISSÍMO PADRE.

Il Generale della Comp. di Gestà umilmente profirato à fuoi Santifs. Piedi espont alla Santità V.; the per mezzo di Monsig. Arcivescovo di Damasco Assessiva del S. Ossivio ha inteso con suo sommo doce, che il P. Du Halde suo suddito, avendo scritta in Francese, e data alle slampe un'Opera intitolata: Descrizione Geografica, Storica, Cronologica, Politica, e Fisica dell'Imperio della Cina, e della Tartasia Cinese, nel terzo de quattro Tomi, ne

106 quali P ha divifa, fi fia avanzato a trattare delle controversie da tanto tempo discusse de Riti di quella Nazione, non offante il Decreto emanato l'anno 1710., col quale il Sommo Pontefice Clemente XI. di san. me. vietò espressamente, che non si pubbli-casse veruna sotta di libri, e scritture sopra tal materia. E perciò l'istesso Generale inerendo; come ve-ra, e obbediente figliado; e servo della S. Sede; e sutto i Decreti alla medefima , e fingolarmente agli Ordini da lui fempre venerati della Santità V. traf-messigli per l'organo del sopranominato. Monsig. di Damasco, dichiava, ch'eso, e con lui tutta la Comp. ripreva, ed abolifice quanto quel fue fuddito ha feritto, e. pubblicato intorno a' Riti della Cina contro il senore del menzionato Decreto del 1710. ; e perch' egli non ha letto, ne porrebbe leggere il contenuto dell' Opera, di cui si tratta; seritta in lingua da lui mon intefa; specificatamente riprova, ed abolifee quanto di contrario alla determinazione del Jopra lodato Decrevo di Clemente XI. fi contiene negli estratti che glie ne ha comunicati il sopranominato Monsi-gnor di Damasco concernente li detti Riti; ed in-Tieme Supplica umilmente la Santità Voftra a reftar periuda, che la Compagnia, licome dal lua princi-cipio li face in obbligazione speciale di dipendare in tutto, e per tutto da cemi del Vicario di Gesà Criflo; e cost fi mantiene in questa ferma disposizione di non efcollarfi , neppure un punto , da quella perfetta obbacienta, che gli profesa, tenendo in esta esposto il principale, anza unico sondamento della propria conservazione, e con quest animo baciando i Suoi Santiffimi piedi , la supplica della sua paterna benedizione .

Della Santità Vostra.

Dal Noviziato di S. Andrea 12. Agosto 1739.

Umilis. Obbedientis. e Obbligatis, servo, e figlio
Francesco Retz.

Vorrebbe anche S. Paternica mondare da Paels a Reri le più atto; ed acereditate perfone della Religiode per effer Visitatori ; e togliere gli abufi , cioè vosrebbe , che S. M. F. fi fidaffe interamente di loro . Sarebbe veramente cieco il nostro Re; fenza un minimo raggio di ragione; se si fidasse di chi non ha mai offervato fede a nessuno: Vuole il P. Generale mandare ; Vifitatori etti : a accreditati ; cioè come il P: Giovanni Lauresti Gefuita mandato Vistatore nella Cina; e nel Ciappone dall'Europa poco prima di Monfig. Mezzabarba Lagato Appostolico ; in apparenza per vilitar la Miffione de Gefuiti; e ricever con onore il Legato Appoitolico , ma in verità per tendergli infidie . e attraverfare tutti queibuoni provvedimenti; che il Legato avelle in animo di prendere; e per ofcurare; e imbrogliare le cofe in maniera; che il detto Legato non iscoprisse la verità; e le trasgresfioni de Gefuiti . E per meglio riuscire in quello fue dilegno; quando Monlig: Mezzabarba si parti da Macao verso Canton per andare a Pekinu, il P. Vifitatore Laurenti gli diede la qui fottofcritta protesta.

Io Giovannis Laureati della Comp. di Gesti per sogliere ogni fofpetto; che ever fi poteffe de miei fentimenti ; prometto innanzi e Dio ; che penetre il fondo de cuori, e giuro ; che non impediro giammas ne direttamente , ne indirettamente ; ne per me , ne per altri , ne in qualunque maniera fi fia , l'efecuzios ne degli Ordini di N. S. Clemente XI. sopra i cutto Cinefi. Giuro ancora efeguirli io medefimo con fincerttà, ed impiegare tutte le force, come i misi luini ; per ajusar Monsig. Carlo Ambrogio Merzaberbe fpedito per questo morivo alla Cina in qualità di Legato a Latere. Questo fi è quello, che di mia spon-Lanea volontà , fenz' efferne ricercato , prometto , e giure , e faccio voto ; cost Dio mi ajuti , e i Sante Vangeli . Gievanni Laurenti Visitatore nella Ci-

- 108 Chi non avrebbe oreduto, che la Legazione di Monlig. Mezzabarba doveffe effer tanto felice , quanto fu infelice quella del Card di Tournon? ma il P. Vilitatore non chiamava Iddio in testimonio, ne giurava, e faceva voto, e non per ingannare il Legato. E in fatti appena confegnata quelta protesta, configliò il Legato a disapprovare in ogni incontro avanti l' Imperatore, e i Mandarini, la condotta del Card. di Tournon, se voleva riuscir bene nella sua Legazione. Quello poi, che fece quelte Padre contro Monfig. Mezzabarba, e tutti i fuei intrighi, e raggiri, e quanse fallicà scriffe a Roma per circonvenire, e offuscare la mente della S. M. di Clemente XI., fono stampate nel Diario di esso Monsig., e nelli Anecdoti a c. 255. Ecco i, Visitatori atti, e accreditati, che vorrebbe mandare in America il P. Generale, cioè persone scaltre, ardite, altute, fagaci, e temerarie da passar sopra ad ogni vincolo delle leggi d'onestà, e di coscienza, e che facessero apparire il nero bianco, il bianco nero; se non forse voleste mandare de soldati, e degli Offiziali esperti, che si mettessero alla testa de'ribelli, per far fronte con più fuccesso alle Armate delle due Corone. Voi vedete dunque, caro Amico, che queste dichiarazioni, e queste promesse, e questi tanti giuramenti, che sono altre volte serviti a'Gesuiti diriparo contro le accuse, adesso servon d'accuse contro i Gesuiti, perchè alla fine la falsità rompe il collo, e grionfa la verità. In un' cumulo di menzogne, d'infedeltà, e di spergiuri, e di mancanze di fede, e di onestà , di cui fon pieni i suddetti atti, trovo pure una confessione veridica nel Memoriale del P. Tamburitii, da tenerli scolpita sempre nella mente, compresa in queste parole. Il medesimo Generate dichiara efser questo il linguaggio di tutta la Compagnia, e che tali fono i fuoi fentimenti , e questo è il fuo. spinito , quale farà fempre tale , come fempre è stato finera . Parole . vere aurea . male applicate dal P. Generale, ma da tenersi a mente pe applicarle bene, e dove bisogna.

DECIMANONA.

" Di più nasce un grave timore, che questa vi-, lita anzicche recare utile, e riforma, possa por-

, tare disturbi inutili.

Ringraziato Dio, finalmente il P. Generale viene alle cose del dovere, e a parlate con tutta sincerità. E perchè veggiate la mia indifferenza, ficcome nel resto del Memoriale ho trovato quelle difficoltà; che vi ho fin qui proposte, così ora vi dico, che fono in tutto, e per tutto del medelimo patere di fua P. Rev., dico ancor fo, che la Visita comunque si faccia, porta pericolo di effer inutile, e di portar de' disturbi ; poiche se il P. Generale ( dato , e non concesso) mandasse i suoi Visitatori, non vi è dubbio, che cagionerebbero de' disturbi perche somenterebbero, e ingrosserebbero la ribellione, e calunnierebbero tutti i Vescovi; e tutti i Ministri di S. M. , e del Re di Spagna, che si opponessero ai loro ditegni, non lascierebbero indietro tentativo nessuno per sostenere il loro commercio; è gli altri loro disordini .

Credo ancora, che i Vistatori mandati dal Sig. Card. di Saldanha faranno inutili, e inutili i provvedimenti, e le relazioni, che ne faranno, e inutili i Decreti; che a tenore di esse informazioni sorme rà Sua Em., o S. M. F., e inutili ancora quante Bolle possa fare il Papa, dopo terminata la visita; perchè c'insegna la Sapienza, che chi vuol vedere quel che ha da essere, guardi quel ch'è stato. I Gesuiti non hanno mai ubbidito a' Superiori, o Ecclessattici, o Laici, o Papi, o Re; non hanno curati nè giuramenti, nè scomuniche, nè leggi Divine, o umane, nè coscienza, nè onore. Or come dunque si sarà a tenersi a freno? sicchè dice bene il P. Generale, questa Vista porterà dissurbi mutili.

Ne mi fi dica che trovati colpevoli , il Gene-

...

rale, e i Superiori li gassipheramo. Tutto faranno i fuori che rimediare, e gassigare, perché di tanti Genitir riconoficiati colpevoli da loro Superiori, e contessati tali, anche colle pubbliche stampe; non è state mai cassigato uno, quendo non abbia peccato contro il sistema della Comp. Non voglio ridurvi a memoria i Gestiri processati, e condennati, come rei di atrocissimi delitti dalla pubblica autorità, ma solamente quelli riconociuti per tali anche da loro Superiori, o che aluneno non si poterono da loro ricoprire.

Furono convinti di disubbidienza alle Bolle Pontificie circa i riti Cinesi i Padri Domenico Fuciti, ed Es manuel Ferreira, e perciò richiamati a Roma per Decreto di Propaganda de' 28. Agosto 1678., ma il P. Generale attelto, che finalmente si erano illuminati, e offerravano le Costituzioni Appostolice; onde su sospeso l'ordine della loro tornata. Ma poi si trovò, che Eguitavano nelle loro offinazioni, e che il P. Generale non solo non gli aveva gastigati, ma aveva impedite il loro ritorno. Furono richiamati anche il P. Gioleppe Tellanier , Filippo Marini , e Bartolommeo a Costa, e Tommaso Valgarneira, e Gioseppe Candone in vari tempi dalla stessa Congregazione, ne mai il P. Generale li volle far tornare, ne mai li gastigo. Anzi insistendo detta Congr. per il ritorno di questi delinquenti, tutte le sue illanze furono vane, avendo il Generale trovate tutte le immaginabili astuzie, e impieghi, perchè detti PP, non foffero gastigati, fino ad attestare, che i PP. Domenico Fuciti, e Bartolommeo a Costa erano morti, che poi dopo qualche tempo rifucicarono, e comparvero vivi. Condannarono, come fi è detto il loro P. Arduino, e atteffarono, che il P. Berruyer stampava senza l'approvazione de Superiori , e nellun di quelti due fu mai caltigato , e mille altri . che voi lapete meglio di me . Or che rimedio li troverà a tanti disordini della Comp. ? l'uno de'due . O che sutto il Corpo pensi seriamente, e sinceramente a

...

tiformarii, e a mutar fiftema, e ridurfi alle regole Evangeliche, e a fottometterfi all' abbidienza della S. Sede, del Rapa, e de Concili, e alle loro prime cotituzioni; radicare quella zizania pellifera fparfa fopra tutta la fecta della Chiefa, ma fradicarla dall'ultime fue radici.

VENTESIMA.

" marini, per I quali l'Eminen. Saldanha è costretto, e " tiene facoltà di delegare. Si ha tutta la fiducia di detto Eminentifs., perciò che egli operi per fe me-, desimo, ma pare, che si possa con ragione temere, che nelle delegazioni s'incontrino persone o poco intefe degl'Istituti regolari, o non bene intenziona-, ti, e dalle quali potrà cagionarsi molto danno. Queste parole sono altrettanti enigmi; tuttavia s' anderà sciogliendoli con esaminare parola per parola. Il P. Generale ha tutta la fiducia in S. Eminenza, quando opera da se medesimo; Ma poi non ha fiducia, anzi pieno di timore, che manchi, nel delegare persone o ignoranti, o non bene intenzionate. Bifogna, che il P. Generale creda, che quella delegazione il Card. Visitatore non la voglia fare da le medefimo, ma fare foegliere i delegati da altri, e tirargli fu a forte, come i numeri del loto, poiche le la facesse da fe, ha già protestato, che ei ha tutta la fiducia. Or dunque metta in pace l' animo fuo, che il detto Eminent. farà la scelta de'Delegati da se medesimo; ma dubito, che il P. Rev. abbia detto questo, ma non abbia voluto fignificar quefto, altrimenti farebbe venuto a contradirii. Ha voluto dire quello, che vi spiegherò tra poco. Soggiugne, che gli pare, the si possa con ragione temere Oc. . Avrei gran piacere di sentire da S. Riv., quali sono le ragioni di questo timore. Egli, ha tutta la fiducia in ciò, che il Cardinale fa da per fe. Ora fe la Delegazione la fa da per se ; dunque deve avere tutta la fiducia nelle Relazioni. Quelto è un Sillogifano fatto con tutte le regole delle Summole più accreditate, e sfide

Aristotele a dargli eccezione. Che cosa dunque vuol dire quì enigmaticamente il P. Generale con questo timore, che cade universalmente sopra persone indeterminate? questo si chiama addurre per sospetto un giudice avanti che fia eletto, cosa che farebbe morir di risa anche i vostri più minuti Mozzorecchi di Campidoglio. Eccolo, Ha voluto preparare l'animo del Papa, e forse anche quello del Card. Visitatore a un'altro Memoriale, che faranno fenza fallo i Gesuiti per esclamare ad alta voce, O usque ad raviam, che tutte le informazioni, e relazioni, che verranno dall' America, e sieno di chi si sia, se sossero anche di S. Giovanni Battista, sono di persone poco intese degl' Istituti regolari , o non bene intenzionate . Ma qui sappia il P. Genetale, che può effere; che abbia gettate via le parole; e che non ci bisognano Delegati, perchè l'informazione, e le relazioni autentiche, e provate sono venute già un pezzo in tanta copia; che fono piuttofto foverchie, e soprabbondanti, che manchevoli. E che vuol dire mai quelle persone, intese degl' Instituti regolari ? vuol forse il P. Generale, che per informarsi de' fatti necessari, che son pubblici, e notori, e permanenti. e reali, si richieggano persone, che abbiano sù la punta delle dita la Storia delle Religioni del Morigia, e del loro Bonanni, e di tant'altri, e che abbia letto tutte le Costituzioni di tutti gli Ordini Regolari, cominciando da quelle di S. Basilio , e di S. Benedetto fino a quelle degli ultimi Fraticelli? eh che non ci vuol tanto. Basta per giudicar de' fatti aver gli occhi, e la mente fana, e non incantata dalle prevenzioni, come l' hanno i loro devoti; e per giudicare del jus basta la Dottrina Cristiana, anzi la legge della natura. Vuole ancora, che sieno persone bene intenzionate , Questo enigma vuol dire, che sieno persone, che non credano esser mal nessuno l'usurpare una Provincia a un Sovrano, e ribellargli i suoi Sudditi, e il sar prendere loro l'armi contro il proprio Monarca, che creda-

no lecito il ridutre in schiavitù chi è nato libero, e l' esercitare il Commercio anche più vile a persone Ecclesiastice sotto specie di promulgare la Fede: che siano cose lodevoli i contratti usuraj, e che per sostenere tutte queste cose si possa calunniare, e perseguitare chi le manifesta per obbligo, purchè si faccia tutto ciò per utile del fuo Ordine, e si dica di farlo a maggior gloria di Dio . Se il P. Generale intende questo, e se questa è la spiegazione dell' Enigma, come è più che verisimile, estarei per dire, come è certo, ed evidente, io configliero il Card. Visitatore a mandare, o commettere nell' Americhe le informazioni a' foli Gesuiti, poiche certamente non si troverà altri al Mondo, che loro, o persone da loro dependenti, e imbevute delle loro massime, che si possano chiamare bene inten ; zionate, fecondo il Dizionario del Reverendissimo Padre Generale. Soggiunge finalmente il detto Padre. che se non si fa così, potrà cagionarsi molto danno. Questo pur troppo è vero, perchè le relazioni di qualunque altra persona, che non sia Gesuita, o Terziario de Gefuiti, arrecheranno gran danno alla Comp. che bifognerà che rilafci ai legittimi Sovrani tant' estensioni dà paesi usurpati, rimetta in libertà tanti poveri Indiani, perda il traffico, e il commercio, che le produceva tante ricchezze, e tanti tesori. Ma se il P. Generale vorrà considerare questi, che egli chiama danni, col Vangelo alla mano, e colle regole di S. Ignazio davanti agli occhi, non li chiamerà danni, ma utilità, e profitto, e benedizione del Signore, che non vuole il disfaccimento totale della sua Compagnia, ma bensì il ravvedimento, e l'emenda; e si unirà col Papa, e col nostro Re, i quali amano più teneramente il suo Istituto, di quel che faccia il Generale medesimo, e quei Signori, che costi sento, che perorino a favore de' Gefuiti negando, o scusando ridicolosamente questi reati, e queste dissoluzioni spaventose, che sono introdotte universalmente nella Società. VEN ' н

### VENTESIMAPRIMA.

" Pertanto il Generale della Comp. di Gesù a no-, me ancora di tutta la religione colle umili , ed ef-, ficaci suppliche implora l'autorità di Vostra San-, tità, affinche si degni di provvedere con quei mez-, zi, che il suo alto intendimento le suggerirà, all' , indennità di quei, che non fiano rei, e possono , giustificare le loro azioni, e alla giusta, ed utile , emenda di quei che siano convinti rei, e principalmente al credito di tutta la Religione; onde non si renda inutile a promuovere il Divino servi-, zio, e la falute dell'anime, ed a fervire la S. Se-, de , ed a fecondare il Santo zelo di V.S., a cui ed , esso Generale, e torra la Religione pregano da Dio , tutte le Celesti benedizioni in lunga serie d'anni a , vantaggio, e prosperità dalla Chiesa Universale. Finalmente siam giunti alla conclusione di quest' artifiziofo Memoriale, e al ristretto di quanto fi chiede, e si desidera dalla Compagnia. Chiede in primo luogo. che restino immuni quei Religiosi, che non sono rei, e che possono giustificare le loro azioni. Questa prima Supplica farà elaudita pur troppo; perchè veggo, che restano immuni anche molti rei , fenza che giustifichino le loro azioni. Vi ho accennato qui addietro lo fporco commercio manifesto, e palese, che fanno i Gefuiti in Roma fotto gli occhi del Papa, e del Sagro Collegio, e per il rimanente d'Italia, e tuttavia fe ne vivono immuni da ogni pena preferitta di tanti Canoni. e da tanti Decreti Pontificii; con turto che quel gran luminare della Francia paragonabile a uno degli antichi Padri , Monfig. Boffuet intuoni alle orecchie de' Vescovi, e de' Superiori Ecclesiastici, che porterunno la pena al Tribunale di Dio di tutti i Canoni disprezzati , e di tutti gli abufi autorizzati , e che tutto farà impugnato a loro Ordine .

La seconda domanda del P. Generale è la giusta, e utile emenda di quei, che siano convinti rei. Per ot-

tenere quella grazia, fe il P. Generale procedeffe di buona fede, non avrebbe bisogno di ricorrere al Papa. Se desidera l'emenda della Compagnia, renda al noftro Monarca l'usurpato, rimetta in libertà quei digraziari Indiani , che tiene schiavi , bandisca , ed abolisca della Compagnia il Commercio, faccia, che i suoi fudditi non s' intrighino ne' maneggi di Corte, che ceffino di calunniare, e perseguitare &c. che queita farà la più giusta, e più sostanzialmente atile emenda, che egli possa mai desiderare. Non crediate, Amico mio, the il P. Generale, e i suoi Affistenti non sappiano, e non veggano questa cosa meglio di voi, e di me. Ma utile, egiusta emenda in bocca loro fignifica un altra cofa. Vuol dire, che fi faccia di questi reati un procesfo a loro modo, in maniera, che questi delitti vadano in fumo, e questo è quello, che esti chiamano giusto; e che i Gesuiti mantengano quello, che hanno usurpato, anzi vadano sempre più dilatando le loro usurpazioni, è che il loro commercio sia sempre più florido, e più esteso, e questo chiamato utile. In terzo luogo chieggono, che si pensi principalmente al credito di tutta la Religione. Anche quelta grazia dipende dal Generale, e dagli altri Superiori, fe si parli del credito vero, e reale. Questo non si forma, ne si ristringe in una Bolla Pontificia, o in un Editto Regio; Si forma nella testa degli nomini, ed ha la sua origine da' costumi, dalle azioni, dal carattere, e dalla vita che menano coloro, che defiderano questo credito, che si forma senza veruna manifattura. Ma i Gesuiti intendono di parlare del credito apparente, cioè falso, il che non fi può conseguire, se non coll'accecare la mente del genere umano. Si può con un esterna corteccia di virtù, che ricopra molti vizi acquistar credito per qualche tempo; ma la scena dura poco, e anche gli nomini più goffi, e più materiali a poco a poco storpicciandosi gli occhi, cominciano a vedere, chiaro, e allora non ci è rimedio nellono, fe non mutare H 2

totalmente vita, e per qualche tempo foffase la vergos gna, e il diferedito, finchè colla perfeveranza nel bene operare fi feancelli dalla mente degli uomini quell'abbominevole carattere, e fi venga a creare in effe una stima verace, e un credito fondato. Allora sì la Compagnia farà utile a promuovere il Divino fervizio, e la falute dell'anime, e a fervire la S. Sede. Tre cose plausibili, sante, e lodevoli, quando sono ben fatte, e non come le fanno era i Gesniti, che sono tante danose, che sarebbe meglio assai, che non se ne impaeciassero, e ridonderebbe in maggior gloria di Dio, e

in maggior vantaggio della Cristianità.

E perchè non crediate, che questo, che ho detto, provenga da malevolenza; esaminiamo tra me, e voi in che maniera i Gesuiti promuovono il Divino servizio. Quelto consiste tutto in apparati, in musiche, e in cose, che hanno più dello spettacolo da teatro, e della pompa scenica, che di una sagra, ed Ecclesiastica devozione. Consiste in quantità di argenti, e di ori, e di gioje, con cui apparentemente ordinano i loro Altari, ma in sostanza fanno un ricco sondo alle loro Case. Consiste in esigere da' loro devoti gran quantità di danaro per le fabbriche , e per gli ornati, per le statue. e le pitture, con cui addobbano le loro Chiese, e ingrandiscono le loro case, a attirano a se la moltitudine stupefatta, e si procacciano stima, e venerazione, e pascono la loro brama di fignoreggiare sopra gli altri Regolari . Consiste in fare magnifici edifizi di Collegi , di Case professe, di Noviziati, e di Seminari grandi talmente, che occupano mezze le Città, e questo chiamano promuovere il Divino servizio. Con questo nome ancora chiamano il fare le scuole; le quali quanto sieno difutili al pubblico per la maniera pessima, e pel cattivo metodo d' insegnare, è stato dimostrato in tanti libri, che formerebbero una picciola libreria, e l' hanno notato fino alcuni loro Confratelli, come tra gli altri il P. Mariana. Ma effi sono ostinatissimi a tenerle

forte, e praticarlo, perche vogliono mantenere nel Mondo più che poffono l'ignoranza, attefochè se gli nomini aprono gli occhi, essi sono perduti. Onde vi ricordate, che quando esci alla luce quella lettera, che fu attribuita al loro P. Giuli, in cui si notavano i veri difetti, che commettevano i Gesuiti nelle loro scuole, benche fosse scritta con modestia, e con rispetto, i PP. con un impeto, e con una furia indicibile per mezzo del nostro P. Azevedo mossero il Papa a farla proibire di potenza, senza offervare ordine nessuno, ne le solite regole della S. Congregazione. Ma oltre il cattivo metodo, vi è anche da notare, che la maggior parte de Maestri deputati a presiedere alle loro fenole, sono principianti in quelle materie, che insegnano; onde non è da stupirsi, che i suoi scolari non facciano profitto alcuno. Ma quello ch' è peggio di tutto è, che nella Teologia infegnano dogmi contrari agl' insegnamenti della Chiesa, e una Morale più rilassata di quella de' Pagani, com' è noto a chiunque abbia letto qualche poco, effendoci libri infiniti, che lo dimostrano, e le loro resi, che danno alle stampe. Mettono in orrore la Grazia efficace raccomandata da S. Agostino, è da tanti SS. Padri, e adottata dalla S. Chiefa, e comprovata con tanti encomi da Sommi Pontefici, e tolgono il mistero della Predestinazione : annichilano quali affatto il peccato originale: infegnano la perniciosissima dottrina del Probabilismo, contrario non folo agl' infegnamenti de' PP., e della Chiefa, ma al lume stesso della ragione; el'infinite pessime conseguenze, che naturalmente derivano da questi principi, Per mantener poi i fuoi discepoli in queste tenebre di morte, gli distolgono dallo studio della S. Scrittura, mettono loro in orrore l' Opere di S. Agostino, e degli altri Dottori della Chiesa, asserendo essere studio proprio degli Eretici, e non servire a niente per decidere i Casi di Coscienza, che occorrono alla giornata. Bialimano, e strappano loro di mano tut-Н

ti i libri buoni, e lodano i cattivi, e gli ristringono a leggere solamente i loro . Appellano servizio Divino il gran bene, ch'effi dicono di fare nell'allevare i Collegiali, e Seminaristi instruendoli nelle scienze, e nella pietà. Ma aguzzando un poco le ciglia, si vede chiaro, che son tante camere locande, con cui la Compagnia fa notabili guadagni, e uno scoperto mercimonio, come vi ho detto quì addietro, e non fervono ad altro, che per pescare de'Novizi più ricchi, più nobili, e più spiritosi con quelle reti, che essi sanno ben maneggiare a uso d' arte. Promuovere il servizio. di Dio presso di loro, vuol dire l'erigere una quantità di Confraternite di vari ceti, di persone, per avere in ogni cato di persone de benevoli, e benaffetti al loro comando, e sapere minutamente tutti i fatti d'una Città, e i caratteri di ogni persona, e tirare a se eredità, o legati pii, o limosine. Promuovere il fervizio Divino chiamano l'andar girando per le Città, e per le Campagne, facendo Missioni; il che dà più negli occhi, ed è sommamente stimato per un hene così grande, che il volgo crede, che fenz'essa perirebbe la Chiefa. E per volgo sempre intendo di dire e di ridire la gente ignorante, e melensa.

Or queste beate Missioni non servono ad alto, che a metrere sottosopra le Città, e in confusione le Parrocchie, e muovere mille contrasti contro i Vescovi, e i Curati, di che abbiamo infiniti esempi pubblici, e posti in istampa, e a fare un'infinità di false consessioni, e un' infinità di Comunioni sagrileghe per conseguenza, e per fare un vanto vanaglorioso d'aver comunicato tante migliaja di persone, non riflettendo poi a ciò che segue dopo la partenza de' Missionari, che dopo seguitano i medesimi peccati,

e i medelimi disordini, e forse più.

Passando poi al secondo punto, che propone il P. Generale di desiderare, che la sua Comp. possa seguitare ad effere utile alla falute dell'anime , non istarò

110

istarò a sarvene parola, potendo da per voi stesso raccogliere quanto ciò sia vero da quanto si è detto

nel primo punto antecedente a quelto.

Masenza trare a rileggere le mie ciarle, ristettete a quel che ha fatto il nostro Em. Patriarca, nomo pio, e tanto zelante della falute dell' anime, quanto li possano vantare d'esserlo i Gesuiti, con questo di più, ch' era zelante certamente non per interesse umano, ma zelante di anime commesse alla sua cura; pure presso alla morte, quando si vede più chiaro, perchè si è più vicini a render conto Villicationis suz, sospese i Gesuiti dalle confessioni , e dalle prediche ; tanto credè, che fossero nocive alla salute dell'anime . E' vero che non sappiamo i motivi, ma bisogna ben immaginarsi, che sossero molto gravi, e rilevanti . Pure supponiamo , che non avesse in mente altri , che quegli generali, che adduce l' Abb. Covet nelle fue quattro lettere; questi solo sarebbero stati più che bastanti per sar venire a questa risoluzione qualunque Vescovo, che abbia coscienze, e zelo verso dell' enime, e dirò anche cura del suo buon nome. Io vi cito queste lettere, perchè sono quattro dimostrazioni matematiche, che convincono ogni intelletto il più materiale, e folamente non persuaderanno quei Vefcovi , che quarunt , qua fua funt , e che prezzano più i Gesuiti, che l'anime loro. Gran cosa, e incredibile! e pure ce ne sono, e ci sono anche alcuni tanto melenfi, che trovano il bel ripiego di non le leggere, e non leggere altri fimili libri , per paura grandiffima, chehanno di non rimaner illuminati ; scioccamente persuadendosi di scampar così dal Divino giudizio. Io per altro m' immagino, che tutti codesti Gesuiti saranno coffl in moto, e i loro Terziari faranno il diavolo a quattro, per farle proibire; e troveranno certi politici ridicoloss, che presteranno loro tutto l'ajuto, e non dabito, che non sia per riuscirgli. Il modo è facile faciliffimo, e l' ho imparato stando costà. Basta trovare qual-Н

che persona autorevole, che voglia ingrazianirsi co Gesuiti, e che lo denunzi. Basta poi che il Segretario ne commetta la Censura a un Consultore Molinista, e Probabilista, e venduto a'Soci. Basta poi, che non si commetta a un altro Consultore la difesa, non ostante la Bolla di Bened. XIV., che non è mica la Bolla Superna di Clem. X., la quale fola ora preme ; che sia osservata. Basta, che i Cardinali, che lo debbon giudicare non abbiano letto questo libro, e perciò se ne debban riportrae nella Censura, che il negozio è bello, e fatto, e il libro proibito. Voglio credere, che al presente la cosa non andrà così, stante la probità, e la dottrina dell'Eminentifs. Prefetto, e del Segretario; e perchè tal proibizione farebbe poco onore alla S. Congregazione, che proibifce i libri per falute dell'anime . e non per loro scandolo, e rovina; e perchè quantunque in Roma nessuno aprirà bocca, tuttavia nel resto del Mondo non tutti tacerebbero. Direbbero, che l' esame di questo libro su fatto in un tribunale più rigido, cioè del S. Officio nel 1717., e tuttavia il libro timafe immune dalla condanna, perchè il proibirlo farebbe per aquipollens, un'approvazione di quelle dottrine morali, e di quelle proposizioni, e opinioni, che il libro detesta, onde da lì innanzi uno potrà impunemente seguirle nell'amministrare il Sagramento della confessione, e predicarle nella Cattedra della Verità; e quando altri non lo diceffero, non mancheranno i Gesuiti medesimi di giocare questa carta a loro favorevole, e non si potrà risponder loto niente, perchè l'argomento è troppo convincente, e persuaderà i dotti, e molto più gl'ignoranti.

Resta solo a vedere il terzo, cioè quanto ella sia utile a servire la S. Sede.

Chi accoltasse i Gesuiti, sentirebbe rimbombare per tutto il Mondo, e leggerebbe in tutti i loro serieti, ch'essi non fanno altro, che disendere la S. Sede, e combattere per essa contro gli eretici per so-

flenere i suoi Dogmi, è contro tutto il Mondo Cate tolico per fostenere i suoi diritti, la sua immunità, e la sua preminenza. Ma se si ristetta un poco, si vedrà, che questi PP. per sostenere le loro mostruofe opinioni, le loro massime, e i loro interesti insostenibili per tutte le ragioni, si fanno parata dello zelo della S. Sede, prima per ricoprir così le loro stravaganze, e i loro fini stravolti, il che apporterebbe discredito alla Comp. e poi per avere un sostegno più forte, e una difesa più valida, si coprono collo scudo della religione, e dello zelo per la S. Sede, e in tal guifa impegnano Roma a proteggerli. Ma fe Roma co' fuoi Decreti, o colle sue Bolle, o in qualunque altra maniera determinata alcuna cofa, che non fia loro a grado, se le rivoltano contro come serpenti velenosi, e l'oppugnano con impertinenza, e temerità indicibile, e la disubbidiscono, e la disprezzano con una alterigia, e superbia insopportabile. Di ciò gli esempi sono fenza numero, e in questa steffa lettera ve ne ho portati tanti, che bastano. Ma che occorre cercare gli esempi, se ne abbiamo uno sotto gli occhi in questo stesso Memoriale? Il Papa defonto per sottrarli alla giusta indignazione del nostro Re concepita per dehitti di lesa Maestà, e perchè non fossero tutti obbriofamente cacciati da' Demoni di S. M. F. si interpose benignamente con prendere sopra di se la Visita, e la riforma (in caso di bisogno) della Compag. e non potendo far ciò da se medesimo, ne commerte la cura a una delle persone più degne che siano nella Chiesa dopo di lui, e alla più mite, giusta, disinteressata, e giudizio-sa. Questi vantatori d'una cieca sommissiome, e d'una umile servitù verso la S. Sede, e verso il Sommo Pontefice, confermata da un giuramento, e da un voto, empiono di doglianze tutto il Mondo, e di lamenti, fino a cantare pubblicamente nella lor Chiefa, come voi mi ferivete nell'ultima voltra: anima nostra sicut paffer erepta est de laqueo venantium : laqueus contritus est , &

122 mas liberati fumus, alludendo, fecondo l'interpretazione degli uomini di buon nafo, alla morte di Bened.XIV. o alla esaltazion de regnante Pontefice CLEMENTE XIII. alla cui presenza secero i Gesuiti cantare quel misterioso versetto, lusingandosi forse, che questo sapientissimo, zelantissimo, e giustissimo PAPA, avesse subito ad abolire, o limitare il Breve diritto al Sig. Card. Visitatore, o avocare a se la Visita, e mettere uno fcompiglio tra la S. Sede, e la nostra Corte. Lo steffo intesero di fignificare allorchè nella celebre Accademia tenpta nel Seminario Rom, per l'esaltazione del Pontificato del Regnante S. P. posero sotto il suo ritratto premello al libro stampato l'epigrafe, CLEMEN-TEM sensere Jovem. Questo è lo zelo, i servizi, e la fommissione che hanno pel PAPA, e Roma. Metterla in una combustione, e accenderle in seno un fuoco, non così facile ad estinguersi, ma che a loro non dà noja, purchè ad esso si scaldino, e che in tanto tumulto, e in tanti disfidi non vi sia luogo di pensare a loro, ed offi fcampino fenz'effere offervati, com'è feguito loro tante volte difgraziatamente per la S. Sede, e per la Chiefa, e felicemente per effi. Hanno spacciato, e spacciano trasfuoi benevoli, che senza uno sforzo più che grande della misericordia di Dio, Bened. XIV. è dannato per questo Breve di Visita, e di riforma. Siccome non differo, ma fcriffero dell'Imperator Ferdido III. se non avesse assegnato al loro Collegio di Magonza l'Abbazia di Marriencron de'Cisterciensi, e quella di Clarental dell'Ordine di S. Chiara, che il P. Teodoro Lennep Gesuita aveva chiesto instantemente con una sua lettera de'2. Ottobre del 1620, diretta al Barone Ermanno di Questemberg. E pure tante e tante altre Religioni sono state tante, e tante volte visitate, e riformate per ordine della S. Sede; e benche non aveffero giurato, e fatto voto d'una speciale sommissione. al fommo Pontefice, hanno non folo umilmente ricevuti tali Deereti, ma gli hanno applauditi, e secondati

dati. e messi in esecuzione. Mi dica il P. Generale. se questo si chiama offequiare, e servire la S. Sede, o pure infultarla, e disprezzare, e ingiurare chi vi fiede sopra? Vi ho detto poc'anzi, che il Memoriale stesso è una riprova evidente della maniera, colla quale i Gefuiti servono il Papa, e delle cose, che contiene nella sua fostanza, e che vi ho fatto offervare senza le molte più. che offervar vi fi potrebbero, avete toccato con mano, quali sieno le fatiche, e quale la servitù della Comp. che il P. Generale offerisce al Papa. Ma le parole stesse, con cui è disteso artifiziosamente, scoprono manifesto il cuore de'Gesuiti, e che cosa voglian dire, quando offeriscone la loro servità. Voglion dire, che son pronti ad accetture quello, che la S. Sede fa in loro favore. ma a ribellarlesi in ogni minima cosa ch'ella da loro di-Gordi. A volere in somma servirla colle parole, ma pretendere, che la S. Sede serva loro, non nella maggior parte de'loro capricci, ma in tutti fino a uno, e fe in quell'uno la Comp, non è secondata a suo modo, si dimentica di tutti i benefizi, e se le rivolge contro con una aperta guerra. Nel lungo suo Pontificato Ben-XIV. gli ha fatto tante grazie, e tanti benefizi, e le ha conceduti tanti indulti, e privilegi, e tanto esorbitanti che piaccia a Dio, che per troppo favorire i Gesuiti. non abbia nociuto all'anima fua. Non mi ricordo di tutti, ma su due piedi mi sovviene, che dopo aver condannato i riti Cinefi, come realmente idolatrici, diede loro facoltà alle molte loro istanze d'usarne alcuno per dieci anni, e spirati questi, glie ne confermò per dieci altri. Diede a'loro Sacerdoti facoltà di cresimare. Cosa non ha fatto per canonizzare il loro Bellarmino, se fosse stato possibile? quante dispense ha loro concedute nella causa del Venerab. Francesco di Girolamo tanto che hanno ottenuto da lui medefimo il Decreto favorevole, Super virtutibus, quando tanti servi di Dio insigni, de'quali la causa era introdotta avanti, che nascesse il detto Padre Francesco, sono rimasi addietro per l' ecceffièceessivo favore del Papa verso la Compagnia? Per secondare le loro premure avoco à se la lite, che aveva il Seminario Romano per la tassa, che ingiustamente rifuote dagli Ecclesiastici secolari, i quali erano in atto di avei la sentenza savorevole, e d'esser liberati da'que son indebito aggravio, e molte altre grazie, che ora non vi sovvengono, e che sovverranno a Voi. Ma tutto questo, e molto più sarebbe nulla nel cospetto di questi PP. che pretendono tutto; e che tutto pieghi a' lor voleri: Sievolo, sie subeo, stat pro ratione voluntas: impero il più tirannico, che si possa immaginate, ma che si vede pienamente, e di tutto punto rea-

lizzato ne'Gesuiti .

Prega in fine il P. Generale, e tutta la Religione a CLEMENTE XIII. da Dio, tutte le celesti benedizioni in lunga ferie d'anni . Ma che? il P. Rev. non fa quel che sapevano i Farisei, de'quali seguitano con tanta puntualità i vestigi? Scimus, quia peccatores Deus non audit? e non ha appreso dallo Spirito Santo, che qui declinat aures suas ne audiat legem , oratio ejus erit execrabilis? e come pretende di far orazione co'suoi Religiofi per il fommo Pontefice chiudendo l'orecchie a tante leggi Divine, ed Ecclesiastiche, che gli hanno annodati con tante scomuniche incorse, ipso facto, come vi ho fatto toccar con mano? benche io non fo, fe abbiano poi incominciato a far queste preghiere, dopo che hanno veduto che il loro studiato Memoriale non ha fatto quell'effetto che desideravano . Forse CLEMEN-TEXIII. piuttosto che dare orecchio ad uno scritto pieno d'artifizio, e d'incredibili falsità, avrà adottati i fentimenti del fuo illuminatissimo Predecessore, che al ricorfo che fece il nostro Ministro a nome di S. M. F. alzando le mani al Cielo aperfe il fuo cuore con fimili espressioni: Siame in obbligo di ringraziare S. M. F. per il filial rispetto, che porta a Noi, ed alla S. Sede, mentre conosciamo, che poteva gastigare questi PP. con l'esempio di tanti altri Principi Oc. Manco male, che i Me-

125

Monarchi fi cominciane ad illuminare; e così la Santa Sede averà le mani libere, e farà il fue dovere Gr.. Ma quale farà questo dovere? I fero, che questo Santo PONTEFICE illuminato dallo Spirito Santo, e armato di vero zelo per la Chiefa universale messa fue dalla Dottrine, e dalla Morale, e dagl'intrighi de Gesuiti, e geloso della sua falute, e del suo onore, abbandonati i rimedi pagliativi, che non servono a niene, si farà coraggio, chiudendo gli occhi a tutti i rispetti umani, darà mano a rimedi più forti, e che conferencia di contra di

vengono a'mali estremi .

Per dar mano però a'rimedi opportuni, bisogna internarsi nella radice de'mali. Io per me sono di parere, che la forgente principale de gravissimi disordini della Comp. di Gesù siano l'esorbitanti ricchezze, delle quali abbonda, Queste sole sono state la base della sua grandezza non meno della sua corruttela. Queste rendono i Gesuiti animosi ad intraprender tutto, e a superare ogni ostacolo, che oppongali alle loro mire. Queste gli fanno arditi fino contro i Monarchi, e i Romani Pontefici . Eglino si sono da gran tempo situati in tal politura, che non gli spaventa qualunque dispendio. L'oro fa tacer per elli ogni legge; vince tutto, e trionfa. Finche pertanto i Gesuiti saranno ricchi, non sperino i Papi, ed i Principi di averli docili, obbedienti, e morigerati. In questo Memoriale porgono suppliche a CLEMENTE XIII. affinche si degni di soccorrere la Compagnia nelle presenti sue traversie. Ah s'io potessi trovarmi a'piedi del Santo Padre, e mi fosse lecito di esprimere i miei desideri per il vero bene de'Gesuiti, vorrei dirgli col cuor sulle labbra queste poche parole. Padre Santo, fateli poveri, e faran umili; fateli poveri , e saran utili ; fateli poveri , e saran salvi . Se i Papi vorranno dare un'oschiata esaminatrice alle loro ricchezze, troveranno immensi tesori; e se a piè sermo si porranno a considerar le maniere, dalle quali sono tratti, si accorgeranno a chiaro lume, che per la parte

maggiore non polleno non eller beni di mal'actuisto. Il traffico, ed i raggiri sono le miniere più feconde di quella opulenza feduttrice, e per effi nociva. Il fottrar dunque a quei miseri traviati i tefori, e sterilire le miniere, sarebbe l'atto il più infigue di paterna pietà con perfetta intelligenza della giuffizia. Come la Camera oppreffa dall'esorbitanza de'debiti, 'e de'frutti che incellantemente decorrono. Le provincie dello Stato languiscono per la gravezza de pefi, a quali foggiacciono ; e la generosa munificenza di Clemente XII. verso Ravenna, col dono glorioso di dugento e più migliaja di fcudi, non bafto a follevare fensibilmente quell'afflitta Città. La Dataria Romana è divenuta uno schelettro, e non ha con che provedere del consueto mantenimento di Eminentiffimi Principi della Chiefa, onde conviene e ritardare le promozioni, e far marcire nelle cariche i Prelati di Roma, ed i Nunzi, i quali più che ogni altro fono stancati da continui dispendi. Mille altre angustie affliggono Roma per effere il panno ormai troppo corto, e tatlato: a fegno che per alleggerire la Camera, e i poveri, ci vuole l'eroico difintereffe di un Benedetto XIV. che doni alla Camera i fuoi propri proventi, e la pietà singolare di CLEMENTE XIII. the vers a man larga su i poveri il danaro della Cafa Rezzonico. Il vero fegreto per fanar, questi, e mille altri malori di Roma inferma sta nascosto nella Spezieria de Gesuiti. Basta sapere ripescarlo ne' loro baratoli, ne' quali confervali in abbondanza. Si lasci ad essi quella sola porzione, che può essere sufficiente per le loro religiose convenienze. Vivano pare con discreto comodo, e se vogliono, ancora con splendore; ma soffrano che sia tolto ad essi quel molto, che fomenta la loro corruttela, e gli allontana dal possesso de beni ererni. Bisogna però chiuder per elle la porta à muovi difordini, vale a dire

bisogna non solamente proibire, ma col braccio regio impedir loro il traffico, affinche non abbiano maniera d'arricchirsi di nuovo, e di nuovo diventar sormidabili. Per venirne a capo non vi è altro mezzo. che togliere a'Gefuiti le Missioni per ogni dove, e rinchiuderli tutti in Europa; mentre pur troppo è certo, che le Missioni sono il pretesto, ma il trassico è il vero fine del passaggio de' Gesuiti fuori d' Europa. Da questa risoluzione tre gran vantaggi ne nascerebbe ro; il primo e il principble sarebbe quello, di cui trattiamo; cioè togliere l'adito a'Gefuiti d'ingrandirsi di nuovo per mover guerra alla Chiesa, a' Sovrani, e disturbare il Mondo Cristiano; il fecondo farebbe l'efercizio libero del loro zelo agli altri Miffionari Cattolici, de'quali sì di frequente vengono da' Gesuiti attraversati per gelosia i progressi nella . conversione degl'infedeli; il terzo finalmente farebbe un vantaggioso compendio nel numero de'Missionari, mentre molti Religiosi d'altri Ordini, sicuri ormai di non dover soffrire le persecuzioni de'Gesuiti, si offrirebbero pronti a portare il Vangelo dovunque piacesse a' Sommi Pontefici, e alla Congregazione di Propaganda.

3.

Racchiusi che sossero questi PP. entro i limiti dell' grapa, coll'ali tarpate a dovere, e ridotti alla condizione degli altri Regolari, augureriti senza dubbio per parte loro pace a Sovrani, pace alla Chiesa. Ardisco dire di più, che amiliati questi, si calmerebbe ben presto il nojojo surore del Molinisimo, e Gianfensimo. Egli è certo che molti si diceno Giansenisti per solo spirito di partito, ma in verità nè pur sanno in soltanza che sosa sia Giansenistmo, e solamente per onta de Gesirit, che hanno acceso, e sossitato si quemonta de Gosti, che sanno acceso, e sossitato si questi di presenta.

Che se poi questi PP. persistessero contuttocio nella, loro ostinazione, disobbedienza, corruttela, e spirito di turbolenza, non mancherebbero altri rimedi efficaci per liberarsi una volta sempre dall'inquietudini. Il rimedio di cui parlo non è mica nuovo, ma bensì progettato, e usato altre volte colla medesima Compagnia.

Nel 1684. a'24. di Gen., fu fatto un Decreto della Congreg. di Propaganda, in cui si diceva: Inhibendum est Patri Generali, totique Societati, ne in posterum recipiant Novitios ad habitum Societatis, neque admittant ad votu, five simplicia, five folemnia sub pana nullitatis Oc. donec cum effectu pareant, O' paruiffe probaverint O'c. La steffa proibizione fu rinnovata a tempo d'Innocenzo XIII. di gloriosa memoria, il quale aveva petto forte da farla puntualmente offervare, se non fosse stato rapito da morte immatura, la quale su spacciata da'Gesuiti per un miracolo di S. Ignazio al volgo sciocco, e ignorante. Questo però, ed altri rimedi, che non tocca a noi di proporre, benchè eccellenti, e specifici, se non sieno usati a tempo, e quante volte, e come bisogna, non fanno il loro effetto: Applicata juvant, reiterata fanant, dice l'affioma medico. Terminerò questa per avventura troppo lunga lettera, fe si riguardi alla sua estensione, ma troppo corta, rispetto alle infinite cose di più che ci sarebbero da dire, e a quelle fole che mi son passate per la mente nello scriverle, e mi rivolterò a CLEMENTE XIII. con le parole, che indirizzò a un altro Sommo Pontefice il Venerando Palatox nella seconda lettera (§. 101.) a Innocenzo X. Humana conditionis eft Paser Beatissime, ubi ad maximum devenitur, declinare. Religio ista sua potentia laborat, sua magnitudine jactatur, sua existimatione maxima, ne minima omnibus aliis fit, a tua admirabili sapientia, O' dexteritate qua polles in gubernaculis Ecclesia moderandis , O dirigendis ; cavendum erit. E senza cirimonie vi dico: Addio.

Affezionatifs. per fervirvi

# CRITICA

DI UN ROMANO

ALLE RIFLESSIONI

DEL PORTOGHESE

SOPRA IL MEMORIALE

PRESENTATO

DAI PP. GESUITI

ALLA SANTITA'

DI PAPA CLEMENTE XIII.

Distesa in una Lettera mandata a Lisbona.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

રાજ્યાર કરાજ્યાર કરાજ

Disperge illos in virtute tua, O deponeeos protector meus, Domine. Delictum
oris corum sermonem labiorum ipsorum,
O comprebendantur in superbia sua. Et
de execratione, O mendacio annuntiabuntur. In consummatione, in ira consummationis O non erunt. Et scient,
quia Deus dominabitur Jacob, O sinium
terra. Convertentur ad vesperam, O
famem patientur ut canes, O circuibunt Civitatem. Ipsi dispergentur ad
manducandum. Ego autem cantabo sortitudinem tuam. Ps. 58. v. 12.

## CARISSIMO AMICO.

O vi ringrazio della buona intenzione ; con la quale mi mandafte le Pidofficio de riale presentato dal P. Generale de Gesuiti alla Santità di Nostro Signore il di 31. Luglio, e le ho lette fubito più per la favorevole pittura, che me ne facevate nella vostra lettera, che per genio, voglia, o curiofità, ch' io n'avessi: Ma a dirvela liberamente vi ho trovato molto da ridire; cominciando dalla prima parola fino all'ultima, e vi dirò il perchè con tutta confidenza; e con la folita mia libertà. Comincia l' Autore di esse col voler provare, che questo Memoriale non era possibile, o almen probabile, che fosse da Gesuiti mai presentato per due ragioni affatto infuffiltenti. La prima è che non era probabile, che i Gesuiti confessassero il loro errore, o implorassero perdono. Ma che sarebbe questa la prima volta che i Gesuiti avvessero satta una simil confessione? Dell'aver confessato il loro errore ce ne sono esempi senza numero. Chi può numerare le ritrattazioni fatte da Gesuiti ? Oltre quella fatta della propolizione empia, ma foltenuta dal loro P. Antonio Sirmondo, e da altri, che allolveva i Cristiani dall' obbligo gravissimo d' amare Iddio; e quella di molti Padri graduati uniti al Generale fopra i Riti proibiti della Cina, e quella dell'Opere dell' Arduino; e quella del Berruyer; e de' PP. Generali Tamburrini, e Retz, del P. Ghezzi, e altre riportate dall' Autore stesso delle Rissessioni; ne abbiamo un esempio fresco di pochi mesi sono, seguito in Parigi, dove quattro Padri Rettori si presentarono al Parlamento, e s' impegnarono, e protestarono di credere,

e volere vigorofamente sostenere le quattro proposifiioni dal Clero Gallicano fiffate l'anno 1682, contrarie totalmente alla Corte di Roma, e alle massime di questa S. Sede, e ne fecero atto rogato, e ne vollero copia altresì autenticata. E'noto a tutti, che i Gesuiti non hanno difficoltà nessuna a far queste proteste, e ritrattazioni, e promesse nelle forme più folenni, anche co' più terribili giuramenti per iscampare da un cattivo passo, e addormentar così la buona gente, sapendo per altro, e avendo fisso nell'animo loro di non voler offervare niente di quello, che promettono; falvandosi, o credendo di falvarsi a forza d'equivoci, o di restrizioni mentali, o per via della scienza incomunicabile, come è quella del sigillo fagramentale della confessione, per cui il confessore può senza menzogna afferire di non sapere quello, che ha inteso in confessione; e così avrano falvato i lor giuramenti i PP. Favre, Senapa, Odgo di levare il fignificato alle parole, e darne loro uno a fuo modo, ficche si voglia dire nò, e nò voglia dire s), o prendere il s) per un suono informe, che non fignifichi niente, le quali cose son tutte lecitiffime secondo Dottori gravi della Società, benchè a prima vista, e a chi non ha studiato i Casi di Coscienza, che è la Teologia, che ora è in voga, sembrino repugnare alle leggi dell'onore, e del galani tuomo [b]. Questo si è sempre veduto evidente-

(a) Vedi l'Appendice alle Riflessioni stampate in Genova nel 1759. 8. xx11. a cart. 289.

men-

<sup>(</sup>b) I nonii deeli Autori, che hanno infegnata quefa dottrina circa la mercogna, si possono vedere nel primo tomo della Morale de Gestuiti articolo 3. del cap. 1. della prima parte punt. 3. a c. 133., e segs.,

mente, e ora appunto nella promella fatta al Parlamento di volere sostener le dette quattro proposizioni del Clero; perchè poco dopo altri Gesuiti si portarono da Monsignor Nunzio, a cui consessarono tutto il fatto, e ritrattarono, quanto aveano promesso i quattro Rettori, e negarono, che questi avessero una tale autorità, e facoltà, e promisero, che eglino avrebbero costantemente impugnate sempre le dette quattro Proposizioni. La scusa, e la ritrattazione fu accettata, e ritrovò, come l'altre qui fopra nominate, fede, clemenza, e benignità presso il Nunzio, e presso tutta questa Corte. Vedete dunque, che la prima ragione, che rendeva inverifimile il Memoriale non fussific. Poiche qual difficoltà potevano avere i Gesuiti di Roma di consessare al Papa, che quelli del Paraguai avean fatto male a usurparsi quelle Provincie, e a voleme con una guerra viva fostenere l'usurpazione contro il Re di Spagna, e di Portogallo; che avevan errato a mescolarli, e a fomentare le ribellioni de' fudditi contro questo ultimo; a invadere, e esercitare un Commercio, che comprende l'Indie Orientali, e Occidentali, e tutta la Terra, ricoperto dallo specioso mantello di predicar la Fede? e prometter poi, che il P. Generale avrebbe comandato, che delistessero da queili attentati , e fattogli eziandio veder la lettera , nella quale fossero compresi questi comandi con le formole più forti, e deteltati questi loro falli nelle maniere, e con le frasi più efficaci; e scriver poi un'

dove sono anche riportate distesamente le parole di ciascuno autore con le loro pintuali citazioni, che si possono riscontrare da chicchessa. È dell'ultimo ripiego, cioè, del levare il significato alle parole, si vegga il celebre P. Catameo, e la risposta, che ha satto ad efso il dottissimo Cardinale Orsi.

altra lettera segreta, e particolare, in cui si dicesse loro, che procurattero di fottenere cautamente tutte queste cose, che costavano loro tanto tempo, e tanta fatica, e che apportavano loro ricchezze interminabili? Ed io a dirvela giusta, m'aspettava, ch'eglino si fossero per appigliare a questo partito, praticato sempre da essi con esito felice. Con esso nel 1561. ingannarono fino l'oculatissimo Parlamento di Parigi, promettendo, che avrebbero preso un altro nome, e lasciato quello di Gesuiti, e di Compagnia di Gesù: e che si sarebbero soggettati alla giurisdizione del Vescovo diocesano, dandogli anche la facoltà di poter cacciare dalla loro Religione i malviventi: e rinunzierebbero a tutti i loro privilegi, che portaffero pregiudizio a' Vescovi, a' Capitoli, a' Curati, alle Parrocchie, all' Università. Con queste condizioni inserite anche nell'atto, che gli ammetteva in Parigi, il Parlamento registro questa ammissione. I Gesuiti poi non hanno offervata nè pur una di queste condizioni. Ma sapranno ben eglino, perchè ora abbiano mutato scherma, mentre la loro prudenza è ammirabile, ed è vero, che un loro Frate laico potrebbe dar lezione di politica al Cancelliere di Granata, e di Vagliadolid, anzi al Configlio di Stato del Re di Spagna. Così fi legge a cart. 172, della difesa, che sece un lor Padre di tre suoi Sermoni recitati nella Beatificazione di S. Ignazio, e tradotti in Francese dal loro P. Sollier, e stampati in Poitiers nel 1611. da Antonio Meynier . Ed è parimente troppo noto il vanto d'un lor Generale, che si crede il P. Oliva, che disse a un Signore: Veda V. S. da questa camera io governo tutto il Mondo, senza che si sappia il come. E lo stesso disse modernamente il P. Generale Centurioni al Sig. Cardinal Doria poco fa defunto, come era stato detto al Duca di Briffac da un altro. Ma forfe hanno

confiderato, che queste loro promesse, e giuramenti fon troppo screditati , essendo che l'uso loro di non offervarli, particolarmente in Roma, vanta dugento anni di prescrizione, come è stato dimostrato nelle Riflessioni. Non sussiste nè pur la seconda ragione. Perchè importa poco a' Gesuiti il sar una cofa ingiuriosa al Re di Portogallo, e molto meno al Sig. Cardinal di Saldanha. Dopo avere tirato a loro, e tolto di mano de' fudditi del Re Fedelissimo una sì gran parte del traffico sì in America, e sì in Europa, e in Asia, come costa dal Decreto del detto Cardinale, e dopo avergli usurpato un immensa estensione di paese nel Paraguai, e Maragnon, e sostenergli in faccia da più anni una guerra formale, e scopertamente dichiarata dopo aver nel Portogallo tentato di suscitargli delle ribellioni, come quella di Porto, provata per processo: dopo aver fatta una simil guerra, ed usurpazione al Re di Spagna, e tentato di metter la discordia nella sua Corte : e finalmente dopo avere congiurato alla vita preziosissima de' Re, e de' Sovrani, volete voi, che eglino abbiano la minima difficoltà a fare al Re, e al Sig. Cardinale un' ingiuria ristretta in un pezzo di carta, che non farebbe stata vista da nessuno, fe essi medesimi non la pubblicavano per mostrare in faccia al Mondo, che essi non si prendono foggezione nè de' Cardinali, nè del Re, nè del Papa? Quando erano meno ricchi, e meno potenti, e perciò più moderati, o almeno non tanto sfrontati; voi fapete quello, che fecero in una delle congiure d'Inghilterra, e quel che fecero in Francia ad Enrico IV. affaffinato, come il presente Re di Por-togallo ma più volte, e l'ultima con esito più funesto, ed inselice, poichè egli nel secondo assalto vi lasciò la vita; dove Iddio ha voluto per li suoi altissimi fini falvarla quasi miracolosamente al vostro Re, A 4

poiche non tutte le congiure, e gli affaffinamenti hanno l'esito premeditato, anzi per lo più, così volendo la Provvidenza di Dio, si scuoprono, ed hanno tragico fine. Ma fe io volessi seguitare il filo del discorfo, e ricordarvi tutti gli attentati di questi Padri commessi contro i Papi, e i Cardinali, i Sovrani, e i Vescovi, troppo lungo sarei, e non farei altro, che rivangare cose scritte in cento libri, e note a tutti. Suppongo, che di Genova vi fara venuto un libretto intitolato : Appendice alle Riflessioni del Portoghese sul memoriale del P. Generale de Gesuiti, presentato alla Santità di Papa Clemente XIII. ec. o fia risposta dell' Amico di Roma all' Amico di Lisbona stampato poco tempo fa in quest'anno. Quivi vedrete distesamente, quanto vi ho fin quì detto, effer proyato evidentemente, e quello ancora che vi dirò appresso potendo quell' Appendice servire di Sommario a questa mia Critica. Dovea tiflettere ancora l'Autore il coraggio forprendente , che dà a questi PP. la incomprensibile protezione, che godono, e che goderanno, la qual protezione talora s'incontrerà maggiore, dove regnerà o l'interesse, o l'ambizione, o l'ignoranza, che vuol dire, che questo Regno farà di lunga durata, e di ampla estentione. E per afficurarsi più della stabilità di questa protezione, questi PP. v' impiegan tutta la lor cura, i loro pensieri, le loro arti, le loro industrie, e tutta la loro fottilissima sagacità. Ma l'Autore delle Riflessioni fa pur menzione dell'impertinentiffima lettera scritta dal Cardinal Bellarmino a Clemente VIII. suo creatore, e delle ingiuriose tesi sostenute contro il medesimo Papa, e contro Paolo V., e dell'altiera risposta data da un lor Generale a uno di questi Papi, minacciandolo, che se avesse condannato la Dottrina del Molina, molte migliaja di Gefuiti avrebbero impugnata la fua condanna, fenza

che gli avesse potuti impedire. Quante scommuniche sono state fulminate loro addosso dal tempo di Urbano VIII. a questa parte, o pel loro notissimo. e universal Commercio, o per gli Riti idolatrici, e superstiziosi, o per altri gravi delitti, e pure non ne hanno fatto caso, ed hanno seguitato a commettergli; anzi co' loro scritti hanno ingiuriato, e infultato la S. Sede, i Papi, e i Cardinali, e tuttavia da essi non sono stati puniti, anzi di più sono stati venerati, stimati, accarezzati, esaltati, e difesi come prima con iscapito della Sede Apostolica. Più; fi fon fatti a credere, e lo credono, che la Chiesa non abbia persone più benasette de'Gesuiti, e son reputati gli antemurali della Fede, e i baluardi della nostra Religione, e la Società è stimata quella Rocca, da cui pendano mille targhe, e tutte l' armadure de' forti per difefa di Roma, fenza riflet. tere, che i Gesuiti, quando debbono disendere i loro dogmi perversi, e la loro non men perversa Morale, fanno fembianza di difender Roma, e dietro a quella si ricoprono contro i colpi, che avventano loro tanti Teologi dotti , e zelanti della dettrina di Gesù Cristo, che s'oppongono alla loro depravata co' propri scritti eccellenti, e fortissimi, che i Gefuiti fanno credere, che sieno eretici, e nemici della S. Sede, e però gli fanno condannare. Così hanno fatto di Arnaldo, di Niccole, di Pascale, di cui

Quelle lettere sante Provinciali
Quanto meglio starebber nelle mani
Invece del Breviario ai Cardinali!

Basta; per non farla lunga mi rimetto a quella lettera sopra de' quattro Dubbj propossi a' Cardinali radunati in Palestrina, e a l'alrra ad ossa corente, mandata nell' ultimo Conclave, ma più della prima ingiuriosa a' più degni Cardinali, anzi a tutto il Sato collegio, al quale con un orgoglio veramente eccedente fi preferive leggi per l'elezione del Sommo Pontefice, e ingiuriofa ai Papi, e specialmente alla S. M. 'di Benedetto XIV., tacciandolo fino di fautore degli Eretici; dalle quali lettere si vede, se i Gesuiti abbiano un grano di difficultà a fare un infulto non solo in iscritto, ma anche in satti a qualfisa personaggio eziandio Sovrano. E benche bastino questi esempi, molti più sono quelli, che mi son

#### RIFLESSIONE PRIMA.

rimasti nella penna.

Il Generale della Compagnia di Gesti rapprefenta l' estremo rammarico, e danno, che prova la sua Religione per le note vertenze di Portogallo. Imperocchè attribuendosi delitti gravissimi a quei Religiosi ec.

CI affatica qui il nostro facitor di Rislessioni in O cose superflue, e vane, e trascura d'osservare la. parola vertenze usata dal P. Generale per significare delitti esecrandi, e colpe gravissime di Lesa Maestà, e delle più majuscole, e capitali, e si va perdendo dietro al fenso della voce attribuire. Con dire le note vertenze di Portogallo, pare a chi legge fenza faper altro, che sia un affare d'una partita litigiosa in un rendimento di conti, o un contrasto tra due case, ch' abbiano il pozzo a mezzo, o una pretensione d'una precedenza con altri Regolari in procesfione pubblica, o come la vecchia lite di quei loro laici, che piativano fopra il berretto tondo, o a quattro spicchi, riferita dal loro Storico P. Giovensì nel lib. x1. num. 83. Vertenze eh? quelle, che fua Riverenza nel periodo seguente chiama delitti gravissimi, ide' quali i Gesuiti vengono accusati,

processati, e condannati da un Re, e da un Cardinale Delegato del Papa ? Questo si chiama fare il Paroco delle parole, e ribattezzarle a suo modo, e capriccio, o confiderarle come tanti fischi d'uccelletti, o d'un cacciatore di lodole, e di babbuffi, e non folo tirarle a un fignificato un poco più largo, o un poco più stretto, ma un sentimento affatto contrario, che fenza che altri fe n'accorga, cambi tutta la fostanza. Su questo punto poteva l'Autore stendersi molto con le sue Rissessioni, e non impiegar tante pagine sopra la parola attribuendosi , dove nè meno ha compreso quelche vuol dire il P. Generale. E' vero che attribuire vuol dire talora aggravare indebitamente di Reità, come dice l'Autore; ma si può aggravare altrui, o con attribuire fatti falsi, o con pretendere, che i fatti innocenti, e indifferenti sieno delitti gravissimi . Il primo è pretta menzogna, e inescusabile, e proviene da cattivo cuore, e rende infame chi n'è l'inventore. Il secondo errore speculativo dell' intelletto, se che si può disputare con un esatto esame per vedere, se quel fatto sia, o non sia delitto. Susanna su sorpresa nuda nel fuo giardino da due uomini, che la tentarono nell' onore. Ella non volle acconfentire. Se ella avefse acconsentito, e fosse per ciò stata accusata d'adulterio, si sarebbe detto benissimo, anzi così si dovea dire, secondo i Gesuiti, che se le attribuiva un delitto gravissimo, essendo certo il fatto, ma non essendo certo il dritto, che ella avesse peccato nell' acconsentire ; perchè il P. Cornelio a Lapide Comentatore tanto stimato da' Gesuiti, che son giunti fino a citarlo su i pulpiti, asserisce, che ella poteva fodisfare le voglie sfrenate di que'due vecchi fenza far peccato nessuno, nel comento sopra Daniello cap. 13. vers. 1. 23. S. Quam peccare. Quia (dic'egli') majus bonum est fama , O' vita . quam pudicitia ,

unde hanc pro illa exponere licet . E' vero, che la Santa Scrittura quivi dice il contrario, parlando lo Spirito Santo per bocca di Sufanna, e dicendo: Melius est incidere in manus vestras, quam PECCARE coram Deo. Ma tuttavia il P. a Lapide è un Autor grave, e Gesuita, sicchè secondo loro, sa opinione probabile. L'istesso segue quì. Il P. Generale non dice, che gli sieno attribusti fatti non veri , perchè questi sono troppo chiari, patenti, certi, e innegabili come l'usurpazioni di Provincie , sollevazioni di popoli, e commercio sporco, vile, e pubblico; e l'Antore poteva risparmiarsi la satica di provarli; ma dice, che gli fono attribuiti delitti gravissimi, e. vuol dire, che il Re pretende, che questi fatti, che non fono nati oggi, ma hanno a lor favore la Centenaria, fieno delitti gravissimi, fieno delitti enormi, quando non sono; ma son cose, seconda la sua Morale, lecitissime . Il commercio è stato scusato con più lettere, che si fingono scritte in Genova, ma composte in Roma nel loro Collegio. La manutenzione eziandio armata manu del Paraguai, e del Maragnon è fatta, perché quei paesi non sieno invasi da' mercanti Inglesi, come con un' altra lettera prova un altro Gesuita Forestiero; onde non si pos-sion dire delitti gravissimi, anzi ne pur peccati veniali, essendo fatti a maggior gloria di Dio. Onde dice bene sua Riverenza, che gli sono attribuiti, e l' Autore sogna, e non sa quello, che si abbai. Provino il Re, e i fuoi Ministri, se loro basta l'animo, che tutte queste cose, che da tanti anni hanno satto, e fanno tuttavia i Padri Gesuiti, e che le sa tutta quanta la Corte di Roma, e tuttavia gli encomia, gli stima, gli esalta, e gli protegge, e venera come Santi, fieno colpe gravi. Mettan pur fuori una qualche lunga scrittura, che cento penne di Gesuiti la consuteranno. Se hanno saputo sostenere, che

che l' Erefia, il Maomettifmo, l'Idolatria non fon peccato, e che gli Eretici, i Turchi, i Gentili non fono obbligati, anzi non debbono abbandonare le los ro false Religioni, quando sono internamente persuasi effer quelle le buone, e l'hanno messo in istampa in tanti loro libri, guardate, se non basterà loro l'animo di provare, che ciò che è attribuito loro a peccato, non lo fia. Se non avessero altra ragione, che questa, basterebbe; cioè che esti son tutti perfuali del contrario, e che tutto questo non altera la loro innocenza. La fola loro autorità è un canone incluttabile in genere di Morale . L'ha detto un Gesuita, e tanto basta. E il Gesuita, ha per regola di Morale non i Canoni de' Concili; non i Padri, che anzi questi li disprezza, ed ha per sospetto d'eresia chi gli studia; non la Santa Scrittura, ma la propria coscienza: Ultimum coscientia di-Elamen est formalis, O' proxima morum regula . Così infegna il celebre loro P. Cafnedi ( tom. primo Disp. 5. Sect. 2. 5. 1. num. 22. ) (a) Dice inoltre, che in Dio vi fono de' precetti diretti, che fono fempre giusti, e infallibili; e vi fono i precetti.

<sup>(</sup>a) Vedi il P. Sanchez in Pracept. Decalogi lili, 2. c. 1. num. 6. tom. 1. pag. 86. edit. Lugd. 1661. Čaflropado De Viri., & Vir. Trakt. IV. Difp. prima purŝt. 12. num. 13. part. 1. pag. 258. edit. Lugd. 1656. Il P. Tevillo de regisla movum pag. 2. quest. 64. pag. 245. col. 1. num. 59. P. Platel net compendio della Teologia pag. 3. cap. 1. §. 2. num. 61. pag. 41. Ediz. Col. Agrip. 1688. Lo steffo as ferifice il P. Erardo Bilio net trattato della Fede. Lo steffo il P. Tamero, e il P. Matteo Stoks net tribunate della pentienza lib. I. part. 3. quest. 3. art. 1. §. 1. num. 120. il P. Tevillo part. I. quest. 2. assert. 2 pag. 16. num. 35. il P. Gobat tom, 1. tract. 7. num. 619. pag. 816. Ediz. Monaco 1681.

cetti reflessi, i quali son quelli, che egli forma adattati agli errori degli uomini [ tom. 2. Difp. 15. Sect. 4. §. 2. num. 93. ] E che è di Fede, che chi feguita una dottrina in se medelima falsa, non pecca, se la giudica invincibilmente vera, cioè se la giudica tale colla sua propria coscienza ( tom. 2. Disp. 11. Sect. 11. §. 9. num. 465., e Difp. 13. Sect. 4. §. 5. num. 173. ) Quindi è, che il celeberrimo loro. P. Sirmondo nel suo Predestinatus coerentemente a questa dottrina dice, che S. Paolo non peccava perseguitando la Chiesa di Dio, anzi imitava lo zelo d'Elia; e lo stesso P. Casnedi trova de Santi, e degli eletti nella Chiefa, benchè pajano separati da ella o per Erefia, o per Scisma ( tom. 4. Disp. 7. Sect. 3. 6. 1. num. 83., e in molti altri luoghi). Non mi estendo di più, ma mi rimetto a una lettera, stampata pochi anni sono, nella quale si cerca, se il non accettare la Bolla Unigenitus sia peccato mortale, nella quale si riportano per extensum le autotità di molti Gesuiti gravissimi Teologi, che sostengono, che se un Calvinista, o un Luterano, o anche un Turco, o un Infedele è persuaso, che la fua Religione fia la buona, non è tenuto a mutarla , anzi non deve mutarla . Ora tanto più se i Gesuiti non credono peccato i delitti; che gli attribuisce il Re di Portogallo, e il Cardinal Visitatore, non faranno da giudicare Rei, nè delinquenti, e perciò ha detto benissimo il P. Generale, e molto acconciatamente ha adoperato la voce attribuendofi .

#### RIFLESSIONE II.

Fu ottenuto dalla S. M. di Benedetto XIV. un Breve, con cui si deputa Visitatore, e Risormatore con amplissima facoltà il Sig. Cardingle di Saldanha.

Vesto architetto di Ristessioni è ben ridicolo. Vorrebbe, che ai Gesuiti non avesse dato noja il titolo di Riformatore, quando egli da noja a tutto il genere umano. Il fentire, che uno ci vuol riformare, ci dispiace subito, almeno per due motivi. L'uno perchè veniamo indirettamente accufati d' avere addosso de malanni, e delle cose guaste, e scomposte, e che hanno bisogno d'essere racconciate. Ci dispiace infino, quando un amico ci avvisa, che abbiamo il vestito sdruscito. L'altra è, che la riforma ci minaccia, che fon per venirci addosso de'legami, e non sappiamo quali, che ristringhino la no-stra libertà, la quale s'ama più di tutte le cose di questo Mondo . Porta l' esempio della Chiesa di Dio, che adunata in Trento, pensò, e concluse la sua riforma. Ma la Chiesa si riformò da se, e non su riformata da altri. Lasci dunque, che i Gesuiti si risormino a suo modo, e non si lamenteranno, perchè fapranno ben loro, come debbano acconciare le cofe in modo, che la riforma tornerà comoda, e piacevole senza guastare i fatti loro. E' vero, che in tutti i fecoli paffati fono state riformate quasi tutte l'altre Religioni, e più volte. Ma che vuole uguagliare la Compagnia di Gesù cogli altri Ordini de' Monaci, e de' Ftati? Questo è un comparare un vecchio elefante con una pulce nata quella mattina. La Compagnia di Gesù è una cosa tutta diversa, più sublime, più grande, più universale, più persetta, è nata, e collituita in forma da non essere riformata, ma atta

atta a riformare tutti gli altri Ordini, e riformare la Chiesa medesima, e l'ha in effetto riformata; ed io ve lo mostrerò chiaro, e in meno parole, che sia possibile. Questo è il piano della sua riforma canto universale, quanto e la stessa natura, e comprende tutti i fecoli, e tutte le nazioni della terra. Il piano, che si formarono gli Apostoli, non era nica più vailo, ma quello della Compagnia, oltre la valita, è più proporzionato alla debolezza umana, e più facile a mettersi in esecuzione con un esito relice. Le prediche degli Apostoli cagionarono di fubiro nel Mondo un grande scotimento, e parve, che lo rinnovallero tutto. Ma quelta mutazione du poco, perchè i Cristiani stanchi del con-tra co, e della violenza, che doveano soffrire nel combattere contro il loro genio, e la inclinazione della 'or natura, si nel fottomettere intieramente alla Fede il loro intelletto, e il lume della loro ragione; e si nell'operare tutto 'al contrario de' forti stimoli della carne, e della concupiscenza, e dell' amor proprio, tanto a noi connaturale; tornarono pretto ad effere quello, che erano prima, cioè ai co lumi ruascia i della Gentilità, e a dare tutta la libertà ai loro intelletti, e ai loro pensieri nel fatto del credere, seguendo non più la Fede, ma la ragione umana, e a fodisfare le loro passioni, che gli trafcinavano a procurare il piacere del corpo , le ricchezze, e gli ono i per saziare le libidine, l'avarizia, l'ambizione, e la superbia. Quindi ne son nate tante eresie, che hanno alterati i Dogmi, quindi tante prave confuerudini, che hanno corrotto il costume, e hanno pieno il Mondo di delitti; onde per tanti Secon si è deplorato fopra la mancanza della Fed:, e sopra l'inondazione de peccati, fino che è venuta la Riforma della Chiesa inventata dai Gefuiti, che appianando i misteri ha addomesticate l'

eresie: e dolcificando la morale, ha fatto, che i peccati non sieno considerati per peccati, e quelli, che si commettono, e si conoscono per tali, si cancellino più facilmente di quel che si commettono, come dice uno de loro Padri. La loro Riforma dunque confifte in questo, che avendo veduto, che noi non siam padroni di mutare gli uomini, come si vorrebbe, hanno pensato a prenderli come sono, e cavarme quel che si può. Usarono dunque, e usano della condiscendenza per le loro passioni, e procurano di condurli più per la ragione, che per l'autorità, e per la Fede. E' bisognato dunque accostarsi, e accomodarfi ad effi per metter termine alla loro malizia, La severità della Morale Evangelica era quella, che gli alienava dalla nostra Religione Cristiana; onde per una savia, e caritatevole Riforma hanno pensato d'addolcirla, e spiegandola nella forma, che si vede ne' lor Casisti, piuttosto che precipitarli nella disperazione col mantenere, e tener forte il rigore Evangelico. La cosa più difficile era l'appianare l'altezza de'nostri Misteri, che stordisce gli uomini, e gli fa dare indietro; e pure era necessario quest'abbassamento, acciocche la Fede de Cristiani non facesse naufragio, e si perdesse del tutto. Questa Risorma fu concepita dalla Compagnia sin dalla sua nascita, da nomini di gran mente. Ma l'affare era molto delicato, e dimandava molta prudenza, nell'eseguirlo. Il voler far presto, era un precipitarla affatto, e non ne cavar quell' utile, a cui era indirizzata questa Riforma, perchè si sarebbe tirata addosso tutti gli anatemi delle potenze ecclesiastiche, come secero Lutero, e Calvino. Era dunque di mestiero metter suori questo piano a poco a poco, e per gradi successivi, perchè gli spiriti vi si avvezzassero insensibilmente, e per non farfi tutta a un tratto, e senza bisogno una folla di nimici, e di condanne. I primi fondamenti furono gettati dal P. Lodovico Molina Portoghese col suo libro della Concordia. Certa cosa è, che suscitò gran grida, ed ebbe gran contradizione da tutte le parti, e ouest opera preziosa corse gran rischio di perdersi nella Congregazione de Auxiliis. Ma questo col poessendo stato preveduto, su anche riparato, e il libro si sostenne con tutti i maneggi più sottili, e più destri della politica, che si possono leggere distesamente nelle molte storie della detta Congregazione famosif sima de Auxiliis. Scampati da questo cattivo passo per la morte di Clemente VIII., fu vicino ad effer distrutto questo sistema sotto Paolo V., che voleva a tutti i patti fcagliare contro di Molina quel fulmine che il firo Anteceffore avea preparato, ma non vibrato per effere stato colpito da quello della morte. Una difgrazia feguita loro in Venezia, donde furono cacciati; servi loro per trattenere il braccio del Pontefice già innalzato per ferirli; avendo dato a credere d'effere stati cacciati per aver voluto offervare l'Interdetto, al quale avea fottoposto Venezia Papa Paoio, benche il Senato protestasse d'averli banditi per sempre per altri motivi più rilevanti; e in effetto i Cappuccini dovettero escire di Venezia, ma non surono banditi; e tosto ritornarono. Dopo aver trattenuto per un poco il fulmine, ottennero, che s' imponesse filenzio dal Papa ad ambe le parti, e in tal guisa fu messa al medesimo livello la dottrina loro, benche gindicata eretica, e proffima ad effer folennemente dichiarata tale, con quella di S. Agostino, e di S. Tommaso, che fino allora era stata la dottrina della Chiesa Cattolica. Questo ritardo, e questa uguaglianza surono il principio dello stabilimento del loro fistema, e cominciò allora a prender piede, e a trionfare. Perchè i nimiti di esso perderono la libertà di attaccare i Gesuiti, ed essi acquistarono un nuovo coraggio per infegnare più scopertamente, e cominciare a metter suo-

ri i primi lineamenti della loro nuova Religione, e dottrina, e della da essi ideata Risorma, che avea loro tirato addoso in principio una tempesta così furiosa. E' indicibile poi il frutto di questa vittoria, e la distesa, che ha fatto dipoi questa Gesuitica Risorma. Al dì d'oggi, che son passati poco più di cent' anni, nesfuno apre bocca contro di essa, e quali tutti gli Ecclesiastici regolari, e secolari, e la maggior parte, de' Vescovi l'hanno abbracciata, e quei pochissimi, che temerariamente si follevarono contro di essa, e contro de' Gesuiti, sono stati oppressi dalle potenze ecclesiastiche, e secolari, mercè dell' aderenze potentissime, che con le loro industrie si son procacciati nelle Corti, e appresso colla calunnia celebre di dar loro pel capo di Giansenisti. Perlochè adesso si è potuto disvelare apertamente tutto questo appianamento di misteri, e facilitar l'intelligenza de più astrusi, e accomodarli alla capacità della ragione umana, come fono, i Misteri della Trinità, dell' Incarnazione, della Grazia, del peccato originale ec. Qualche offacolo faceva ancora a questa Riforma la Scrittura, e la Tradizione. Ma la prima hanno procurato, che sia poco letta, e meno studiata, perchè non crei agli intelletti scrupolosi qualche dubbiezza, e perciò hanno fatto forza, e la fanno tuttavia di bandire almeno le traduzioni, e screditando i testi originali, come studio, che puzza d' eretico, ci hanno ristretti alla sola vulgata, sopra la quale ha poste suori tante condizioni il P. Arduino, che è impossibile trovarne un' edizione da potersene fidare. Hanno poi lasciato di sarne uso, il più che hanno potuto, nella loro Teologia, talchè quasi si erano sbarazzati di questo ostacolo. Ma in ultimo hanno tagliato tutto quelto nojoso impiccio con un sol colpo i loro PP. Arduino, e Berruyer con fare di pianta una nuova Bibbia ridotta al loro sistema, e che. spiana, o toglie di mezzo i misteri più incredibili. В 2

E l'altro, che è la Tradizione non può far più specie, essendo stato dal loro P. Arduino medelimo dimostrato, che l'Opere degli antichi, e specialmente de Padri, son tutte apocrite, e imposture di Monaci del XIII. secolo, e di persone empie, e che non credevano in Dio. Seguitando puntualmente questo piano di Riforma, ora si predica, e si catechizza, e ii amministra il Segramento della. Consessione, e si compongono i libri spirituali da per tutto, e si compoliano i corpi di Teologia scolastica, e morale dagsi. Ecclessistici Regolari, e da Secolari molto più. Di cuesta Riforma sono imbevuti, e secondo essi scondo essi si conducto a maggior parte de Prelati della Chiefa quafi in tutto il Mondo Cattolico, toltine alcuni, e se imbeve la gioventù nelle scuole.

Ne questa Riforma è ideale, perche si wede da chiunque non sia acciecato affatto, nell'intelletto, ma abbia un piecol barlume di ragione, a voglia sar ne uso, nè io sono il primo ad avvertirla, e promulgarla, anzi l'ho, tratta dagli sirritte d'un gran Teologo. Or posto questo, non è ridicolo il nostro. Aptore a prerendere, che i Gessitti accettassemo in santa pace, e sopra le loro spalle un Riformatore?

## RIFLESSIONE III.

Quel Breve su non solo pubblicato colle stampe de Portogallo, ma con più ristampe per tusta l'Italia.

In quella Ristessione, se la prende l'Autore contro i Gesuiti, perché abbiano ripieno il Mondo di ciarle, e d'imposture. Ma esaminiamo un poco adassimo posato quella cosa. Benedetto XIV. nel di primo d'Aprile 1758. spedi il Breve per cui cossituti Visitatore, e Ristornatore de Gesuiti commoranti negli Stati del Re di Portogallo il Signor Cardinale di Saldanha. Questo Breve su stampato, e ristampato

hon folo in Portogallo, ma anche in Italia. Di questa pubblicazione si duole il P. Generale nel suo Memoriale. L'Autore delle Riflessioni dice, che i Ge-· fuiti ne sono stati la causa, per conto delle infinite ciarle, e imposture da essi inventate, scritte, e divulgate per tutta l' Europa. A parlar con sincerità mi pare, che il P. Generale fi lamenti fenza fondamento, ma non mi pare per altro che sieno da incol-parsi i Gesuiti di susurroni, e spargitori d'imposture, e di male voci, e sediziose, come dice l'Autore. Sua Reverenza si duole a torto, perchè era for-Te questo un Breve, come quello, che su concedu-to a un suo Padre, d'Altar privilegiato personale, che fu il primo Breve di questo genere ; onde per la novità della cosa; quel Gestita era chiamato il P. Altar-privilegiato? del qual Breve non se ne sarebbe mai faputo niente; se quel Padre, che l'ottenne, non d'avesse derto, e non era necessario il dirlo. Il Breve del Sig. Cardinal di Saldanha richiedeva un'efecuzione pubblica, non folo in Lisbona, che pure non farebbe stato poco, ma in tutto il do-minio del Re di Portogallo, e non nella sola Europa, ma anche nell'America, e nell'Asia, e una esecuzione sonora, e strepitosa, sicche quantunque il Breve folle stato sotterrato

Nel più profondo, è tenebrofo centro Dove Danse ha alloggiato i Bruti, e i Cassi, (Berni)

fi farebbe faputo da tutto il Mondo, e ne sarebbe rimasta la merioria per omniu facula faculorum. E gli thesi Storici della Compagnia sarebbero stati sorzati a registrarlo ne loto volumi, come hanno fatto d'altre disavventura accadure alla Società. Io so quello, the a quest'ultimo punto il P. Generale mi poserebbe rispondere, cioè, che è vero, che tutto que-

sto famoso intrigo sarà riportato nell'istoria della Compagnia, ma che questaistoria si scrive con gran prodenza, e fagacità, e perciò non darebbe tanta noja . La prima cosa, non si stampa, o serive se non 80., o cent'anni dopo feguiti i fatti. Così il primo tomo, che contiene gli avvenimenti del tempo intorno a S. Ignazio fu pubblicato nel 1615., cioè 75. anni dopo la fondazione. L'altro, che comincia dall'an 1556. non ha visto la luce prima del 1620; che vale a dire più di 60. anni dopo. L'ultimo del P. Giuseppe Giovensì, che comincia dall'an. 1591., e arriva al 1616. fu sampato nel 1710. circa 100. anni dopo gli avvenimenti, che vi fono riportati, quando non ci fon più testimoni vivi di quel che è seguito, e perciò si posson' dipingere le cose in una vista più mite, alterandole ancora con grazia, e destrezza, e sare, che il Diavolo non fia così brutto, com'è in verità "E di vero, se si scorra tutta quest'istoria, le cose sono travellite in guila, che fanno una figura tutta diverfa da quello, che accaddero in realtà, e da quel che fono riferite dagli altri Scrittori contemporanei, ai quati fi da con tutta agevolezza una pennellata di appaffionati, di malevoli, d'impostori, e se bisogna, anche d'eretici, come ha fatto il detto Padre Giovensì, che si scaglia amaramente contro il Tuano

Quanto poi all'altra cofa, che dice l'Autore; che i Gessiti abbiano sparso ciarle; ed impolture, credo, che l'Autore abbia qui preso un equivoco. Bisogna considerare, che gli affari di Portogallo eran divulgati per tutta l'Europa, dicendo il Papa nel suo Breve, parlando di essi : De quibus vinnes fere nationes, regionesque vertiores sattas esse un matur. Ora se erano noti a tutte le Nazioni, e a tutti i Paesi, per tutto necessariamente se me parlava. I poveri Gessiti, che per la maggior parto non faranno stati informati bene del satto, o non

saranno stati piuttosto informati nè bene, nè male, volendo difendere se, e la Società, com'è cosa natu. rale di tutti, e più radicata, e ingenita ne'Gesuiti, che difendono tutto quel che fanno i loro confratelli, benchè sieno delitti enormi ; rispondendo, e difendendo le cose, che sentivan dire, bisognava, che si cavassero di telta le risposte, e le disese, e in Germania dicevano una cosa, e in Francia un' altra, e in Italia cose tutte diverse da quelle, e addattandosi, come essi sanno sare, al modo di pensare di coloro, a cui parlano, hanno dette cose diversissime. Anzi nella medefima regione, e dirò ancora nella medelima città hanno spacciato cose varie, e talora contrarie, e che facevan tra loro ai calci; e in questa maniera insensibilmente si è rovesciato su la faccia della Terra un diluvio di ciarle. E perchè quasi tutti questi Padri sono stati maestri d'umanità, e di rettorica, e avvezzi a dettare agli scolari soggetti savolosi, o ideali per comporre poemetti, ode, epigrammi, e crie, si sono finti risposte, e difese su questo gusto, le quali davano materia agli uomini favi, e giudiziosi di ridere, ma intanto dai semplici, e gosti, e appaffionati per la Società erano prese per verità Evangeliche, e da quelli , che aveano parte , e intereili in questa Causa, ed aveano di essa le giufic notizie, erano giustamente dichiarate imposture. e in fatti facevano lo stesso effetto ; poiche la verità rimaneva oppressa, e assogata in questo mare di falsità, e di menzogne. Si è dato anche il caso, che tra quelle tante voci disseminate per tutto, ve n' erano molte, che aggravavano varie persone rignardevoli, e personaggi costituiti in alti posti, e dignità, e fino le persone rispettabilissime dei Re, onde con tutta la maggior verifimiglianza, e quafi- certezza si attribuiyano a' Gesuiti; siccome poi si è toccato con mano effere da loro provenute tan-

te lettere finte scritte da Genova, e da Lisbona ecin nome di Cappuccini, di Ministri ec., le quali sono anche più ingiuriose delle dette ciarle. Dico, che con una quali certezza fi attribuivano ai Gefuiti , perché si da il caso, che i Gesuiti son soliti a cadere in questo vizio di malmenare co i loro seritti questo, e quello, e sia chi si sia, e abbia nome come si voglia. Ne occorreva, che l' Autore per provare una cosa, che è più nota, che due, e due fan quattro, citaffe il P. Muzio Vitelleschi. Si potrebbe fare un grosso indice di tutte le persone , che i Gefuiti hanno infamato colloro feritti; e un Catalogo altrettanto vasto di tutti i libri loro, che contengono queste maledicenze. I soli volumi del P.Zacche-cheria, o Zaccheria, come vuol esserchiamato, ce ne fomministrerebbero una copia molto abbondante. Ma a che durar questa fatica? Chi non sa, che hanno vomitato a fomme l'ingiurie contro il P. Concina, benchè egli abbia lodata la Compagnia in una maniera nauseante, e disgustosa? Eraniste ne ha raccolte insieme tante, che empiono quasi tutta la lettera 17., e 18. ricavandole folamente dal P. Sanvitale, e da non so chi altri, ma basti solo l'infame, ed esecranda, empía, e diabolica Ritrattazione, che fincero effere stata fatta da quel buon Padre: Crist, ferittura, che ha fatto stomacare non solo tutti gli uomini Cristiani, e dabbene, ma anche quelli, che Isb e'm avevano una scintilla di verecondia, e di civiltà. Che non hanno detto, e non dicono, e che non hanno stampato contro il buon Muratori, fino a chiamarlo in pulpito; Stronzolo del diavolo; il quale non ha scritto in una quasi innumerablle serie di tomida lui pubblicati ne pure una parola contro la Società, e contro i Gefuiti? Anzi che ha qualche poco adombrata la fua gloriosa fama per blandirli, e difenderli , ferivendo quel miferabile, e dispregievole

401101

en son

libro fopra le Missioni del Paraguai. In somma l'Autore lasciando piuttosto da parte tutto quello, che ha quì detto, non dovea mai ommettere di fare offervare, che questo lamento è ne' Gesuiti cosa vecchia, e lo fanno fempre ogni volta, che in qualche parte del Mondo si stampa uno scacco di cartay dove sia una parola, che loro non piaccia; e subito corrono con la loro prepotenza a far foppri--184 merne gli esemplari, e quando loro non riesca, of non manca loro il rifugio di farlo mettere nell' Indice de' libri proibiti. Al contrario poi non sopportano, che veruno loro libro vi fia posto, per quanto scellerato, e iniquo egli sia, e pieno di propofizioni insepportabili ; e nell'ultima stampa dell'Indice per contentarli è bisognato con una fievole, e alquanto ridicola condiscendenza levare a tutti ali Autori regolari il nome della Religione, alla quale erano ascritti , solamente perchè non vi si vedesse mai Societatis Jesu; la qual cosa reca per altro della confusione, e dell'oscurità, e cagiona degli equivoci; ma non importa, purche i Gesuiti appariscano incapaci d'errare. Ne volete voi sen-tire una più bella? Quando su proibita la seconda parte del Berruyer, si stette un gran pezzo a stamparne il Decreto, e se il temerario ardire de Socj non avelle fatti alcuni scritti in difesa delle di lui empietà. Dio sa, se per anche sosse pubblicato. E poi quando si pubblico, si enunciò il titolo del libro, ma non sì ardì di porvi il nome per venerazione; come se fosse il nome tremendo Tetragrammatico. Ma fe mai fi da il brutto cafo, che lia proibito qualche loro libraccio, mettono fottofopra il Mondo, come feguì ultimamente, quando fu proibita la Biblioteca Giansenistica, Che se poi qualcuno ha il detestabile ardire d'impugnare un lor detto, guai a lui, e sia in qualsista genere di

Co pungiglion di Pontificia infegna, [a] facendolo rinferrare nelle carceri del S. Offizio, donde quell'uomo quasi divino ne riporto compatione tatato grande, quanto su fearlo l'onore che ne provenne a quel venerando Tribanale. Ma tornando a' lamenti del P. Generale per la pubblicazione del Brevo diretto al Sig. Cardinal di Saldanha, le medesime doglianze secero già per un al-

<sup>[</sup> n ] Menzini fatir.

tro Breve fatto da Innocenzio X. a favore di Monfignor Palafox, perche questi lo avea pubblicato, e benchè fosse stato in necessità di tarlo, gli secero tuttavia un delitto, dell' averlo fatto inferire nel Bollario di detto Pontefice , perchè conteneva una fentenza contro alle loro altiere, e stravaganti pretensioni. Dicono per tanto all'articolo 33. d'un loro Memoriale prefentato da essi al Re di Spagna come hanno presentato questo a Clemente XIII., e. composto fullo stesso gusto: Quando il Vescovo [ d' Angelopoli ) avelle qualche diritto per questo Breve ; è un si grande abuso l' averlo sparfo per tutto, che egli gli dovrebbe effet tolto di mano, e privatone per averne fatto un ufo cest perverfo. In questo Memoriale non hanno detto tanto ma si vede, che hanno avuto animo di dire, che il Papa dovea rivocare il Breve di Benedetto XIV. E che questa non sia una mia aerea congettura, fentite queste poche righe d'una lettera d'un Gefuita a un Cavaliere Milanese, data poco sa alla luce manoscritta: La più fana, ed ortodoffa parte del Sacro Collegio [ dunque ce n'era una parte un poco infana, ed eretica ] nel Conclave congregata, con fodi fondamenti, e convincenti prove dà di nullità al presente. Breve. Scopre i forditti maneggi di certuni; ma s'impone silenzio alla calorofa disputa per puro decoro della S. Sede . Chi ha fcritto questo , fa , che tutto è falso, ma l'ha scritto , perchè si fappia quale e l'animo della Società. Ma quando tutta la Compagnia unita ricorse al Papa con tanto strepito, che non ne fu tanto nel sacco di Roma, contro la Teologia Morale del P. Concina, ed ebbero fatto fottoscrivere al detto Padre quella loro goffa bambocciata, che chiamavano Ritrattatazione, non la fecero stampare, e ristampare? e L'avrebbero voluta spargere fino agli. Antipodi per art's licre-

ifereditare la fina Teologia; e la dispensavano per divozione, come i bollettini del P. Pepe achiunque -la voleva, nella loro porteria, finche tradotta in Iraliano si vide manifestamente da ognuno, che non era una Ritrattazione, come effi vantavano; ma una folennissima approvazione di questa Teologia veramente Christiana Dunque a' loro PP. Sanvitali, Gagna, Balla, Richelmi, Lecchi, Bovio, Zaccheria, e a cent'altri antichi e moderni dee efser lecito, e permesso da Superiori lo stampare cadunnie, maldicenze , imposture , improper, , bugie is fallità ingluriose contro ingalantuomini pod agli altri non deve effer comportato ilsdire ril vero anche con modeltia e debbono efferi perfeguitati, com' è feguito al P. Norberto cacciato dalle autorità de potenze Superiori ( per macchine ; le intrighi Ciesuitici) di Roma, di Toscana, dagli Svizzeri, d' Olanda, e vessato in Inghilterra? Cosh fu cacciato di Siena, e d'altrove un Domenicano dacerdote per aver tradotto un libretto, che fcopriva la già note, e sopertissima loro Morale anticrifiana Così un altro Domenicano puro Laico è fiato mandato via di Roma per aver venduto non fo che esemplari dell' Appendice a queste Ristessioni; dal che si vede qual potente predominio. e qual influffo poco per altro benefico, abbiano in oggi i Gefuiti fopra l'Illustre Ordine de' Predicatori . Così pure in Firenze è stato vietato al dottissimo Antore delle Novelle Letterarie anche il folamente nomimare I Gesuiti , Così a Lucca , a Genova y e algroye, In fomma con la violenza, e prepotenza loro vogliono far trionfare l'impoltura , e mandare in dimenticanza la verità : vogliono aceiecare l'umana stirpe e vogliono acciecare i galantuomini; voglion mostrare di far il bene, e fare il male, e che nessuno se n'avvegga, e nè parli , nè dica pa-

rola; onde è forza esclamare con Tacito nel proemio alla Vita d'Agricola : Dedimus profetto GAN-DE patientia documentum : O ficut vetus atas vidit quid ultimum in libertate effet , ita & nos quid in fervitute : ademto per inquifitiones O loquendi , voce perdidifferaus fi tam in noftra potestate effet oblivifci , quam tacere . Ma fi è giunti a un grado di Schiavità più miserabile, perchè non solo non si può - sidire quel che fanno pubblicamente i Gesuiti , ima ne meno quello, che hanno mello in luce, e che è permanente, e che predicano, e stampano ogni di, quantunque sia contrario alla dottrina di Gesù Cristo, e Roma con buon fine presta loro tutta la mano con impedire, che si stampino libri, che combattono la loro empia Morale ; e fe fono flampa--ti altrove cot proibirgli , onde poi i Gefuiti fe ne fervano per un argomento, che la loro Morale iniqua è approvata datla S. Sede : come fa tra gli altri molti, il detto Gefuita, che ferive al Cavalier Milanele, con far risaltare la proibizione delle lettere di Covet , il che era stato predetto . Sono anni, che è stato fatto, e rifatto il Compendio della Teologia Cristiana del P. Concina de pure, benche opera utiliffima, e necessarissma, non · si è potuta mai stampare, benchè ci abbiano altresì colpa i buoni Domenicani , che da melto tempo fi fon dati a coltivare i Gefniti, i quali incoraggiti, tanto più gli strapazzano, fino a dichiararli eretiei , e fostenere, che bisogna necessariamente levar loro le cariche di Maestro del Sacro Palazzo, di Commissario del Sant' Officio, di Segretario dell' Indi-- ce :ec.. come ultimamente fi vide ripetuto nella lettera stampata sotto nome del Dottor Sorbonico . Il sche finalmente feguirà, fe i Domenicani feguiranno ad usare tanta condiscendenza pe' Gesuiti. Ma

Journal de parlar, di ciò per degni rispetti; dirò foto, che dovendosi correggere, e ristampare l'indice de libri proibiti, su fatta questa correzione non nella Segretteria dell'Indice, ma nel Collegio. Romano, e su deputato un Gesuita, e un amorevole de Gesuiti, e tagliati fuori quelli, che erano stati deputati da Clemente XII. e Benedetto XIV. per proporre una nuova ordinazione, della Congregazione dell'Indice, come secero; anzi ne su cellus so sin di Manestro del Sacro Palazzo, che è un menna pror di detta Congregazione.

# RIFLESSIONE TY.

In vigore di tal Breve l'Eminentissimo Visitatore pubblicò un Editto, in cui si dichiaravano rei di negoziazione universalmente que Religiosi.

C'Veramente pellegrino ne' fuoi pentieri quefo inventore di Riflessioni. Sentite di grazia che penfiero firano! Avrebbe voluto, che il P. Generale aveffe messo nel Memoriale, che il Sig. Cardinal Visitatore avea trovato le Case, e i Collegi de Gesuiti pieni di magazzini di varie specie di mer-canzia, e che in esse si saceva da PP. un gran traffico! Sua Riverenza, e quei PP. antichi, che distefero il Memoriale, e che Dio sa quanto stettero a feccarfi il cervello per bilanciare ogni virgola, non. fono sì privi di prudenza, e di giudizio da mettere fotto gli occhi del Papa cose, che sossero ad essi pregiudiciali . Queste sole parole, che vi avrebbe l'Autore voluto, li condannerebbero per iscomunicati ipso facto, non solo secondo i Canoni, che condannano tutti gli Ecclesiastici negoziatori, ma. anche per varie Bolle fatte in vari tempi da cento anni in quà contro i Gesuiti in particolare ; poichè

il commercio della Compagnia è quasi antico, quanto la Compagnia medefima. E che non sa questo buon uomo, che non ci è stato ab Orbe condito artefici più eccellenti, più destri, più scaltri, e più sottili de Gesuiti in accomodar le parole in guisa, che per un verso dicano una cosa, e considerate da un' altra banda, ne dicano un'altra, come appunto il favolofo Giano aveva due teste? Non hanno mai messo fuori proposizioni per sar approvare, o per sar condannare, che non abbiano doppio senso, per potersene servire ora nell'uno, ora nell'altro, secondo i loro bisogni, secondo i loro fini, e la diversità de' tempi, de' luoghi, e dell' opportunità? Che più? Il corpo stesso della loro Religione è un animale amfibio, perchè ora fono Preti secolari, ora sono Religiofi regolari della più stretta osfervanza; onde ben disse quel Poeta, volgendo a loro il discorso:

O voi che mezzi frati, e mezzi preti (a) Vi dimostrate al popolo minchione.

Perloche messi sotto un rigido costituto della Sorbona, e interrogati, che cosa sossero, non seppero rispondere, se non che Noi siamo tali quali; onde per Parigi erano chiamati: I Padri Taliquali; E vollero dire: Noi siamo tali quali ci bisogna estere nelle varie contingenze. Laonde anche qui il P. Generale ha accomodate le parole del suo Memoriale in modo, che non confessioni il commercio, perchè sa sebbe loro troppo pergiudiciale, è non lo neglino, perchè e troppo noto, è patente: perlocchè l'auto re ha tutto il torto a pretendere, che il P. Genenerale si sosse diversamente, o diversamente, o diversamente.

RI

<sup>(</sup>a) Monet. Cort. convert.

Inoltre il Sig Cardinal Patriarea, non ostante la Costitucione Superna di Glemente X., che proibisca di Vescovi, inconsulta Sede Apostolica, di sogliere a tutta insseme una Comunità Religiosa la facoltà di Consessa in tutti e Religiosi delle Consessima in tutti e Religiosi della Compagnia essistenti non solo nella sua Diocosi di Lisbona, ma in tutto il sua Patriareato, non intimando a medesimi tal sospensione, ma facendo trovare improvvossimente affisso le Editto alle Chiese di Lisbona, delle quali coste tiene il P. Generale presso di se autentici documenti.

CI vede bene, che chi ha fatte queste Ristessioni Dè un uomo semplice, e poco istruito. Si dif-fonde molto sopra la Bolla Superna, e non si accorge, che sopra di essa il P. Generale stesso non fa fondamento veruno, e l' ha toccata folamente di paf-faggio, e come un lampo per abbagliare gli occhi di quelli, che non fanno più là. Sua Riverenza fapeva, che quella Bolla era piuttosto contraria a loro, che favorevole, poiche il forte di essa consiste nello stabilire, e comandare, che i Regolari, e per confeguenza i Gesuiti medesimi nel satto della Confessione, come del predicare, sieno soggetti, e dipendenti da i Vescovi, il che non intendono punto, nè vogliono intendere i Gesuiti; i quali avendo scotto il giogo dell' autorità Episcopale, ed esciti di fotto alla loro giurifdizione in ogni altra cosa, fanno tutti gli sforzi, e adoperano tutte l'arti per iscuoterlo ancora nel fatto della Confessione, e sostengono d'essere esenti dal chieder licenza ai Vescovi di amministrare questo Sagramento nelle loro Diocesi; poichè essendo essi Taliquali, non vengono com-

- Lionali

compresi dalle Bolle, ne tra i Sacerdoti regulari , ne tra i fecolari. Questa è una loro antica pretensione o pretefo privilegio, e per provarla non occorreva, che l'Autore portaffe la lettera del Padre Francesco Vescovo di Nankin. Son senza numero i libri, che parlano di questa materia. Le tante difficoltà, che incontrarono allora, che si vollero ficcare in Francia a dispetto degli uomini, e degli Dei, vennero, oltre gli altri, dai Vescovi, perchè vedevano, che per li loro vantati privilegi, e per le loro Costituzioni si sottraevano alla giurisdizione Epifcopale. Sarebbe propriamente follia il portarne gli esempi particolari, e impresa più lunga, e laboriofa di quella del Flamstedio, che si prese la briga di numerare le stelle. Fin quando la Compagnia non avea finito di nascere, essendo ancor vivo S. Ignazio, ebbe l'ardire di non voler chieder licenza di predicare, e di confessare agli Ordinari delle Diocefi. Ennon crediate, che questo seguisse a qualche Vescoviello di quegli, che hanno di grazia d'andare alle affociazioni de'morti per campare, o la cui Diocesi non passasse le mura della sua Città. Questo accadde a D. Giovanni Martinez Siliceo Arcivescovo di Toledo, fatto Cardinale da Paolo IV. il quale avendogli fatti avvertire, che defistessero dal confef-fare, o si presentassero a lui, eglino tirarono innanzi fenza far un minimo conto dell'amorevole avvertimento di quel Prelato, non so se più grande per la dignità, o per la fantità, e per la dottrina; onde gli fu forza lo interdirgli , e scomunicare tutti quelli , che fossero andati per confessarsi a loro, e proibi a tutti i Curati della Diocesi d'Alcalà, dove si erano annidati questi benedetti Padri, di lasciar dir la Messa ai Gesuiti nelle lor Chiese. Questi impiegarono tutta l'autorità del Nunzio, e del Papa medefimo (che dovea piuttosto sostener l' Arcivescovo ) per moverlo

verlo a dispensarli da questa giusta sommessione; comandata a tanto di lettere nel Concilio di Trento; ma lo zelante Prelato non volle avvilire il grado Episcopale, nè cedere a un jus tanto essenziale per mantenere la gerarchia ecclesiastica, e altresì i Gesuiti non vollero abbassare la loro orgogliosa pretensione. Lo stesso, che al Siliceo, accadde al Venerabil Palafox citato poco anzi, al cui Vicario generale Done Giovanni de Merlo eletto Vescovo dell'Ondura, che gli fece fare una formale intimazione di mostrare le loro patenti, non risposero altro, se non che aveant inteso: e tirarono innanzi a predicate, e confessare o Ed effendosi due Padri abboccati col Vicario suddetto, dissero, che lo facevano in virtu de' loro privilegi. Il Vicario gli disse, che bastava, che gli esibissero, ma gli dissero, che aveano un privilegio, che gli esentava dall'esibirgli. Al che soggiunse il Vicario, che almeno mostrassero questo ultimo; al che replicarono, che non'erano obbligati ne pure a questo. Ma il giorno dopo il P. Rettore mandò il Padre Pietro di Valenza, e il P. Luigi Legaspè a parlare a Monfignor Arcivescovo, e con un altro sutterfugio gli differo, che non potevano mostrare nè le patenti, ne i privilegi fenza licenza del Provinciale. Monsignore rispose, che si procurassero questa licenza, e frattanto gli chiedessero la permissione di confessare. e di predicare, che era pronto a dargliela. I Gesuinon vollero accettar questo partito, e Monsignor interdisse loro il fare le dette funzioni, dicendo, che i fedeli della sua Diocesi erano sue pecorelle, e non della Compagnia . Ma il P. Legaspe predicò la mattina dopo con manifelto disprezzo dell' Arcivescovo, e di S. Paolo, che dice: Quomodo predicabunt, nisi mittantur? e seguitarono a confessare, e sorse a far tanti facrilegi, quante furono le affoluzioni, che diedero a'loro penitenti. Con questa occasione era bene

ŝŧ

il toccare la causa di questa lor ripugnanza a mostrare i loro privilegi, quando ognuno gli mostra volentieri, anzi ne sa pompa. Il motivo è, perchè questi loro decantati privilegi, se non si leggano alla Gesuita, non concludono nulla per lo più. Ve lo provo senza escir della Diocesi d'Angelopoli, perche da per tutto, e in tutti i iempi si trovano le prove. In essa i Gesuiti consagravano le patene, i Calici ec., e fino gli Altari, tutte funzioni riferbate ai foli Vescovi. Forzati a mostrare il privilegio, si vide, che era rittretto alle sole Terre degl' Insedeli, e nel folo caso, che non vi sosse alcun Vescovo. E rimproverati come lo facessero nel Regno del Messico, dove, la Dio mercè, tutti eran Cattolici, ed eranvi tanti Vescovi, risposero, che nell' America erano ( fuori del Regno ) anche de' paesi Infedeli, e che talora qualche Infedele entrava nel Regno: e che facevano quelle confagrazioni, quando il Vescovo era fuori di città. Quando l' Imperadore Ferdi-nando II: ricuperò molte Terre invase dagli eretici, fece un Editto nel dì 6. di Marzo 1629. pet quale ordinava, che le Badie, e i Monasteri da essi occupati fossero restituiti talibus Ordinum personis . qualibus eadem ( Monasteria ) ante violentam detentionem pertinebant. Il P. Lamorman Gesuita Confesfore dell'Imperadore con una folenne menzogna (della quale fu convinto con atti pubblici ) invase molti Monasteri di Monache, e di Monaci, e gli sece dare a' Gesuiti, come dice l' Autore delle Rissessioni a cart. 25. alla rifles. 3. Reclamarono i veri possessori Benedettini, Cisterciensi, e Premostratensi ec. Contro le loro rimostranze scrisse più libri il Gesuita Laiman, tra quali uno intitolato Justa defensio Sanctissimi Romani Pontificis, Augustissimi Casaris, S. R. E. Cardinalium, Episcoporum, Principum, O

aliorum; demum minime Societatis Jesu. A questo titolo voi esclamerete con Orazio.

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? Ve lo dirò. Lasciati in santa pace tutti quei gran perfonaggi, come tante comparfe da commedia, fi raggira tutto a provare, che la roba usurpata non si dee rendere ai loro padroni, quando fi tratta di darla a'Gesuiti; onde viene a stabilire una bella teorica, nuova sì, ma proficua per la Società, cioè, che si può rubare a man salva per impinguarla. Ma venendo al proposito nostro; sentite la pellegrina spiegazione, che dà il P. Laiman alle chiare, e limpide parole dell'Editto Imperiale riportate di sopra. Dice, che si deve intendere, che l'Imperadore comanda, che si debbano restituire i Monasteri, e i loro beni a quei medesimi Monaci individui , e per l'appunto, ai quali gli Eretici gli aveano involati. E come che questa usurpazione era stata fatta 80. anni a dietro, quei Monaci erano morti da più di 40., o 50. anni fa: onde era impossibile la restituzione a'primi padroni, e però era bene il dargli ai Gesuiti. Ecco come i Gesuiti interpretano le Bolle. i privilegi, e gli Editti ec. E non dà loro noja il fare apparire un Imperadore favio, come era Ferdinando, un mentecato, che tale farebbe stato, se avesse creduto vivi i Monaci, e le Monache d'80. anni a dietro. E nè meno diede noja al P. Laiman, che questo Editto fosse stato approvato, e lodato altamente dal Papa, del quale nel titolo si vanta di prendere la difesa. Or vedete, Amico, se i Gesuiti hanno mille ragioni di non mostrare i loro privilegi? perchè giuocherei la testa contro un zecchino, che non si troverà in tutta l' universa Terra chi glofi, e spieghi così questi privilegi. Tutte queste essenziali, e notabilissime particolarità son rimaste

nella

37

nella penna all'Autor delle Riflessioni, e molte più ancora in quei riedessimi punti, che ha in esse cato. Dopo questi esempi, ogni aggiunta farebbe un perdere il tempo, e le parole, come ha fatto l'Autore delle Riflessioni; bastando, che egli citasse la lettera circolare dell'Assemblea generale del Clero di Francia dell'anno 1650., che contiene la rifoluzione presa da' Vescovi di proibire in universale a tutti i Gesitti qualsivoglia funzione ecclessassimi qualsivoglia funzione ecclessassimi presentati, e sottomessi.

## RIFLESSIONE VI.

Hanno quei Religiosi di Portogallo sossente queste esecuzioni a loro gravissime, con quella umile soma missione, che dovevano.

Ul l'Autore è rimafto in fecco, come un molino, che macini a ricolta. Sembragli cofa inlino quanto la comparfa d'una conetta, che i Gefuiti foffrano con umile fommissione le traversie di
Portogallo, e che consessione, ma affatto imposfibile, che un Gesuita ceda, si dia per vinto, e si
fottometta; ma bisognava, che l'Autore provasse
( il che non ha saputo sare), che cosa vuol dire, umile sommissione in lingua Gestitica, perchè i Gestiti
hanno un vocabolario tutto diverso da quello del
Passerazio, e della Crusca. Ma in vece di provare
quesso, si mette a prosettizzare quello, che avrebbero fatto, se sossione si fatti Consessioni del consessioni di la consession

feta. E che forse era difficile il provare, quanto i Gefuiti sieno coraggiosi, e quanto sieno bravi non meno nella guerra difensiva, che nell' offensiva; benchè il forte della loro milizia consiste per lo più nell' imboscate, e negli strattagemmi, e talora nel combattere, come i Parti, fuggendo, e mostrando paura, sommissione, umiltà, ma che in niuna di queste maniere non perdono mai , ne mai danno indietro , anzi fempre vanno avanti. Gli efempi fono, quanti fono i giorni della Compagnia. E cominciando dal fuo principio, ed essendo ancor vivo il P. Ignazio, fu risegnato a Gesuiti di Padova da Antonio Lipomanni il suo priorato della Trinità, che fruttava 400. scudi d'oro . Il Senatore suo fratello vi si oppose vivamente in Senato, e portando l'esempio, che i Gesuiti in Coimbra avevano già invaso due badie, sece apprendere agli altri Senatori, che presto presto i Gesuiti avrebbe-ro tirati a se i benesizi dello stato Veneto; onde la rifegna fuddetta non fu ammessa. Soffrirono i Gesui. ti con sommissione, all'uso loro, una perdita di cosa a loro cara, e che non aveano per anche confeguita. Ma come? Fecero abbandonare dal Lainez, e dal Salmerone il Concilio di Trento premendogli più il Priorato, che gl' intereffi della Chiesa universale, e gli fecero venire a Venezia; dove il Lainez agitò questa causa da se medesimo con tutta la forza, e l'eloquenza, ma in vano. Nè per questo si acquietarono con quell' umile sommissione, che dovevano secondo la nostra lingua, ch' era di non vi pensar più. Ma veduta serrata la strada de' tribunali, ricorsero a' mezzi stragiudiciali, non conformi all' jus, ma più potenti , e l'ottennero con umile sommissione . Quali fosfero questi mezzi non sto a raccontarveli, perchè il loro Storico gli dice miracolofi, e altri gli riferifcono naturali, e molto mondani, e però più verisimili, ma più indecenti (Orland. 1. 8. n. 20.)

L'Università di Parigi più volte si oppose alle pretensioni, che aveano i Gesuiti di volere stabilirli in quella Città, e aprire di più le loro scuole in pregiudizio de' privilegi dell' Università medesima, la quale in fine intentò un legittimo giudizio per difendersi; cosa lecitissima, e che si costuma da per entto senza che nessuno se ne possa offendere. Ma i Gefuiti colla debita sommissione si rivoltarono come tante vipere, non folo contro la Sorbona, ma contro Stefano Pasquier preso da essa per suo Ávvocato, e contro di lui scrissero i PP. Scribanio, Lason, Ri-cheome, e Felice de la Grasce tutti Gesuiti. Ma non contenti di questo, e d'avere detto di lui ira di Dio in vita, seguitarono anche dopo morte, e il P. Garasse fece tre libelli infamatori contro di lui : perlochè i suoi figliuoli nel 1624. stamparono la giustificazione del loro padre. In essa mettono per alfabeto tutte le ingiurie, che i Gesuiti hanno detto contro questo Avvocato, che forse avrebbe scritto a favor loro, se sosse da essi stato preso per suo difenfore, come presero Simone Versorio. E' impossibile né pur dare un piccol faggio di quest'alfabeto ingiurioso, di cui non si può fare idea, se non si vede co' propri occhi quel grosso volume del P. Garasse intitolato: Le Ricerche delle Ricerche. Tuttavia voglio quì trascrivere gli ultimi versi dell' Addio, che dice questo Padre a Pasquier : Eccogli quì : Addio penna sangumaria . Addio Avvocato senza coscienza . Addio Monofilo senza cervello. Addio nomo senza umanità. Addio Cristiano senza Religione. Addio nemico capitale della S. Sede . Addio figlio difnaturato della Chiesa, che pubblichi, e accresci gli obbrobri di tua Madre. Ma basti questo, perche questi Addio tengono tre pagine ultime di quel libro. Ma questo di-Igraziato Avvocato non ostante ebbe fortuna, perchè si abbattè nel P. Garasse, che secondo l'Autore della Biblioteca Gesuitica era il più amabile Religioso di quel che si polla esprimere, si per la sina umitià, per la sina concellesa, per la sua dolcezza, e si per tutte l'altre sue virrà, tra le quali senza fallo, avendo tutte le virtà, ci farà entrata anche la dovuta sommissimo. Dio ne guardi, se avesse incontrato un Gesuita non tanto amabile, nè tanto umile, modesto, e dolce. Chi si può mai immaginare, che cosa gli avesse detto? Vero è che volendo fpingere più oltre le ingiurie, bisognava rico.rere al vocabolario de diavoli, e dell'Inserno, perchè i dizionari umani erano rimassi efausti:

Entrarono nel 1554. i Gesuiti in Turnè Città della Fiandra, e al folito cominciarono a confessare, e predicare senza licenza del Vescovo di Turnè, e dell'Arcivescovo di Cambrè, le quali licenze erano necessarie, essendo quella Città mezza d'una diocesi , e mezza d' un' altra. L' Arcivescovo avendolo risaputo, scrisse al suo Vicario, che se nessuno avesse più ardito anche di predicare, lo facesse metter prigione . Bastava, che i Gesuiti con quell' umile sommissione, che dovevano, si presentassero al Vicario dell' Arcivescovo. Ma: no. I Gesuiti usarono quella stessa sommissione, che hanno usata ora col Re di Portogallo, che in vece di presentarsi a lui, e restituirgli i suoi Stati, e dismettere il negoziare, son riccorsi al Papa. Ricorsero dunque al Cardinal Polo. e al Cardinal di Carpi, e all'Imperatore, per farci stare l'Arcivescovo, e mostrare, che erano più potenti esti co' suoi maneggi, che egli, benche assistito da' Canoni, e dalla ragione. Tuttavia il P. Orlandini [ 1. 14. n. 50. ] chiama il lor modo di procedere, come fa ora il P. Generale nella fua fupplica, fomissione. Dice dunque: Nostri vero ex Ignatii prascripto, SUBMISSIONE, & mansuetudine utendum rati. se tenuere Tornaci. Ma non vi crediate, Amico. che cessassero dall' esercitare le sunzioni ecclesiasti-, che,

che, da cui erano pure stati interdetti dall'Arcivescovo di Cambrè, ma l'efercitarono in quella parte della città, che era fottoposta al Vescovo di Turnè, che non avea promossa difficoltà alcuna, benchè fosse fratello di quell'Arcivescovo. Annum (seguita il detto Storico ) suis RITE partibus obeundis, usitatisque functionibus exegerunt. Offervate quel rite, che spiega assai bene quelle parole submissione, & mansuetudine, e quel che elle significano nell'idioma dello Storico. Ma per farla una volta finita con un fatto più fonoro, e che mostri meglio quel che vuol dire fommissione in lingua Gesuitica, vi rammente-rò, come terminate, ch'ebbero, e stabilite, e messe al pulito i Gesuiti le loro costituzioni, dopo la creazione del P. Lainez secondo loro Generale, due cofe diedero noja a Paolo IV., che allora fedeva fulla Cattedra di S. Pietro: la prima, che avea anche dato noja a tutto il Mondo, ed era stato uno de' tanti motivi, per cui da molte città, e provincie erano stati rigettati i Gesuiti, era il non aver Coro, ne pur ne'giorni festivi, quanto si voglia solenni , non solo per cantare gli uffizi divini, ma nè meno per recitargli ad alta voce, e fenza canto; quando i fecolari procurano d'affistervi in Chiesa, e in alcuni paefi si fanno scrupolo di coscienza il mancarvi, e molti cantano l' uffizio nelle loro confraternite. L' altra fu, che al Papa non piaceva, che il Generale fosse a vita, ma avrebbe voluto, che fosfe per tre anni, come nell' altre Religioni . Fece per tanto intendere a' PP. per mezzo del Cardinale Pacecco queste due cose, che gli dispiacevano, acciocchè vi pensassero, e poi il Cardinale riferisse a lui medesimo il loro pensiero. Messa dunque la cosa in deliberazione, dopo aver lungamente dibattuta la materia, diedero l'incombenza al Generale Lainez, e al P. Salmerone d'andare dal Papa, e con quella

bella maniera ad essi tanto familiare, dirgli, che non ne volevano far niente. Il Papa, che per altro era loro molto ben affetto, ma che era Paolo IV. cioè che sapeva sar da Papa, o che già si sosse immaginata, e avesse saputa altronde la risposta, gli ricevette molto bruscamente, come dice lo Storico della Compagnia (Sacchin. lib. 2. num. 50.) Que caufa bonum Pontificem immutaffet , non liquet O'c, caterum ita immutatus erat, ut prorfus alter ab eo , quem fe paula ante prabuerat, videretur . Simul primum in conspectu Patres venere, gravi cum supercilio tristis, ac mmax, quum quedam submurmurasset, disse chiara-mente loro, che era bene, che avessero il Generale a tempo, come gli altri frati. Poi alzando più fu il tuono della voce, con più enfasi intuonò loro, che onninamente voleva il Coro, chiamandoli ostinati, e contumaci, perchè finora non lo avevano voluto ammettere, venendo con ciò a favorire gli eretici : E che temeva, che poi alla fine questa cosa non avesse a partorire qualche velenosa infezione : Che non voleva veder più nella Chiesa di Dio quefla deformità, e che se non avessero ubbidito, guai a loro, e che s'aspettassero pur qualche malanno. Tali sono le parole al riferir del detto Storico: Tum longe commotior, ac vocalior orationem ad chorum vertit : Contumaces appellans , quod cum detrectaffent , in eaque re pro hereticis facerent : Vererique fe, ne que olim hinc pestis prodiret . Deliberatum sibi , non amplius deformitatem hujusmodi tolerare; malumque illis nisi parerent O'c. denunciat velle eum omnino. haberi O'c. Nec ad cantum adigi velle, sed satis habiturum, si quemadmodum sui Clerici (Teatini) pro-nunciarent. Oh quì si, ch'era necessaria quell'umile sammessione, che si doveva presa in sensu obvio, trattandosi d'un Papa, e d'un Papa, che non burlava, ma che si faceva ubbidire da vero. Or così appunto fegul. Il P. Lainez si portò con tutta la maggior sommissione possibile, talche merito d'esserne altamente lodato dal mentovato Storico dicendo : Animadversa est hoc maxime tempore modestia ROBU-STA Lainii, quantamque Vicario Christi Domini obfervantia, & venerationis deferret. E volete sapere in che ripone lo Storico questa modestia robulta del P. Lainez? Nel non aver detto al Papa sul viso qualche parola fconcia, o mordace, e pungente, o forse ingiuriosa, come avrebbe fatto col muratore, o con lo spazzacammino del Collegio, poiche soggiunge: Nunquam vox majestate illa sancta Pontificis summi minus digna ex ore Lainii excidit . Mancava dunque questo, che il P. Generale rispondesse alla peggio, come usan tra loro i vetturini, al Sommo Pontefice, e non ci voleva dunque meno, che la robustezza della eroica modestia del P. Lainez ? Pur finalmente usò la dovuta fommissione, ma alla maniera, che s'interpreta questa voce nella Compa-gnia, cioè col sottomettersi da burla, e fare a suo modo da vero . Poiche appena spirato Paolo IV. il Coro finì, e dove prima cantavano il Vespro, come attestò il Lainez al Papa, dopo non cantarono nè men quello. E' cosa per altro curiosa, e piacevole il leggere questa soppressione del Coro, nel mentovato Istorico (Sacchin. 1.3. 1.30.) dove si vede, che il povero fraticello non fapeva, come si fare a cucinare questo fatto in maniera, che non saltasse agli occhi di chi legge, di qual razza sia la sommissione Gesuitica. Perciò si è buttato al partitozde' cuochi, che abbiano alle mani una vivanda vile, o che cominci a puzzare. Ne prendono meno che possono, e l'affogano, e l'attorniano, e la ricoprono con tanti condimenti, e tanta falfa, e tanti ingredienti, che di essa non si senta il sapore. Così egli in due parole dice: Ex ca die (della morte del

Papa) cantari desitum est . Si può trovar maggior laconismo, e maggior brevità? Ma avanti porta il parere d'alcuni Cardinali: il consulto di più Avvocati; proteste con testimoni, e notajo : sa comparire in ballo la libertà; e il jus della Compagnia, e di più le proteste de PP. Assistenti. E dopo porta mille speculazioni devote, e mille pregi dell'Orazione, e fino dall'Affrica fa venire S. Cipriano per testificare, che chi fa orazione sta alla presenza di Dio, cosa, che si sapeva da'putti senza S. Cipriano, provenendo dalla natura della cofa, essendo che l'orazione è una parlata con Dio. Appresso a lui vien fuori il P. Fabbri co' fuoi ripieghi per fuggire le distrazioni; ma la conclusione, e il ristretto di tutta questa diceria è, che: Ex illa die cantari desitum est. E se non soste pienamente convinto, e persuaso del fignificato della voce sommissione presso i Gesuiti, o vi faceste a credere, che di presente avessero mutato il senso a questa parola, vi porterò un esempio freschissimo. Nel libro escito pochi mesi addietro in due tomi, in cui si prova, o per dir meglio si dà ad intendere di volet provare la Realità del Congresso famoso di Borgosontene, calunnia la più nera, e la più falsa, che abbiano inventata i Gesuiti, per cent'anni confutata, e per cent'anni ripetuta, si parla dell'infame Apologia de' Casisti composta dal Gesuita Pirot, condannata dai Curati di Parigi, e dalla S. Sede, e si dice, che i Gesuiti si sottomisero a questa condanna, senza che di poi ne pur'uno di loro desse fuori una parola per difenderla, nel che la Società diede un bell'esempio di sommissione a imitare (pag. 86.) Ora questo filenzio, e questa sommisfione vuol dire, che il P. Moja Gesuita Spagnuolo confessore della Regina vedova di Spagna Maria Anna d'Austria fece di poi un'altra Apologia de' Cafisti peggiore, e più solennemente condannata da

Ro-

Roma. Vuol dire, che il P. Onorato Fabri ne ha fatta dopo lui un' altra fotto nome di Bernardo Stubrok, e non contento di questo ne ha data fuori un'altra di due tomi in foglio coll'approvazione del P. della Chaise confessore di Luigi XIV. e di otto altri Gesuiti ; e senza stare a numerare altri fatti per non allungarmi, che tutti provano, che cosa significhi fommissione nella favella bilingue de' Gesuiti, fervan questi, tanto più che abbiam veduto qual sommissiene hanno usata, e usano tuttavia alla condanna della Biblioteca Giansenistica, e della Storia del Popolo di Dio del P. Berruyer, che anche oggi lodano, e fanno leggere con insulto del presente Sommo Pontefice, che tuttavia li soffre con una indicibile, ed eroica pazienza. Ora vegga questo Mes-fer fattore di Ristellioni, quanto sia addietro col conto, e quanto sia digiuno di notizie, veggendo due folenni esempi cavati dal governo de due soli primi Generali, che potevano provare una propolizione,

# RIFLESSIONE VII.

che egli ha riprensibilmente ommessa.

Sono persuasissimi della retta intenzione di Sua Maestà Fedelissima, e de suoi Ministri, e di quegli Eminentissimi Cardinali.

Uesta Ristessione è fatta senza ristessione, perchè l'Autore non dice niente, e se la passa
un minuto racconto delle calunnie, che egli dice
sparse per tutta l' Europa da' Gesuiti per discreditare
il religiossissimo governo del mostro Re. Egli veramente l' ha fatto poi a c. 78., ma questo era il luogo
più proprio, e avrebbe intanto impinguato questa
Ristessione, che è troppo digiuna. Può risponder-

mi, ( lo fo ) che queste calunnie le andavano spargendo, e ripetendo da per tutto ( oltre 20. mila Gesuiti ) i suoi ridicoli divoti , e per la loro mellonaggine credendole vere, le spacciavano, e le sostenevano, come cose indubitate; e guardi Dio, che uno avesse loro contraddetto; bisognava far con ess. una lite, e venir tosto a' capelli, perlochè era superfluo lo scriverle da Lisbona a Roma, dove erano più note, e accolte più favorevolmente; e da per tutto rimbombava, che il Re Fedelissimo voleva sopprimere l'Inquisizione, e introdurre nel suo Regno la libertà di coscienza; che avea conceduto un luogo agl' Ingless in Lisbona, dove potessero esercitare pubblicamente gli atti facrileghi della lor perversa Religione, e pubblicamente predicarla; che voleva imparentarsi col loro Re eretico; che i Gesuitt erano stati cacciati di Corte, perchè si erano opposti a questi attentati contro la Religione Cattolica, e altre simili imposture, le quali tutto di andavani crescendo a dismisura, e per la loro immensità non era facile di raccoglierle tutte, riferirle, e confutarle in un piccol libretto . Inoltre l'Autore delle Riflessioni in troppi pochi giorni volle distenderle. Il Memoriale de' Gesuiti su presentato il di 31. di Luglio, onde non potette arrivare a Lisbona se non verso la fine d'Agosto, benchè i Gesuiti subito dopo presentatolo al Papa, lo spargessero per Roma, tanto parve a loro d'aver fatta una bella cofa, e che avesse a tirar dalla loro tutto il Mondo; ma fu deriso da gli uomini savi, e solamente i loro adoratori lo abbracciarono come un pezzo di Cielo, bastando loro il sapere, che veniva da' Gesuiti. Le Ristessioni furono fatte subito, poiche il dì 3. di Settembre seguì l'esecrando attentato contro la Sacra persona del Re, della qual cosa nelle Riflessioni non è detta parola; talché si vede, che non era a notizia dell'Autore aver avuto questo fatto detestabile l'origine da' Gesuiti. E' vero, che la notizia sicura e dell'affassi-nio di Sua Maestà, e della complicità de' Gesuiti in questo fatto non si ebbe di certo, se non circa quattro mesi dopo, tuttavia se vi consumava alquan-te settimane di più a pulirle, l'avrebbe arricchite d'una circostanza, che le faceva diventare un'altra cosa, e particolarmente avrebbe potuto farsi un onore immortale in questa Riflessione, che sarebbe stata la più lunga, e la più interessante di tutte; e giacchè si vede, che ha la facoltà, e la permissione di rivoltare le carte dell'Archivio Regio ci avrebbe date notizie preziosissime. Ma voglio sperare, che quel che non fece allora, lo sia per fare adesso a suo bell' agio. Del resto poteva far di meno di farci riflettere, che queste officiose espressioni non corrispondono ai fatti. Poiche oramai non ci è fanciullo, che non sappia, che sulle parole de' Gesuiti non si può far fondamento, anzi ne meno fulle loro promesse fatte per iscrittura quanto si voglia autentica, e firmata per mano di pubblico Notajo, con l'intervento di quanti testimoni volete, e impepata di formule le più restringenti, e le più obbliganti, che abbiasaputo inventare tutta la Curia : or considerate poi quale stima si possa fare delle loro parele officiose, e delle loro lodi . E questo non è un malanno, che sia loro saltato addosso jer l'altro all'improvvifo, come un accidente apopletico. I Gesuiti sono stati sempre gli stessi, e in tutti i luoghi, e in tutti i tempi, e questa verità non si può ripeter mai abbastanza . Sentite quel che scrive il loro P. Sacchini (lib. 6. num. 6. ) di S. Carlo Borromeo: Carolus Cardinalis Boromeus ille vir singu-laris, jam & Apostolico judicio Sanctus, & communi Christianarum gentium quast suffragio publicus terrarum patronus. Parlava così il Sacchini avanti al 1620.

1620., ma parlava di S. Carlo, quando accolfe i Gesuiti in Milano, mosso più dal zelo di carità, che da spirito di prosezia, di cui Iddio non volle savorirlo in questo caso, forse per fargli poi esercitare la tanto da lui diletta umiltà; poiche dopo ammessi i Gesuiti, ebbe poi continue occasioni di conoscere d' aver preso sbaglio. Ma a fronte di queste lodi si pongano le tante ingiurie e improperi, che vomitò fulla cattedra della verità a una numerofa udienza il Padre Giulio Mazzarini Gesuita contro un S. Carlo, come si legge nella Vita di questo gran Santo paragonandolo fra gli altri a un ovo tosto, rosso di fuori, e benedetto; ma duro, e testardo; i quali improperi, e il qual Padre furono sostenuti audacemente dagli altri Soci, ma che tuttavia fu chiamato a Roma, e per sentenza condannato, benchè umilmente vi si opponesse S. Carlo. Ma tutto questo e ommesfo dagl' Istorici Gesuiti, e avrebbero altresì ommesfe quelle lodi, che ho riferito, se avessero veduto le lettere di questo Santo, che originali sono per anche sepolte, dove è fatto il giusto carattere della Compagnia, e di quelli, che la compongono. Ma di questo parlerò più distesamente più giù. Voi vi ricorderete, o avrete inteso dire quando i Domenicani vollero ingrandire la libreria Casanattense tanto utile, e profittevole al pubblico, e distenderla fino alla strada, che è tra loro, e la parte laterale del Collegio Romano. Il P. Closce Generale di essi Domenicani, conoscendo persettamente i Lojoliti , previde saviamente , che sarebbero entrati con loro in una lite eterna, la quale si sarebbe agitata non con i testi alla mano, ma con gl'intrighi, e con le prepotenze; e quantunque aveffero ragion da vendere, risicavano d'aver una sentenziaccia nelle reni con tutti i fiocchi. Perciò si portò dal P. Tamburini Generale de' Gesuiti, e coi disegni alla

mano, con tutte le misure dell'altezza, e larghezza della fabbrica, e veduto il fito, e segnato locum loci, dove, e come si dovea murare, fece un valido, e autentico istrumento d'accordo, nel quale inseri tutte le cautele, che il Cipolla, e cento altri causidici hanno saputo inventare con le loro fottilissime specolazioni; e rogatossene un atto da publico notajo, e fottoscrittolo il P. Tamburini, obbligatosi in nome di tutta la Compagnia all'osservanza di esso nella più ampla forma della Reverenda Camera Apostolica, fu creduto aggiustato il tutto, e cominciata la fabbrica. Ma fattine pochi palmi, eccoti una inhibitoria per parte del P. Lettore di lingua Giudea, che avea la scuola da quella parte, col pretesto che questa fabbrica gli levava il lume, e non gli lasciava distinguere il Segol da' Patac, e gli altri punti della Massora. Ma questa soverchieria, e dirò bindoleria, sece tanto romore, che follevò tutta Roma, onde fu foppresso il tutto; e solo rimase quella graziosissima lettera, che su ciò sece il samoso Gigli in nome del P. Bonucci Gefuità, in beffe, e scherno della Società. Ecco la fede, che si può prestare alle parole officiose de' Gesuiti.

#### RIFLESSIONE VIII.

Tuttavia temono, che questi sieno prevenuti dall'artifizio di persone malevoli.

IN questa Ristessione l'Autore ci dice una cosa più the vera, che i Soci di Gesti sono soliti di dare altrui per lo capo il titolo di malevolo, ma non è vero, che ciò segua da ceni anni m qua . L'Autore ha preso errore. Ha voluto dire dugento. Si vede anche da questo, che è poco affezionato a'

86

Gesuiti, e che non legge, come so io, le loro Opere. Io che ho scorsi i loro Storici, ho trovato, che il P. Orlandini; che comincia la fua Storia dal principio della Società, fin dal primo libro fa venire in iscena i malevoli. Ma prima getta questa massima universale, come un'assioma geometrico al num. 97. ut MALEVOLORUM calumniis , quorum PLENA SUNT OMNIA, vel integerrimus quisque Catholicus sibi ipse distideret; il che è detto non a proposito della Società, ma da'giudicì, e ora si potrebbe addattare a quelli, che con un giudizio temerario, e reo di peccato grave, e inescufabile anche dal Diana, e dal P. Moja, tacciano d'ingiusto il processo, e la fentenza data in Lisbona contro chi ha infidiato alla preziofa vita del Re Fedelissimo sull'unico fondamento, che i Gesuiri di Roma lo negano. Venendo poi a raccontare, quando S. Ignazio volle far approvare da Paolo III. il suo Istituto, e che il Papa rimise questo affare a tre Cardinali, tra'quali fu il Cardinal Bartolommeo Guidiccioni, che come uomo dotto, e favio, e pratico de' facri Canoni, non voleva per niuua guifa che si approvasse: De'Frati essendocene (diceva egli) di troppo, che piuttosto bisognerebbe pensare a scemargli; esce suori il P. Orlandini con l'invidia de' malevoli. Or vedete se questa canzone abbia cento, o se abbia dugento anni, com' io diceva. Il Giansenismo bensì è un bel ritrovato più moderno, e ha poco più di 100 anni, e del quale si trovano fioriti i tomi susseguenti dell'Istoria Ignaziana, e si troverà esser Giansenisti fin quegli speziali, che screditeranno la triaca del Collegio Romano. Nella breve risposta di quel P. Gesuita al Cavalier Milanese non si trova altro, che Giansenisti, e il Tevere ! stesso spinge le fue acque tra sponde cariche di Giansenisti . i sette colli , e le loro radici sono affe-

allediate da Giansenisti, che fanno eco a Giansentsti di Porto Reale, benchè distrutto da' fondamenti fin dal 1709. per una gloriosa impresa de' Gesuiti fatta, a detto loro; a maggior gloria di Dio. Le Congregazioni più esemplari, e composte di Religiosi tanto pli, quanto dotti, sono nidi, e ricettacoli di Giansenisti: Sacerdoti degni; che vivono ritirati attendendo al facro ministero, vuoti d'ambizione , e d'interesse , son Pretti Giansenisti , secondo questo Anonimo Gesuita. Or passate dal P. Orlandini . al P. Sacchini , e dal Sacchini al P. Giovensi , e gli enormi tomoni del P. Bartoli , ad ogni piè sospinto troverete battaglioni, e reggimenti completi di malevoli in tutte e quattro le parti del Mondo (gran cosa!) e d'ogni specie di persone, ecclesiastici, e secolari, nobili, e plebei, dotti, ignoranti (grande stupore! e tutti affilati addosso solamente a'disgraziati Gesuiti, come le mosche corrond addosso alle pere fracide, e al miele, o alle dolci reliquit de'conviti. Ma (dicon essi) perché noi siamo tutti dediti al servizio di Dio. E bene, son dunque gli altri Religiosi, e gli altri Sacerdoti ascritti al servizio del diavolo? E Iddio aon ha, e non ha avuto mai altri servitori che abbiano qualche abilità, e che sien buoni a qualcofa, se non i Gesuiti? Essi così credono, e se non lo dicono, dicono, e stampano cose tali, che questo ne viene per confeguenza immediata; ma non troveranno chi presti lor fede, se non gli sbalorditi loro adoratori a L'aver nominato Satanasso mi rammenta una cosa piacevole, ed è, che risi di cuore, quando lessi i mentovati Storici, e rido ancora, se mi bisogna riscontrare in essi qualche passo. Risi, dico, ogni volta, che sentit nominato, e introdotto per attore di questa scena quella brutta bestiaccia, e quante volte vi sia nominato. Dio vel dica per me. Basta, che apriate uno di quei volumi, e giriate gli occhi fulla pagina, che vi fi

para davanti, che v'imbatterete in una bella S majuscola col nome di Satanas. Bisogna pur dire, che il diavolo abbia avute più faccende con questi benedetti Padri, che con tutti i Santi del vecchio, e del nuovo Testamento sparsi su tutto il globo terraqueo. Non posson metter piede in una provincia, o in una diocesi? è Satanasso, che se gli attraversa. Non possono stanziarsi in una città? come in Lucca, in Bersamo, Cesena ec. è Satanasso, che non vuole. Scappa loro di mano un'eredità, una donazione, uno stabilimento, fopra di cui avean fatto assegnamento? è opera di Satanasso. E' proibito un loro libro? è stato Satanasse, che ha sedotto i censori. Io fo, che su un pulpito d'una città di questo Mondo. e non mica una città di campagna, è stato detto, che le lettere venute di Portogallo da sei mesi a questa parte, sono state scritte, e di più portate da Satanas-To, e però non fon degne di fede. È chi credete, che abbia fate le Riflessioni, che io sto criticando, e di cui non si rinviene l'Autore, che la detta Lettera al Milanese non ha saputo indovinare, e l'attribuisce a chi ha altro che fare; ma a dirlo a voi in confidenza, elle sono Opera d'un Frate, che in caso di necessità non avrà difficoltà nessuna a comparire a faccia scoperta, e io lo so tanto di certo, quanto son certo d'esser vivo? Certo è stato Satanasso, che se non le ha distese (perchè non mi pare uno stile da diavoli) almeno ha procacciato i materiali; nè altro, che lui poteva trovarli, ed entrare in certi luoghi segreti, e serrati a cento chiavi. Quanto ci è di buono, che questa critica non sarà ascritta a lui; perchè Belzebù non è mai contro Belzebù, altrimenti si distruggerebbe il suo Regno. Ma torniamo all'Autore delle Riflessioni, che ha fatto un altro peccato d'ommissione, ed è il non inve-

stigare la ragione, perchè i Gesuiti tutti, da per tutto, e sempre si lagnino de' malevoli; tanto più lo dove-

va ricercare, perchè non era molto malagevole, ed astruso il rinvenirlo, e con molta brevità ce lo spiegava. La dirò dunque io. La ragione è, perchè come dice il proverbio, l'Orfo fogna pere, e il Santo crede tutti fanti, e il malvagio tutti malvagi, e il ladro crede tutti ladri. E il ladro, perchè non sia detto prima a lui, taccia di ladro prima gli altri, come faceva quella donna di Mondo, che litigando con una buona donna fua vicina, la prevenne con quel titolo, che si competeva a lei. Così è, e così fanno i Gesuiti, onde di essi si può dire : Homines multum SUPERBI, qui JUSTOS se dicunt esse, O' erimen , quod commiserunt , in alios volunt transferre ; come fu detto de'Donatisti ( V. t. 9. S. Aug. Cant. in Don. ) Nè io entro a dire se i Gesuiti sieno malevoli, e malefici, ovvero benevoli, e benefici, perchè a me non hanno fatto nè bene, nè male, ma l' Autore delle Riflessioni da capo a piedi del suo libercolo l'ha fatto vedere col fare il loro carattere, ficchè secondo il suo sistema sapeva chiaramente la ragione, per cui eglino sempre mettono in campo i malevoli, e Satanasso, che gli pungola, e gli nosa, e gli eretici, che li perseguitano; perche essi sempre malignano, fempre calunniano, che è l'uffizio del diavolo, come fignifica il suo nome, e sempre perseguitano non folo i loro nimici, ma chiunque non penfa come effi, o non fa quel che vogliono effi; il che è patente a tutti fenza che io perda tempo a provarlo.

## RIFLESSIONE IX.

Perchè non sanno persuadersi di essere rei di sì atroci delitti.

A riflessione, che sa quì l'Autore, è giustissima. Dice, che il P. Generale (dovea aggiungere r con tutti i Gesuiti, e il gregge de lor devoti)

non si sanno persuadere, che i Gesuiti sieno rei o per la prevenzione di credere i Cesuiti impeccabili, o perchè considerato il profitto, che da questi delitti ricava la Compagnia, e l'interesse, che ella ci ha, i Padri gli stimano cose indisferenti o meritorie secondo la loro Morale, che insegna esser lecito tutto, quando si fa per non apportar pregiudizin alla facrofanta Società di Gesù, ma per profitto, e decoro, e ingrandimento della medefima, ch' è l'unico Nume venerato da' Gesuiti . La distinzione è ottima, ma l'Autore l'abbandona, e si pone a provare di proposito. che il commercio enorme, di cui sono incolpati, è più che certo. E a dire il vero lo prova a maraviglia, e lo dimostra con l'ultima evidenza, e per tutti i versi, e in tutti i luoghi, e in tutti i tempi, e in ogni specie di negoziazione, talchè contro i Soci, e i loro clientoli non bisogna valersi d'altri argomenti, quando lo neghino, ma utendum est baculo. Or quì l'Autore esce di strada. Dovea mostrare l' irragionevolezza del Generale, e de' Padri a non 'si saper perfuadere, che i loro Confratelli sieno rei, perchè i delitti imputati loro sono atroci. Essi, che son tanto dotti, avranno a memoria quel bel passo di S. Agostino che dice, non esserci peccato, che faccia un uomo, che non possa far un altro uomo, se venga abbandonato da chi sece l'uomo. Ma forse questo è un di quei passi, che eglino hanno casfato da' loro esemplari, perchè è contrario alla dottrina nuova del lor Padre Molina. Pure lasciamo l' autorità, e veniamo all' esperienza maestra anche de' matti. E vero, che essi si paragonano, e si mettono, al pari con gli Apostoli, e un suo Storico (Orland. l. 3. num. 40.) ci da parte, che in Portogallo non si chiamavano con altro nome, che d'Apostoli, e che questa appellazione durava fino al suo tempo: usque in hodiernum diem. Onde si può dir modesto il titolo del libro del P. Tanner ornato di tante stampine ridicole, che contiene le Vite di molti Gesuiti, cioè: Societas Apostolorum imitatrix. Non credo per altro, che si credino impeccabili, ranto più che il loro P. Berruyer non concede questo privilegio nè meno a Gesù Cristo, come vien dimostrato nella Consutazione di esso Padre stampata ultimamente in Roma, quantunque la Fede Cattolica c'infegni in contrario. Ora se Giuda, che era Apostolo scelto dalla Sapienza increata, cadde nel peccato d' avarizia, perchè non possono cadetvi anche i Gesuiti ? É se egli rubava, non potrà darsi il caso, che i Gesuiti mercanteggino ? e bisognando anche rubino ? Presso gli Spartani era lecito, purchè si facesse in maniera, che non apparisfe . Così i Gesuiti lo fanno con garbo, e lo ricoprono con astuzja. Il loro P. Ammonio, che soprintendeva alla fabbrica del loro Collegio in Firenze, ebbe dal Granduca Cosimo III. per sussidio di detta fabbrica tante libre di ferro all'anno gratis. Aggiunse questo Padre con pulizia un zero in fine del numero, che esprimeva la somma delle libre del ferro che quel piissimo Principe donava loro, e così venne ad accrescere alquanto la carità, che veniva espressa nell'ordine fottoscritto dal Granduca, perchè le cen tinaja diventaron migliaja. L' industria del P. Ammonio dopo alcun tempo fi scoperse, e l'ordine su rivocato, e cacciato di Firenze quel Padre, e mandato in un Collegio migliore. Questa è compagna di quella, che era accaduta in Malaga, dove avendo ottenuto da Filippo III. la facoltà di battere un milione di patacconi per la fabbrica di quel loro gran Collegio, ne fecero battere più di tre, e avrebbero durato a battere fino alla vigilia del giorno del Giudizio, se non si scopriva la burla; e di più la mo-

neta era piccola, e cattiva in guifa', che si diceva per proverbio moneta de' Gefuiti, per accennare una moneta malvagia, scarsa, e di cattiva lega. Per queste arti inique d'arricchirsi, e per la loro avidità di mercanteggiare molt'altre volte, e in varj paesi ebbero de'romori, e furono accufati appresso Filippo II. in Ispagna, e presso Enrico IV. in Francia, come confessa lo stesso P. Giovensì loro storico (lib. 13. pag. 239.); e in Germania il Barone Ermanno da Questenberg scrivendo al P. Teodoro Lennep Gesuito fuo cugino, lo avverte su questo punto dicendo : Nocentius peccant sub specie boni, qui pietatis colore se vestiunt Oc. una hec est ( cupiditas ) quam perpetuo etiam optimi quique in Patribus Societatis culpant. Ma quì s'entrerebbe in un mare magno fuori di tempo ; perciò basti questo. Dovea dunque l'Autore delle Riflessioni combattere l'incredulità del Generale, e de' fuoi frati, che non fanno immaginarfi rei i Gesuiti, e procurare di convertirli, se era posfibile. Lo provoca a leggere la storia della Compagnia, e fa bene, ma poi abbandona questo capo, che se lo avesse tirato innanzi, poteva far osservare. a fua Riverenza, che nella detta Istoria avrebbe trovato il dottiffimo e celebratiffimo P. Guglielmo Postello. che oltre questo, non exigua in speciem etiam pietatis documenta prabebat. ( Orland.l. 5. n. 3. ) E pure questo cadde in atroci delitti, facendosi primieramente a credere d'effer ripieno di spirito profetico, e volendo istituire un Ordine di Cavalieri, che andassero a predicar per lo Mondo un nuovo Evangelio, che conteneva, che siccome in Gesù Cristo era stato stabilito un nuovo Adamo, che avea riparato. i danni del vecchio, così una certa vecchia, della cui fantità egli predicava gran cose, era la nuova Eva, che rifarciva i danni dell'antica, ed era come sarebbe a dire il Messia delle donne. Nè l'esortazio-

ni

ni di S. Ignazio, nè le ragioni di Lainez, e di Salmerone gli potettero trar di capo queste pazze eresie. Avrebbe altresì trovato ( per finire con un caso in termini terminanti ) che in Portogallo non più lungi dalla fondazione della Società che dodici anni, essendovi i Gesuiti ben trattati dal Re Giovanni III. si rilassarono in guisa, che i Coimbra persero il credito per esser miseramente caduti in delitti gravi, e laidi, e bisognò, che S. Ignazio mutasse quella famiglia, e per poterlo fare, e acciocchè i suoi figliuoli l'ubbidissero, e quei Superiori non si mantenesfero nelle lor cariche a suo dispetto, e per forza di protezioni, dovette ricorrere al Cardinal Enrico di Portogallo, e al suo fratello D. Luigi . E se si trovano di simili esempi, quando i Gesuiti erano pochi, poveri, e impotenti, e la Società era per anco nella culla, come mai il Generale d'oggi, e i fuoi Soci non fi fanno perfuadere, che i fuoi Confrati sieno capaci di atroci delitti, ora che sono rincalzati per tutti i versi da' fomenti più potenti della concupifcenza, che fono gli agi, le delizie, i danari, e tutto quello, che può pascere i sensi, e strascicare ne' vizi? Questo, e molto più è quello, che dovea dire l'Autore; e poi passando all'altro punto, esaminare, se si potesse dare il caso, che i Gesuiti riputassero questi fatti, che sono loro ascritti a delitti atroci, e che in verità son tali consifiderati affolutamente, gli riputassero, dico, innocenti, considerati relativamente alla dottrina, all' interesse, e all'istituto della Compagnia; e crediatemi, Amico, che è opinione più che probabile, ch' essi gli stimino opere buone. Che volete, che i Gefuiti non reputino cosa lecitissima il prendersi una . o più provincie, e torle al Re di Portogallo, quando reputano lecito il torgli la vita, fe fia di vantaggio della Compagnia, che opera tutto a maggior

gloria di Dio? E lo stesso crederanno del commercio, ch'è cosa di minore importanza. Ed io sto dubbio di quel che io ne debba giudicare, veggendo, che quantunque questo traffico sia tanto patente, e tanto noto, e vietato dall' altra parte con tante pene spirituali, e civili, non sia stato mai detto loro in più di cento anni nè pur una parola di caritatevole ammonizione, non che dichiarati scomunicati; anzi sieno stati portati in palma di mano, e riguardati come esemplari venerabili del viver Cristiano, e maestri di costumi, e benemeriti, e quasi necessari alla Chiesa di Dio, e i più zelanti, e i più sicuri direttori dell' anime anche da quelli, che sono obbligati a invigilare sopra di loro. Del resto la lunga serie di fatti tanto veridici, quanto noti, che fa quì l'Autore in prova del commercio Gesuitico, è gettata via, e se la poteva risparmiare, perchè i devoti de' Gesuiti non li negano, essendo quelli, che comprano da essi tutto quello che possono, ma non apprenderanno mai, e poi mai, che ciò sia illecito, non per altra ragione, se non perchè lo praticano i Gesuiti, secondo loro impeceabili: e perchè lo praticano in tutte l'occasioni facendo servire al lor traffico i Collegi, le Case professe, i Seminari, i Noviziati, i Confessionali, le Missioni, le scuole. E a proposito sentite quel che segue a Milano nelle Scuole. Quivi i Gesuiti di concerto con Giuseppe Marelli librajo, e stampatore fanno un monopolio de' libri scolastici non solo per quella città, ma per tutto lo Stato, e per ispacciarli, vogliono, che i loro fcolari fe ne provveggano con dire , [che i soli libri stampati dal Marcelli son corretti, e scorretti tutti gli altri. Mi è venuto alle mani una compolizione dettata l'anno 1754, nel principio delle scuole dal P. Falconbelli Gesuita maestro della Prima in Brera per mettere in Latino da' fuoi scolari ; dove tra l'altre cose vi si dice : " Siccome un bravo solda-

, to è desideroso d'avere buon'armi , e volentieri , le compra, benchè si vendano a prezzo maggiore , che le meno buone; così uno scolare dev'esser sol-, lecito di comprarsi tra' libri, che si vendono, li mi-" gliori. Giacchè voi domani dovete comprare il " Cicerone, non comprate alcuno di quegli pieni ,, d'errori, ma comprate quello, che è stato stam-" pato quest' anno da Giuseppe Marelli ad uso dell' " Università di Brera ( doveva aggiungere, e autile , della Società ) . Dal medesimo stampatore comprate la Gramatica, e il Dizionario, chi non ha , ancora comprati questi libri; giacchè vedrete, che , gli altri fono non folamente inutili , ma nocivi per " li molti spropositi, de' quali sono pieni ". Non sarà vero niente, e forse le stampe del Marelli saranno più scorrette, e peggiori per ispender meno a stampare, e guadagnar più a vendere. Ma non importa. I Gesuiti raccolgano le bugie su il loro. E non importa ne anche, che ci sia il pregiudizio del terzo, ognivolta che ci è l'utile proprio. Infomma in tutto quel che fanno, e dovunque sono, e dovunque vanno questi Padri, apron bottega. E poi, che oc-corre stare a votarsi il capo circa il traffico, sopra il quale non ci è scrupolo nessuno ne' secolari, e solamente sta male ne' Gesuiti, perchè sono Ecclesiastici, perchè l'esercitano per avarizia, e con l'apparenza di predicar la Fede? Poteva l'Autore delle Riflessioni accenare i manisesti rubamenti, che hanno fatto fenza numero in tempi, e luoghi, e maniere diverse, e dichiarati tali per processo, e senrenza de' Giudici, e stampati in tanti volumi, e poteva soggiungere i Processi contro i Gesuiti stampati a Brest l'ann. 1750. in sequela delle Cause celebri, opera notissima, compresa in molti tomi. Non lo posso scusare da una giusta critica, se non sorse per aver egli creduto essere inchiostro perduto, poiche quantunque

sia tanto tempo, che questi libri girino per le mani di tutti, e i fatti stieno sotto gli occhi d'ognuno . tuttavia tutti i loro devoti restano ciechi come prima. Mi fanno morir dalle rifa quelli, che vorrebbero, che in Lisbona si fossero stampati i processi per exstensum fatti contro i Gesuiti . Quando venisfero quà non dico stampati, ma originali, non si ricrederebbero. I Gesuiti tuttavia dovrebbero essere innocenti, il P. Malagrida un gran Santo, come decantano per martire il Gesuita Guignard impiccato ful ponte di Greve in Parigi per avere infidiato alla vita di Enrico IV., come passa per Santo il P. Girard impiccato, e bruciato in figura per sentenza del Parlamento d'Aix, come passò per fanto, e per profeta il P. Cipriano, che caduto nelle mani degl' Inquisitori, su ajutato da un Socio chiamato il P. Antonio Cardin a scapparsene tra' Mori, dove non se ne seppe altro; così il P. Mena, che col suo viso pallido, e magro, con gli abiti logori, e fudici, con lo strepito, che faceva su' pulpiti era venerato per un S. Ilarione, e quando fu messo in prigione in. Vagliadolid, parve di vedere uno de martiri della primitiva Chiesa; ma i suoi Confratelli saputo come stava il caso, lo secero per curarlo portare al loro Collegio, e di lì sparire, dicendo che era morto, d'onde si portò a Ginevra, e quivi finì i noi giorni. Ma ora è superfluo tutto quello, che fi legge nelle Rifletsioni, e quel che ho soggiunto quì, e che avrei foggiunto, fe non avessi veduto un libro in 12. con la data dell' Aia con questo titolo. Les Jesuites Marchands , usuriers , usurpateurs O'c. I Gesuiti mercanti, usuraj, e usurpateri Oc. Dopo la pubblicazione di questo libro non ci è più Casista, sia anche più largo, e rilassato de Tamburino, del Busembau, e dell'Escobar, che possa assolvere da peccaro grave quei Superiori, che fono in obbligo

di correggere, e gafligare con le pene canoniche i Gefuiti, e non lo fanno. Nè gli può falvare la feufa di non aver letto, perchè è fegno, che non l'hanno voluto leggere, effendo sparso per tutta l'Europea e perchè le cose, e i fatti, che vi sono riseriti, sono d'una pubblica notorietà.

### RIFLESSIONE X.

Tanto più che non essendo stato nè pur uno di essi perfonalmente riconvenuto, non hanno avuto luogo a produrre le loro difese, e discolpe.

DErche veggiate, Amico, che io non mi fon mosso a far questa Critica per animosità, che io abbia contro l' Autore delle Riflessioni, nè che io fia istigato da invidia per l'applauso, che elle han-no riportato universalmente per tutto, o da un amor cieco, o interessato per i Gesuiti, i quali amo sì . ma amo più affai la verità , e la giustizia , onde come vedete dico quello, che fa in lor favore, e quello, che non fa; parlando liberamente, e come debbon fare i galantuomini ; confesso che a questa decima Riflessione, non ho, che ripetere. Dico bensì, che ora ci farebbe da aggiungervi qualcosa, che non ha potuto addurre l'Autore di essa, perchè allora non si sarà saputa, mentre sono calunnie nate dopo in questo, terreno molto fertile di simili frutti, e sotto questo Cielo, che li nutrifce, e dove si coltivano mirabilmente, perchè hanno grande spaccio, presso i potenti specialmente; ed è, che tutti i processi, e le accuse, e le fentenze, e le funeste esecuzioni fatte in Lisbona siano da spirito di vendetta, originato da una radice peggiore, cioè da una passione amorosa del Re, e da una sfrenata ambizione del Ministro, o da una immaginaria, e lontanissima ragion di Stato. Le quali calunnie non contenti d'averle seminate con la voce, le hanno anche volute perpetuare in certe lettere scritte a mano, e stampate in Trento, e tutte patentemente finte. Ma che dico io ? Sarebbero parole gettate, da che, anche dopo la congiura satta contro la sacra persona del Re Fedelissimo, siamo da capo. Perchè date luago, e tempo a' Gesuiti di produrre le loro disse, e discoppe, e lasciare sare a loro. Hanno un'arte cotanto eccellente nel sar vedere il bianco pel nero, che non ci è stato al Mondo chi abbia satto meglio i giuochi di mano di loro.

### RIFLESSIONE XI.

E quando pure essi siano rei dei suppossi attroci delittt, sperano, che una reità si grande non sia comune a tutti, nè alla maggior parte, quantunque si veggono tutti compresi in una pena medesima. E finalmente per quanto sossero colpevosi tutti dal primo assi ultimo i Religiosi essistenti negli Stati di Sua Maestà Fedelissima; ciò che non pare potersi siappoire, pregano d'esser guardati benignamente quei tanti più, che in tutte le altre parti del Mondo impiegano le sattiche in promovere, secondo la loro tenue posibilità, l'onor di Dio, e la salute dell'anime.

SI vedrà nella critica alla Rifleffione XXI. quanto quella fia debole, e mancante, e ll fi procuterà in parte di fupplire alla trafcuratezza del nostro

Autore il meglio, che si potrà.

Si vede bene, che l'Autore delle Riflessioni non sa dove attaccars, e perciò va cercando qualche rampino. Ecco che salta nel probabilissimo, di cui nel Memoriale nè pur di passaggio se ne parla. Ma l'Autore ha sentito ne' circoli criticare la Morale

de' Gesuiti, onde per sar più lungo il suo scartafaccio, ci ha versato qui quelle poche cose, che avea sentito dire, e citato le lettere Provinciali, e di Covet per far pompa di erudizione. Non poteva far meglio, ne sostener più la causa de' Gesuiti, che col combatterli in questa guisa. Sappia dunque eimpari l' Autote, che questo è il vero modo di stabilire il probabilismo, ed encomiare la Morale de' Padri. Questi due libri appunto s diranno, e dicono i Gesuiti] sono stati proibiti dalla S. Sede, il che vuol dire, che ella ha approvato quella dottrina morale, che Pascale ha deriso nelle sue insulse Provinciali, perchè fe ella non l'approvasse, ma la detestasse, e la stimasse perniciosa all'anime come questo Aurore pretende, che ella sia, non solo non l'avrebbe proibite, ma avrebbe riguardato con distinzione, e di buon occhio lo Scrittore di esse, e l'avrebbe anche lodato, e premiato. Nè altri dica, che le lettere Provinciali furono proibite folamente, perchè nelle prime vi si tratta della Grazia, e perché quantunque non sieno mordaci, sono derisorie. Poichè l'Autore delle Riflessioni dandosi la scure su' piedi, ha tagliata fuori l'obiezione coll'addurre l'altre lettere di Covet, nelle quali non vi è nè l'impiccio della Grazia, nè la derisione, e molto meno la mordacità, anzi per tutto vi fa spicco la mansuetudine. e la modestia; nè in esse si fa verun'altra cosa, che riferire le fentenze de' Gesuiti in materia di Morale; e tuttavia fono state condannate da Roma. E osfer. vi di più, che il Decreto, che le condanna, è escito fuori appunto quando egli avea pubblicato nelle sue Rissessioni a c. 178., che non si sarebbero proibite, stante la proibità, e la dottrina del Cardinal Prefetto, e del P. Segretario. Sicche bifogna, che confessi una di queste due cose, o che questi due foggetti manchino di queste due notabilissime qualità [e chi farà, che ardisca di dirlo? ) o che per la gran proibità, e dottrina di questi due Personaggi, le lettere sieno itate proibite, perchè disapprovavano una dottrina, che è appunto quella, che la S. Chiesa vuole, che si seguiti. Or la dottrina opposta a dette lettere, e che le dette lettere detestano, è la Morale de Gesuiti; dunque la S. Chiesa approva, e fostiene questa Morale, e l'Autore stesso delle Rissessioni l' ha confessato, dicendo, che è un'approvazione per aquipollens. Ne si può dire, che sieno state messe: all'Indice per una parzialità dell' Eminentifs. Prefetto ... e per un cieco offequio, e uno stretto attacco, che egli abbia co'Gesuiti, poichè la S.M.di Benedetto XIV. di mente acutissima, O' potens in sermone, non gli diede nella sua Promozione altra lode, che dirlo ab. omni partium studio alienum. E il P. Segretario si sa per tutto il Mondo, se sia, o non sia attaccato a'Gefuiti . Nè questo argomento d'approvazione della Morale Gesuitica è un mio nuovo pensiero, ma lo potrà leggere l'Autore, non folo in molti libri d'eretici, come in Pietro Moulin, e presso il Predicante Jurien, e nell'Opere di molti altri eretici, i quali infultano perciò la nostra santa Religione, e la mettono in discredito presso i loro partitanti, e per tal verso ne impediscono la conversione; ma anche in più, e più libri de'Rev. Padri, e specialmente in uno scritto de'. medesimi , intitolato : Refutazione d' una Memoria Oc., la qual Memoria era fatta a favore del Seminario Episcopale di Liegi, quando nel 1600, fu invaso dal Padre Luigi Sabran Gefuita Inglese con un Reggimento di foldati, alla testa del quale era un officiale Luterano. In questa Refutazione appunto i Gesuitisi vagliono del medelimo argomenro per dimostrare l'innocenza, e la purità della lor Morale; cioè dall' essere state proibite le Lettere Provinciali Sicchè l' Autore piuttosto, che mettere in campo questi due

6-

libri di lettere, se voleva sar bene, dovea dire più distefamente, quel che si è sopra accennato alla sfuggita, è citare l' Apologia de' Calisti, contro le calunnie de' Giansenisti opera del P. Pirot Gesuita e gran Consessore della Casa Protessa di Parigi, la quale sece tanto orrore al Mondo, che fu fulminata da Alessandro VII. stesso, da' Vescovi di Francia, e dalla Facoltà di Teologia di Parigi qual mostro in genere di Morale, come la chiamò Monsignor Harlai allora Arcivescovo di Rouen, e poi di Parigi, buon amico de' Socj, quan-to il detto Alessandro VII, che pure la chiama una tempesta, di cui i principj son falsi, i raziocini ingannevoli, le conseguenze perniciose, e la dottrina opposta a quella del Vangelo di Gesù Cristo. Doveva citare la Correzione II. fatta al P. Payen stampata nel 1692. dove è la storia di quanto hanno fatto i Gesuiti per difendere questa Apologia. Dovea citare la lettera circolare de' PP. Provinciali della Campagnia annefsa a questa Correzione; nella qual lettora si esortan i suoi Religiosi a non si mettere in pena di tali cenfure , essendo persecuzioni , che eglino sostrono per la Caufa di Dia; e in tal guisa si mettono sotto i piedi i Vescovi, e l'antica Sorbona dichiarandogli nimici della Causa di Dio. Dovea citare l'abominevole opera del P. Matteo Moja Gesuito, copertosi col nome d'Amadeo Guimenio, Opera escita dall' inferno, dove sono riunite tutte le più esecrande dottrine d'un'empia Morale, e stampata nel 1657, in Bamberga, in Palermo, in Venezia, in Madrid, e in Lione &c. e condannata in guisa, che si eccettua anche nelle più ample licenze de libri proibiti, e censurata con un Breve d' Alessandro VII. de's. d'Aprile del 1666. e da Clemente X. con un altro Breve de' 12. di Settembre 1675., e non cessando i Padri di spargerla per tutto, il Venerabile Innocenzio XI. la anatematizzò nuovamente con un decreto in forma di Bolla data a' 16.

di Settembre del 1680., e la fece pubblicamente bruciare per man del boja, come un libro infame, e una peste pubblica. Dovea dire, che i Gesuiti, che vantano in ogni pagina de' loro libri d'essere i soli Regolari ubbidienti al Papa, e alla S. Sede, dopo quattro anni (il che non posso comportare ) diedero alla luce non meno che due tomi in foglio, come ho detto fopra, composti dal P. Onorato Fabbri Penitenziere di S. Pietro, cioè che stava in Roma alle spalle del Papa, scritti in Latino, e intitolati Apologetico della Teologia morale de Gesuiti, e dedicati al Cardinale Albizi venduto alla Società come carne morta, e che per servirla hamesso in iscompiglio la Chiesa di Dio. Quest' opera era solennemente approvata dal Generale con una sua lettera, e con la sottoscrizione di parecchi Provinciali, e di nove Teologi Gesuiti; sicche tutte le opinioni più rilassate, e specialmente il Probabilismo non sono opinioni di particolari, ma di tut-to il Corpo Gesuitico. In questi due tomi sono ripori tate l'Apologie state fatte per la enorme Morale di questi Reverendi, e vi sono due trattati del Guimenio in difesa della sua scellerata opera, e della sua Apologia, talchè non ci è dottrina fulminata da Romà con tanta forza, nè con maniera tanto infamante, e che sia-stata sostenuta con più ostinazione, e con maggiore impunità; perchè al P. Fabbri fu solamente proibito il libro, ma a lui non fu detta cosa alcuna, nè torto un capello. Il P. Nocetti, che ha fatto una cosa simile, e stato di più premiato. Questo, e molte altre cose su questo andare dovea dire l'Autore delle Riflessioni, e non citare le lettere di Pascale, e di Covet.

Il nostro Autore dopo aver mostrata la poca fua sufficienza nella Storia della Teologia morale, fa un altro salto nella storia della Teologia dogmatica a cart. 107. in questa stessa XI. Ristessione, metten-

do ful tappeto la famosa Storia de Auxiliis . Mostra in vero il suo mal animo di voler contrariare la Società. ma si vede, che non l'ha saputo sare: Poiche ogni Fratello laico gli dirà la ragione, che assiste la Compagnia, e ripiglierà il suo argomento, e a raddrizzarglielo per dargli più forza, mettendolo in miglior lume per far più rifaltare la rifposta, e rendere più completa, e gloriofa la vittoria della Società. Dirà the è vero, the fotto Clemente VIII. piissimo, e. dottissimo Pontefice, e sotto Paolo V. si tennero avanti a questi due Papi circa a 80. Congregazioni in sette esami diversi, e contradittori per lo spazio di 10. anni con l'intervento de'più illustri, e dotti Teologi dell'Europa. E'vero, che la dottrina del P. Molina Gesuita, e per conseguenza quella della Compagnia in materia della Grazia fu in più di 40. articoli ritrovata, e riconosciuta sempre contraria a S. Agostino, e S. Tommaso, e Pelagiana, o Semipelagiana, secondo che si espresse il detto Pontefice Clemente nel discorso, che sece il di 20. di Marzo del 1602. il che messe in costernazione il P. Valenza Gefuita, onde non fapendo a un tratto come scapparne, adulterò un passo di S. Agostino, il che gli costò la vita, pel fiero risentimento, che giustamente ne fece. il Papa. E' vero, che questi sece distender la Bolla: Gregis Dominici, in cui si dannava, e anatematizzava. la dottrina di Molina; la qual Bolla non avendo potuto pubblicare per esfere stato prevenuto dalla morte, stabili, e fermò di pubblicare Paolo V. dopo aver anchi. egli ben bene riefaminato la materia; ma che ne fegue da questo? Ne segue, che non avendola mai Paolo V. fottoscritta, nè pubblicata in tanti anni, che sopravvisse, venne col fatto ad approvare la dottrina del Molina, e della Società; e la confeguenza, e il fatto si dee in queste cose riguardare, e non i preparativi, e le cose antecedenti all'esecuzione. Chi è che con-2

danni un processato per delitti capitali, quando le vede uscir libero dalle carceri? Nè mi si dica, che Paolo V. sospese ad tempus la detta condanna per un motivo prudenziale, o per intrighi, e prepotenze de' Gesuiti. Poiche lasciando all' oscuro questa particolare ispezione, non si potendo sapere quel che avesse nel cuore questo Papa, soggiungerà: Mi dica l'Autore delle Riflessioni, come mai avrebbero potuto falvar l'anima loro tanti Papi, che dopo Paolo hanno feduto al timone della Chiefa, tanti Cardinali, e tanti Prelati, a' quali per gli loro offici è stato appoggiato il sostegno della Fede immacolata di Gesit Crifto, col lasciar viva una dottrina convinta. d'eretica contradittoriamente, e dichiarata tale da due Pontefici, privatamente sì, ma che erano determinati a tarlo nella forma più solenne, e autentica, e lasciarla spandere, e dilatarsi per tutto il Cristianesimo, donde potevan pullularle tante pessime confeguenze, che ne doveano da essa per necessità derivare ? E i difcepoli di S. Tommafo, che formalmente aveano denunziato avanti al Papa, e si può dire avanti a tutto il Mondo, la sentenza del Molina come eretica, come avrebbero abbandonata la difcsa dell'Angelico suo maestro, e si sarebbero lasciati strascicar dietro al carro trionfale della Società, senza confessare in un certo modo implicitamente, che i loro Padri Lemos, Alvarez &c. che fecero tanto strepito in quelle solenni Congregazioni, surono senon calunniatori, almeno ciechi, e senza ora chiamarsi vinti? e come comporterebbero, dove prima fecero la parte d'accufatori, d'effer tutto di nelle pubbliche stampe tacciati d'eretici, se non avessero alla per fine conosciuto d'aver il torto ? Questo è quello, che ogni Gesuitello gli potrebbe rispondere, onde fu mal configlio il toccar questo tasto nelle sue Rifleffioni.

Ripor-

20

Riporta poi un accidente seguito allo stesso Autore delle Riflessioni con un bel motto del Segretario di Propaganda, che disse d'aver tanto in mano da fare impiccare i Gesuiti, ma che non ne parlava al Papa per non esser peseguitato da essi. Si poteva l'Autore risparmiare quella risposta di Monsignor Segretario, perchè fa poco onore ai Papi, e a lui. Ai Papi, perche pare, che non amino di sapere la verità, e gli sconcerti gravi, che accadono in una cosa la più importante, che abbiano fulle spalle, qual'è la propagazione della Fede; e che anche saputala non voglian fare la giustizia, e tradiscano la causa di Dio per far fervizio a quattro fraticelli, o per non aver fastidi, e noje, quando Gesù Cristo loro Signore gli ha lasciato per eredità le persecuzioni, e i travagli , dicendo , che gli mandava come agnelli tra' lupi . Fa anche poco onore al Prelato dichiarandolo un mercenario, e un fervo infedele, che lasciava devastare la greggia del Signore per ambizio-ne, o per interesse. S. Prospero Aquitano quel gran difensore di S. Agostino, e della Grazia di Gesù Cristo avea una Teologia affatto diversa, dicendo di se nello scrivere al detto S. Dottore : Reum futurum effe me crederem, fi ea, qua valde perniciofa effe intelligo, ad specialem patronum Fidei non referrem. Ora io non veggo avvocato, e difensore della Fede, che il Sommo Pontefice, cui si possa dare più giustamente l'epiteto di speciale. Ci è di buono. che non dice il nome di questo Segretario, nè si può rinvenire per congettura, essendo stati in lungo tratto di tempo vari, che possono aver detto una cosa simile. Il satto poi del Vicerè del Perù a cart. 66. nella sostanza è vero, ma varia in una circostanza, perche quel disgraziato innocente condannato a morte empiamente per li motivi, e nella maniera, che accenna l'Autore, era una persona qualificata, e in posto riguardevole, ma non era il Vi-

cerè. Vedi l'Appendice a cart. 5.

Tra i libri, che hanno pesato con la giusta bilancia del Santuario il bene, che i Gesuiti vanno vociferando, e magnificando per tutto, e che l'Autore cita in globo a cart. 97. fenza riportare il titolo di nessuno, poteva almeno citare il celebre Problema venuto di fresco alla luce in due tomi, in cui si esamina, se abbiano fatto più male alla Religione Cattolica i Gesuiti, o Lutero, e Calvino, che essi si vantano tanto d'averli combattuti, vinti, ed oppressi; onde per contrassegno di ciò, hanno fatto porre in S. Pietro del Vaticano tra le statue de' fondatori delle Religioni quella di S. Ignazio con l'erefia fotto i piedi, che io ho fentito dire da alcuni, che la guardavano, che lo scultore avrebbe fatto meglio a ricopiare quella di S. Gio: di Dio, e nell'atto; che sta l'infermo allato a questo Santo, porre l'eresia di fianco a S. Ignazio, e atteggiarla nel medesimo modo, e ricoprirla col suo gran mantello, perchè il Cardinal Contarino nel suo libro. De Pradestinatione dice, che è forta una specie d'uomini, parlando de' Gesuiti, che si spacciano per nemici de' Luterani; ma ipsi ex Catholicis Pelagianos se faciunt, perché volendo stabilire il libero arbitrio, deprimono la Grazia di Dio. Io fo per altro, che i Gesuiti con la loro prepotenza hanno fatto proibire questo libro, nel che non ardisco di metter bocca, ma bensì non so intendere, perchè s'abbia a chiuder gli occhi a quei notori delitti, e gravissimi, di cui sono accusati i Gesuiti in quel libro. Roma non vede il giuoco. che fanno questi buoni Padri di queste proibizioni.

Anche a cart. 102. ha fatta una notabile ommissione, dove parla delle liti mosse da Gessiti a Cappuccini nel Tunchino, tralaciando, che per simili turbolenze, e strane pretensioni de Soci contro i medesimi Padri, hanno quali estinta, e annichilata la missione del Tiber, che procedeva con tanta quiete, e profesità, e con isperanza di maggiori avanzamenti, avendo presa il gran Lama ad esaminare la dottrina Cristiana, che perciò era stata tradotta in quella lingua dal P. Giovacchino Cappuccino di quella missione, il che non sarebbe seguito, se pel passaro non sossero stati spalleggiati i Gessiti, e non sosse stato della missione, il che non farebbe seguito, e pel passaro non sossero stati spalleggiati i Gessiti, e non sosse sance

dato addosso a' miseri Cappuccini .

Un'altra ommissione capitale trovo a cart. 105, dove mostra l'ossinazione bel P. Berruyer ne suoi empierrori, e dopo lui di tutta la Compagnia, e la prova molto evidentemente, ma lascia tre fatti essenzia per questo proposito, nel che per altro è scufabile, poichè essendo molto recenti, quando serisse que la lettera, non era giunta per anche la notizia a Listona. Il primo è, che dopo i due Brevi di condanna del P. Berruyer, i Gesuti presero a 'ristamparlo in Napoli in Italiano, e uno deloro Padri secelaprovazione, attestando, che non vi era niente contro la Fede (intendendo non della Cattolica, m'immagino, ma della Gesutica) nè contro i buoni costumi. Ed eccovi copia dell'approvazione.

# EMINENTISSIME DOMINE.

Jussis obediens E. V. legi librum, cui titulus: La Storia del popolo di Dio Sec. nibilque in eo deprehendi, quod Fidei, bonisque moribus adversetur, quare in lucem edi posse censos. Neapoli die 6. Septembris 1757. Humill, addictis. © obsequentis. samulus

Jo. Baptista Pe trinelli S. J.

Quando la stampa è stata verso la fine, venutane la notizia a' Regi ministri, l'hanno fatta sospendere, e rifaputosi ciò dall'Arcivescovo, ne ha soppres.

sa, e proibita l'edizione ; donde n'è insorta lite, perchè lo stampatore ha preteso d'esser rifatto delle spese. Esaminata la cosa, e ritrovato, che tutta la colpa è dell'Approvatore, fono flati i Gesuiti condannati a sborfare molte centinaja di ducati. Ma che ? I tomi sono rimasi in mano de' Gesuiti, i quali furtivamente. Dio fa dove, faranno compire l' edizione , e la venderanno quanti plurimi pur furtivamente a' lor devoti, e la femineranno per tutta l' Italia; e quando tutta la Chiesa Cattolica sarà imbevuta dell'eresie contenute in quell' opera, si vorrà rimediare, ma non si potrà. Ci lamenteremo, piangeremo, strideremo, tutto inutilmente, e più in futuro ubi erit fletus, & stridor dentium, a cui saremo condannati per non aver rimediato a principio . Perchè non basta far de' tremendi editti contro il furto, e la rapina, e poi non folo non cercar de'ladri, e imprigionarli, ma fostenerli, difenderli, accarezzarli, premiarli, ed esaltarli. L'altro è, che di Francia è venuto un libro, in cui ex professo si prova l'offinazione del Berruyer, e de' Soci ne' mostruosi, ed empi errori, ed eresie, de' duali fon feminati a larga mano i fuoi libri, come si vede chiaramente da una nuova difesa, che ne hanno data fuori in Nancy in due tonti, dopo che sono stati solennemente dannati da S. Chiesa per l'oracolo di due Papi, la quale difesa gli cossituisce formalmente eretici. Ma questa difesa pure è stata proibita con un decreto del S. Offizio molto aggravante , insieme con una lettera Francese sediziosa , e piena d' artifizio, con cui i Gesuiti tentano di ritirare la Sorbona dall' estrarre le proposizioni dell' opere del medesimo Padre, la qual lettera ha questo títolo: Lettera a un Dottore di Sorbona sopra la denuncia, e l' esame dell' Opere del P. Berruyer 1759. Ma i Gefuiti seguitando ad essera distintamente opesì contrario, non lo fo.

li terzo è, che è uscito in questi giorni stessi dalle stampe di Francia l'Apocalisse del medesimo P. Berruyer. Io non l'ho per altro veduta co'miei occhi, e però , caro Amico, prendete quelta notlzia per quello, che ella vale, e non più, ma presto se ne saprà il netto. Io bensì ho veduto co' mici occhi una lettera del mentovato Padre, e so chi d' ha nelle mani, e la tiene con riguardo, feritta in risposta a uno stampatore d' Olanda, che chiesdeva al mentovato P. Berruyer quest' opera sopia l' Apocalisse, sentendo, che egli l'avesse fatta per compire la metamorfoli del Testamento Nuovo; ma il Reverendo Padre gli risponde, che non istimava bene perdere il tempo, e votarfi la testa sopra delle reveries; e perciò non avea allora voglia di pensarvi. Si può sentire senza orrore uno strapazzo tale del discepolo il più diletto di Gesù Cristo, anzi strapazzo dello Spirito Santo, che reggeva la sua penna, e illuminava la sua mente? Ma il Gesuita è superiore a tutto, e tutto gli è lecito.

Un' altra ommissione trovo a cart. 106., dove parla della dottrina d'alcuni, per altro non pochi, e tutti celebri Autori Gesuiti, i quali con alcune condizioni stabiliscono, che senza veruna colpa si può ammazzare anche i Sovrani, e poi racconta i casi, ne' quali questa dottrina effettivamente é stata messa in pratica. Di questi Autori nella Rissessione non si legge altro, che il nome del Busembau . Pure quelta gliela passo, perchè molti non solo ne hanno fatti degli ampli cataloghi, ma ne hanno portate le parole, e i passi per extensum; e per tutti basti quei , che ha inserito codesto Re nella sua

lettera al Primate del Portogallo, e un libro Francese intitolato. I Gesuiti colpevoli di tesa Maestà in teorica, e in pratica. All' Aja 1758. E un più piccol libretto, che ha per titolo: Morivi dell' accidente di Portogallo. Opera dedicata a tutte le potenze secolari, e temporali O'c. Avignone a spese della Società 1759. Ma venendo a numerare i casi , ne' quali questa strana Teologia dall'astratto è stata ridotta al concreto, e dalla speculazione alla pratica, e mandara ad effetto, accenna, ma fuggendo, quattro foli casi, che suppone noti, come sono in effetto per le molte florie di que' tempi , che gli raccontano minutamente, e ne ha tralafciato molti altri, che fono distefamente narrati ne' due citati libri; dove per di più si prova, che questa è stata la dottrina de' Gesuiti fino dalla sua istituzione, trovandosi infegnata dal Salmerone, che fu uno de' Compagni di S. Ignazio, venendo giù giù fino al Padre Zaccheria, che ancor vive glorioso, e t.ionfante tra gli strapazzi degli uomini i più eruditi, e i più dotti di questo secolo, ed anche più pii, de' quali strapazzi riempie la fua fempre detestabile Istoria Letteraria. Non voglio lasciar, d'avvertire uno sbaglio prefo dall' Autore in questa undecima Riflessione a cart. 80. benchè di poca importanza, ma avendo intrapreso l' esame di queste Ristessioni, sarebbe messo a carico mio, se non lo notassi, e poi anche, e più particolarmente per difendere il degno P. Lagomarfini, che è notato dall' Autore fenza ragione. Non è voro, che quel Cefellio compositore della nota Satira fosse un Cavaliere de più distinti della Cirtà di Firenze. Era bensì un uomo di talento grande, e il P. Logomarsini dicendo, che era dell' ordine popolare, volle dire, che non era patrizio.

er Landonius (# 1812 - 1

-110 17

## RIFLESSIONE XII.

A tutta la Religione si estende il discredito, e il

Olì fi parla di due cofe, una è la riputazione, della Compagnia, e l'altra è il danno, che ella ne ifente. Il P. Generale ( e qui lo compatifco con tutto il cuore ) vorrebbe falvare la capra, e i cavoli, e questo è il difficile, perchè è impossibile, che un religioso interessato passi per Santo. Il nostro Autore se la passa leggiermente sopra ambedue questi punti, e particolarmente fopra il primo, ch'è il più importante, e su cui c'era più d'allargarsi . Oltrechè in quel poco, che ne dice, prende un abbaglio, o almeno non pare, che si spieghi bene. Ripone il discredito della Società ne' molti libri scritti contro di essa. No; non consiste qui il discredito, siccome il buon nome non confiste ne'libri di lode, e d'encomi. E in effetto i Gesuiti, che non son gosti, non si prendono una pena immaginabile di qualunque volume venga scritto contro di loro. Anzi se ne proveggono di tutti con gran premura. E quando alcuni anni addietro venni a Roma, andando a vedere la libreria del Collegio Romano, mi fu mostrazo da uno di que' Padri una stanza contigua ad essa libreria, e mi diffe ridendo, che conteneva folamente i libri scritti contro la Società, quasi gloriandosene. E in effetto il P. Lazzari presentemente Bibliotecario del Collegio Romano molto erudito, ha convenuto con un libraro mercante, che gli provveda tutti i libri di questa natura, che escono di mano in mano alla luce contro la Compagnia. Anzi a questo proposito vi racconterò un bel fatto. Ebbe il detto libraro una copia de' 3, tomi dell' Opera del P. Noberro collebre 76

Cappuccino, ed egli fubito la portò al P. Lazzari, che volentieri la comprò. Ma vista poi dai Padri Seniori del Collegio, si portarono tutti afflitti a lamentarli a Benedetto XIV. dicendo, che il P. Maestro del Sacro Palazzo lasciava venire a Roma tutti i libri, che infamavano la Società, e vender pubblicamente da'librari, e che se ne riempiva la città . Il Papa chiamando il P. Maestro gliene sece una grave querela; ma egli rispose di non aver data licenza d'introdur questo libro, ne fapere, che si vendesse, ma che n'avrebbe fatta diligenza. E si volto contro il libraro, il quale raccontò tutto il fatto, e si dolse del procedere de' Gesuiti, e lo itesso sece col P. Lazzari. che per sua discolpa onoratamente gli scrisse un biglietto, nel quale attestava l'ordine, che gli aveva dato di provvedere tali libri, che mostrato al Papa purgo il P. Maestro, e il libraro, ma non accrebbe nell' animo di Sua Santità la stima della Compagnia. Ma tornando ful propofito, che il credito, e il discredito di essa non depende da questi libri, ve ne riporterò una riprova chiara in due parole. Non è stato mai composto libro di lodi tanto esagerate, e tanto iperboliche, e tanto magnificamente graffe, quanto il groffo volume dell' Imago primi faculi, e de'tanti tomazzi dell'Istoria della Società; e pure questi in vece di farle acquistar credito, l'hanno fatta deridere, e vituperare, ed essi medesimi se ne sono avvisti. Nella canonizazione de' S. Ignazio, e Frances. co Saverio furono fatte gran feste in Bruselles, e di effe fu fatta, e stampata la descrizione con questo titolo: Sanctorum Ignatii, O' Xaverii in Divos relatorum triumphus C.c. Bruxella . Apud Jo. Perpermannum in 8, fenz' anno dell'edizione, ma l'approvazione è del 1622. Or le lodi, che si danno in questo libro piuttosto alla Compagnia, che a'Santi, in vece di produrre in chi legge credito, e stima verso di essa, fande

no stomacare, e per questo deriderla, e discreditarla. Verbigrazia sentite queste poche righe (ac. 65.) Quod culum fortunatissimis ( di altri si sarebbe detto fortissimis ) athletis dotaverit, Orbem doctissimis viris, librifque tanquam Inderibus firmamentum Itellaverit exulantem eruditionem Terrarum bono revocaverit, ultima etiam barbarie barbariem ejecerit . theologiam, philosophiam, humaniores litteras OMNES, discussa ignorantia morte, de sepulchro veteris inscitia Orbi restituerit , magna Oriente , ac Occidente toto insepulta ingenia fibi Mundoque a desperata resurrectione in ignavo, indo-Etoque otio fene scentes sepulture reddiderit, quodque OM-NIUM Ordinum Religiosorum familias erudito germine, OMNIBUSQUE adeo vera eruditionis femmibus facundaverit, respublicas omnes, regna, Imperia, urbes prope OMNES, varia ubique doctrina tanquam nobili fimarum gemmarum luminibus exornaverit; & que ante litterarum prope nomen ignoraverunt , cum doctiffimis olim regnis de omniscia eruditione in admirationem, O' exemplum dederit; con quel di più, che fegue, che mi fa naufea il riferire, come fono gl' inventari de' loro Scrittori, e de'loro libri, e delle loro opere, que imitari pauci audeant, equare fors nemo speret, nemo possit. Questa altiera, e vanagloriosa inaudita millanteria, vi pare, Amico, che accresca lustro alla Società, o la discrediti ? Ma gran cofa! Che non si possa sodare i Gesuiti, senon's innalzano fino al Cielo, e che non si voglia eziandio deprimere tutto il rimanente del genere umano fino al centro della Terra. Da questi pochi versi voi vedete, che avanti, che i Gesuiti venissero al Mondo in nelfuna città, in nelfun regno, in nelfun Imperio tanto dell' Oriente, che dell' Occidente, in nessun Ordine regolare, in nessun buco della Terra c'era chi fapesse di lettere più d'un bue, secondo la loro altiera maniera di penfare : Al contrario al'imnume-

rabili scritti, che hanno sparsi per tutto il Montdo contro Arnaldo, Pascale, S. Cirano, Concina, e altri sì fatti, in vece d'infamar quei valent' uomini, gli hanno fatti crescere di stima, e di prezzo . Il discredito [ e lo stesso è del buon nome ] si forma infensibilmente come il color bruno della faccia camminando lungamente al Sole; e lo forma la verità conosciuta dalla moltitudine, la quale dai fatti veri, e certi forma i giusti caratteri delle persone, e se i fatti sono buoni, si forma il credito, e se cattivi il discredito; e gli Scrittori possono abbajare quanto vogliono; perchè per aver credito di galantuomo, non ci è altro modo, che l'esserlo; tutto il resto son fanfaluche, che non montano un frullo. Nè si creda l' Autore d'aver potuto denigrare un minimo della fama de' Gesuiti con le sue Riflessioni, e con la sua forbita dicitura, che ci sono altri, che sanno scriver bene quanto sui, ma i documenti , e i fatti , ch' egli porta veri , palesi , e notori fono quelli, che possono dar dell'ombra, e ombra nera ai Padri. Ma può effere, che l'Autore abbia voluto dire del credito, e discredito apparente, e se ha inteso di questo, egli ha il torto, e non è vero quello, che egli afferifce con troppa franchezza, cioè esser presso a 200. anni, che la Compagnia ha perduto il credito, perchè non si chiama averlo perduto, quando tutti, toltone pochissimi ci hanno in buon concetto, ci stimano, e ci venerano, o di cuore, come fanno de' Gesuiti gl' ignoranti, e i goffi, e gli sciocchi, il cui numero è infinito, o in apparenza, come fanno i furbi, e malizioli, che non son pochi. Vero è, che questa è una inorpellatura di credito, e non credito vero, e che bisogna, come un abito vecchio, e logoro, sempre rattopparlo, o come una barcaccia mezza fdruscita, e che sa acqua, tutto di calasatarla, e se si

70

tura un buco da una banda, se ne seopre uno, o due da un'altra, che sa acqua peggio del primo. E così sempre si è retto il credito de' Gesititi. Ma chi tien su una casa a forza di puntelli, non bisogna, che si supisca, ne si lamenti tanto, se poi finalmente ella fa un fiacco, e rovina del tutto.

Nelle Riflessioni si tocca di volo, che il puntello principale dl questo edifizio, che ab Orhe condito non ha visto il compagno, è la calunnia saputa ben maneggiare con l'aurea regola prescritta dall'incomparabile P. Berruyer, e riferita a cart. 120. delle Rifleffioni. Ma l'Autore non ne tiporta nè pure un esempio. Avesse almeno citato il tomo 8. della Moral pratica, dove n' è fatta una copiosa raccolta considerata in se medesima, ma scarsa rispetto alle molte più, che vi poteva aggiungere chi compose quel tomo, e" rispetto a quelle messe tuori da' Gesuiti ne' tanti anni," che sono scorsi dal tempo, che su pubblicato fin al presente. Ma per tutte bastava l'atroce calunnia del congresso di Borgo Fontain rimesso suori tante volte nel corso di 100. anni, e sempre confutato, e tuttas via riprodotto in questi giorni ne' due tomi mentovati intitolati : La Realità del congresso di Bourg-Fontaine, e di nuovo confutato, distrutto, e annichilato con otto fortiffime lettere, che farebbero arroffire il maggior furfante, che sia stato, o sia per effere al Mondo; oltre l'essere stati questi due tomi bruciati per mano del boja nel Sabbato 22. Aprile del 1758. Le calunnie per altro inventate dopo, che si rese pubblico il Breve di riforma diretto al Cardinal di Saldanha, superano di gran lunga a mio credere, tutte l' infinite altre, sparse da questi Padri della calunnia in 200. anni, o si consideri la gravità di queste, o la sublimità de' personaggi, ch' elle vituperano, o l'immenso tratto di Mondo, per cui sono sparse, o la sfacciata e chiara falsità, ch' elle contengono

L'Autore delle Riflessioni spiega bene, e saviamente per verità, e giustamente pondera il gran danno, che ha apportato alla Società questa visita, e riforma, la quale è stata causa della cacciata de'Gesuiti dal Portogallo, e da tutti i suoi domini, che erano per loro quella Terra promessa, che potevano chiamare Terra santa fluentem lao , O' mel ; ma dice male, quando a cart. 122. vuole che i Gesuiti incolpino loro stessi per avere voluto rapire a due Monarchi l'intere provincie, e prese l'armi per sostenere l' usurpazioni. Mi perdoni l'Autore, che qui pure mon fa quello, che si dice, e a torto incolpa i Gesuiti d'imprudenza. No. Questi benedetti Padri non hanno addosso un tal peccato, quando si tratta del loro interesse. Si erano con tutta la necessaria accortezza insensibilmente impadroniti di un paese più vasto di molte Sovranità di Europa, e se lo godevano in fanta pace, e ogni di lo andavano accrescendo di forze, di ricchezze, e di gente; e frattanto andavano maturando il filtema, che si erano prudentemente prefisso, di farsi padroni del bello di tutta l' America; al che erano molto vicini, come si vede, poichè fono parecchi anni, che resistono in guerra viva agli eserciti de due Monarchi legittimi possessori; onde un poco più che si fossero fortificati, non solo sarebbe bastato loro l'animo di difendere l'usurpato, ma avrebbero potuto cacciare i Portoghesi, e gli Spagnuoli da' Regni da essi posseduti. Ma si è dato un caso forse non preveduto nè pure da Belzebù; ondenè anche l'astuzia, e la sagacità Gesuitica poteva prevedere, cioè la nota permuta di questi paesi stabilita tra le due Corone, che disgraziatamente sul più bello ha scoperto il tutto, e non ha lasciato arrivar questa commedia, o piuttosto tragedia all' ultimo atto. Io fo quel che diranno i Gesuiti a questo racconto, comechè a loro non costa niente il negare, e come-

che

che ad essi è familiarissimo, diranno, che non è vero nulla, e che questo è un bel sogno inventato da me, e i loro devoti lo crederanno, e crederanno, che sia stato immaginato di fresco per sostener l'impegno del Re di Portogallo. Ma lasciando da un canto i Gesuiti, ai quali e pazzia il rispondere, perche sono più certi, più sicuri, e più persuasi della verità di quel che ho detto, e la fanno di buon luogo, mi rivolgerò a'loro devoti e così dovea far l'Autore delle Riflessioni, e dir loro. Io vi vorrei concedere, che quanto ho detto è una favola inventata per falvare l'operato in questi ultimi anni in Portogallo, se ella fosse stata messa suori in quest'anno, o nel passato, ma ella si legge stampata circa a 50. anni addietro, quando non ci era ne pur l'ombra di questi rumori, e quando i Gesuiti erano onnipotenti in Portogallo, e in Ispagna, Vi porterò solo quel'che scrive il Freisier nel tomo secondo de' suoi viaggi, parlando de' Gesuiti del Paraguai: " Queste Missioni son divenute una potente Sovranità nell' Indie Spagnuo-, le ec. Vi maritano gl' Indiani di buon' ora per " crescer presto la popolazione ec. Son al presente , divisi in quarantadue parrocchie, distanti l'una dall' altra dieci leghe, e si distendono lungo il fiume , del Paraguai. In ciascuna parrocchia sta un Gesui-, to, che governa il suo popolo da Sovrano, nè v' , è stato mai popolo alcuno più sottomesso. Questa , maniera di governare è la stessa in tutte le parroc-" chie . A questa eccessiva sommissione è congiunto uno straordinario disinteresse, che i Gesuiti si sono " studiati di piantar nel cuore degl' Indiani loro sud-, diti ec. Tutto il prodotto delle loro fatiche va a profitto di questi buoni Padri. Tengono per que-, sto effetto de gran magazzini in ogni parrocchia, , dove gl' Indiani fon tenuti di portare tutti i vive-, ri , tutti i panni , che fabbricano alla loro ·ufanza,

" ufanza, e generalmente tutto quel che hanno " fenza eccettuar niente, fino i polli, che allevano " nelle loro case. Si può immaginare qual utile ri-, cavino questi Padri Sovrani dalle manifatture, e , dalle fatiche di tanta gente, e fra l'altre dal gua-, dagno, che fanno full'erba del Paraguai, che non , nasce se non nelle loro missioni , e che si pren-" de quasi come il The. Si fa il conto, che que-, sto solo commercio passi un milione di piastre all' , anno, di cui i Padri ne ricavano la metà di guadagno al netto, che aggiunto all'altre mercanzie. , ch'essi vendono con eguale utile, e alla polvere ", d'oro, che i loro sudditi vanno a cercare nelle ,, inondazioni de' fiumi, dopo che l'acque fono fcolate . , formano entrate tanto confiderabili quanto quelle " de'Sovrani. Tutte quelle mercanzie ec. fon traspor-, tate per acqua dalle missioni a Santase, che è il , magazzino intermedio dove sta un Procuratore " Generale della Compagnia, e da Santafe per ter-, ra a Buenos Aires dove è un altro Procurator .. Generale, e da questi due luoghi, questi due Pan dri le distribuiscono nelle tre Provincie di Tuque-" man, del Paraguai, e di Buenos Aires, e ne' Ren gni del Chilì, e del Perù ec. Ogni Parrocchia de-, ve avere un dato numero di foldati disciplinati, e " spartiti in Reggimenti d'Infanteria, e di Cavallon ria, secondo le forze delle Parrocchie. Ciascun " Reggimento è composto di sei Compagnie ec. Tut-, te queste missioni insieme posson mettere in piedi " in otto giorni 60. mila uomini ec. Questo stabili-" mento, a cui si può dare giustamente il nome di " Sovranità, comirciò con 50. famiglie d'Indiani er-, ranti , che i Gesuiti rammassarono e fissarono " fu la riva del fiume di Japfur, dove fono talmen-,, te moltiplicati, che al presente compongono più , di 300. mila famiglie, che occupano le migliori,

e le più sertili Terre del paese , . Ora che dite voi altri adoratori de' Gesuiti ? Sono queste imposture? sono tutte falsità? Bisogna ; che voi confessiate, che questi impostori, e questi bugiardi sieno stati profeti, che tanto tempo avanti abbiano previsto le cose, che doveano accadere a'nostri giorni, e per favorire quelli ; che ora si chiamano nimici de' Gesuiti componessero questa favola: Ma il fatto è; che dal principio di questa mostruosa Società, tutti gli uomini o pii; o dotti, o prudenti; o politici, prediffero quello, che è feguito; e che si vede seguire alla giornata : Se i devoti della Compagnia rifletressero un poco; ma poco assai; a queste cose; forse aprirebbero gli occhi; e romperebbero quell'incantelimo, in cui fono stati avvolti dalle imposture de Gesuiti; i quali nel lor cuore diranno, che questo appunto era il loro pensiero; e il loro sistema, ed era molto bene architettato. Ora che colpa ci hanno i poveri Gesuiti , o in che hanno mancato; che; come dice l'Autore; se la debban prendere contro loro stessi? tanto più; che l'aveano anche rappezzata, se il di 3. di Settembre gli archibusi avessero tirato più diritto, o se si fossero scaficati tutti; oltre che il giuoco non è finito ; e se duesti due Monarchi non tengono aperti bene gli occhi, e non si assicuran bene per sempre, può effere, che fegua quel che non è feguito, e facciano come quegli uccelli, che scappano dalla pania, e danno hella rete :

## RIFLESSIONE XIII.

Quantunque essa Compagnia aborisca i delitti, 'i quali si attribuscomo ai Padri di Portogallo.

Autore qui si dissona nel numerare molti Gestiti delinquenti, che non sono stati puniti dalla
F 2 So-

Società, anzi sono stati premiati, ed esaltati, e ne inferifce per confeguenza, che non è vero, che la Società aborrisca questi delitti. Ma questo argomento zoppica, anzi non prova niente, poiche suppone, che quei Gcsuiti, da lui nominati per rei, sieno stati dalla Compagnia giudicati, e condannati per tali, il che non è vero . Legga le Storie dell' Orlandini , del Sacchini, del Giovensì, e d'altri fimili Scrittori Ignaziani, e gli vedrà tutti affaccendati a procurare di scolparli con tutte le più sottili speculazioni, e con precisioni, e distinzioni le più astratte, e più metafisiche, e con tacere inoltre varie circostanze, e con aggiungervene molte di fuo capo, che alterano i fatti, o gli travestono, onde accomodano le cose in guifa, che alla fine si trova, che i rei anche de'più atroci delitti, fono innocenti, e puri come colombe, anzi alcuni Santi, e martiri da porre fu gli Altari. Laonde era di mestieri, che l'Autore prima dimostrassa la realità, e verità de' delitti, gettaffe a terra la loro Morale, e sviluppasse questo artifizio, che forma una gran parte della Storia Gesuitica, la qual parte fu quella, che certamente diede più che fa-re a quei digraziati Storici, che dovettero mettere alle strette i loro miseri ingegni; il che si vede apertamente, perchè quando arrivano a uno di questi nodi, sono eterni, e non la finiscon mai, e tanto fi storcono, 'e tanto s'avvolticchiano, che poi preso tutto insieme quel racconto, un uomo di buona mente col lume naturale, e col fenfo comune turtavia giudica, che infomma fon ciarle; che quei tanto difeli Gefuiti, inel fondo fondo fon poi rei, reissimi. Dovea l'Autore prendere a esaminare due , o tre di queste difese , e mostrare quanto. ho detto, che sarebbe stata cosa molto piacevole, e molto istruttiva. Forse mi occorrerà inserire in questa lettera qualcuno di questi esami. Vi dirò eziandio,

qual condottà tenga il governo Gesuitico nel gastigare. Ma perchè veggiate, che queste non son mie vane visioni, ve lo dirò con le parole d'un vecchio, e accreditato Gesuita. Questi è il P. Mariana, che trattando degli sconcerti, ch' erano nella Società, fra gli altri annovera questo : ( Marian. cap. 14. ) , Bafta che un Socio fia ardito, può cadere in qualfifia diferto, che rimarrà impunito: bafta, che ufi un poco n d'arte e trovi qualche ricoperta. Lascio da parte i misfatti più groffolani, e materiali, de' quali fi potrebbe fare una numerazione più copiofa, e che tuttavia si dissimulano con la scusa, che non ci fono prove fufficienti , o per timore di non met-, tere il campo a romore, e che questo romore non , si renda palese ( tome dicono adesso a proposito de' delitti di Portogallo ) perche pare, che il nostro ; governo non abbia altra mira, che di coprire i ; difetti (Si è veduto chiaro dal Memoriale dato al Papa, dove si fa forza di mantenere il credito de' Ge-, fuiti ) e di gettarvi fopra della cenere come fe , il fuoco potesse lasciar o prima , o poi di gettar " fumo . Se vi si esercita qualche rigore, è sopra qualche miserabile disgraziato, che non ha forza, nè protezione, di che ve n'ha molti esempi. Altri faranno di gran mali, senza che ne meno gli fia toccato ne pur l'abito di sopra. E dopo aver ragionato su questo punto; che sarebbe necessario il galtigare i cattivi , e premiare i buoni , foggiunge : E' una cosa deplorabile, e che Dio permette per i li nostri peccati, che per lo più si faccia al coni trario; poiche tra noi i buoni fon travagliati, e " talora farti MORIRE senza causa, o per causa leggierishma, perchè si è sicuri, che questi non par-" leranno, e non resisteranno, di che potrei portare ESEMPJ FUNESTISSIMI, e i cattivi sono sop-portati, perchè son temuti, la qual condotta è , ca,, capace di far, che Dio subbissi la Compagnia ,, . Ma il buon P. Mariana non sapeva, che i suoi confratelli non aveano la medesima idea de'buoni, e de' cattivi, che avea egli. Egli chiamava buoni i buoni, e cattivi i cattivi . Ma può essere, che i suoi Superiori fossero di quelli, che dicono bonum malum. O malum bonum. (If. cap. 5. v. 20.) Onde il loro fistema concordava con quello del P. Mariana nella maffima, ma discordava nell'esecuzione. Perciò quando il P. Generale dice d'aborrire i delitti attribuiti ai Padri di Portogallo, può anche voler dire, che aborrifce la ribellione, e il commercio in genere, ma non quel, che hanno fatto al Paraguai, e in Portogallo i Gesuiti, che non giudicherà peccato, nè ribellione, quando queste cose si fanno a profitto della Società, e maggior gloria di Dio.

### RIFLESSIONE XIV.

E singolarmente ogni cosa, che possa offendere i Superiori zanto Ecclesiastici, che secolari.

Autore in questa Rissessione si è troppo ristret-to. Dice il vero, che sull'ardire del P. Generale, che osa di vantarsi in faccia al Papa, che la Compagnia, aborrisce singolarmente ogni cosa, che possa offendere i Superiori ecclesiastici', ci sarebbe da far tomi interi, riportando l'ingiurie fatte da Gefuiti ai Papi, e ai Monarchi, e a tutto l'Ordine episcopale, e ad infiniti galantuomini; ed ha operato con feuno ad accennare i foli nomi di quei Prelati, che hanno sofferti strapazzi più sonori, Ma non dovea trascurare lo strapazzo del Papa presente, che il Generale fece col porgerli questo Memoriale. Poichè l'aver faccia di dir questo a un Papa, è lo stesso, che dichiararlo cotanto ignaro, o cotanto privo di memoria, che non fappia, o non si ricordi di quello, che hanno fatto i Gesuiti a'suoi Antecessori, anzi a lui stesso, il che è stato ricordato persettamente nell' Appendice, e che non si sovvenga quello che era patiato sotto i suoi occhi, quando era Vescovo di Padova, per conto del celebre P. Benzi. Ma non è sufabile l'Autore di non aver almen toccato alla ssuggita, le cose, che hanno fatto i Gesuiti ossensita superiori secolari. E se temeva di ripetere quello, che è stato detto da altri, poteva rinviare il suo Amico a' tanti scritti su quello argomento con indicargli i titoli; come verbigrazia la

Requete, Procez verbal, & Avertissemens saites a la diligence de Monsieur le Recteur, & par l'ordre de l'Université ( de Paris ) pour faire condamner une doctrine pernicieuse a la societe humaine, & particulierement a la vie des Rois, enseignee au College de Clermont detenu par les Jesuites. Ora poi volendo metter sotto gli occhi un libro più moderno, e uscito fuori di fresco, si può citare quell'altro intitolato: Les Jesuites Criminels de Leze Majeste dans la Theorie, O' dans la Pratique A la Haye 1758, in 12, Ma l'Autore non potendo aver veduto questo libro, tuttavia poteva accennare qualche cofa fatta da questi Padri, che ha potuto offendere i Sovranii di Francia, e di Portogallo ne'primi tempi della Società, e qualche cosa fatta in questi ultimi, che io ho portato nella Prefazione di questa Censura. Ma per brevità poteva anche, tralasciata la dottrina de'più classici Moralisti, e decantati dalla Compagnia, come i Seniori dell'Apocalisse, che insegnano il poter ammazzare per cause leggieri chicchesia, citar solo questo testo del Lessio, quel luminare majus della loro teologia, e che essi tentarono di sar passare per Santo alla sua morte: Quare etiam Clericis, & Monachis hoc con-cessum ( d'anmazzare ) sicut & laicis, idque con-

tra QUOSCUNQUE, etiam contra Superiores; & Monacho contra Abbatem: filio contra parentem: fervo contra Dominum: VASSALLO CONTRA PRIN-CIPEM ( lib. 2. c. 9. d. 12. num. 41. pag. 84. ) E vero, che il Padre Molina, che era uomo di coscienza, e sottosoprà un buon Cristianaccio, e un di quei Gesuiti, che ha fatto tanto bene alla Chiesa, non vuole, che sia permesso l'uccidere un Sovrano, che non abbia successore; che quando poi n'abbia uno, che governerebbe bene, quanto lui, allora il P. Molina per non dare in quel brutto mostro del Rigororismo, dà licenza d'ammazzarlo in santa pace fenza farfene uno ferupolo al Mondo ( De justit. num. 1. 3. disp. 14. pag. 1764. ) Io per altro non so, se in questo caso permetta, come sa il Lessio, di lasciar la Messa a mezzo, per levarsi davanti l' impaccio d'un suo nemico, e dopo lavatesi le mani insanguinate, seguitar a celebrar la Messa. Less. de just. & jur. l. 2. cap, 9. dift. 8. num. 41. pag. 84.

### RIFLESSIONE XV.

Anzi desideri, e procuri, per quanto è possibile, d' desen libera da quelle mancarze ancora, alle quali è soggetta la condizione umana, e specialmente la molistudine.

I perdoni l'Autore, non dovea mai entrare qu'a parlare de peccati carnali, ne quali è cofa pubblica effer caduti molti Gessitit, poiche gli efempi, chi adduce, e i molti più, che poteva addurre, non contradicono alle parole del Memoriale, il quale non dice, che i Gessiti non v'inciampino talora, ma dice, che i Gessiti desidente, e procura che i ssocietà desidera, procura che i ssocietà desidera, procura con rinciampino. Queste colpe vanno ricoperte con carità, e compassione, e perchè non fan-

no diminuire il concetto, che si abbia d'un intero corpo, e talora anche non iscreditano una persona particolare secondo le circostanze, che accompagnano i fatti, e ne diminuiscono il reato. Doveva bensì notare la scaltrita forma di parlare , usata dal Generale, che in faccia al Papa non ardifce di dire. che i Gesuiti sieno impeccabili, particolarmenta parlandosi del sesto precetto; ma lo sa intendere senza dirglielo. Dovea dire, che è vero, che la Compagnia desidera d'esser libera da quelle mancanze ( un altro avrebbe detto da quelle colpe, ma i Gesuiti non sanno ne pure, che cosa sia colpa ) ana non fo, fe si possa dire, che ella lo procuria Procura bensì di ricoprire le mancanze, cioè i delitti anche più enormi, e quando non può coprirgli con modi leciti, usa gl'illeciti comunque siano; prima col negate il delitto arditamente mille volte se bisogna, e più ; e dipoi non solo col non punire il reo, ma coll' esaltarlo; e dovendolo cacciare da un luogo, mandarlo in un altro in qualche decoroso impiego. E quando non possono negare alcuni fatti, li travestono, e ghi rivolgono, e gli trasfigurano con imposture, e bugie, come hanno fatto adesso ne' delitti gravissimi di Portogallo. Ma non hanno avuto tanta avvergenza di traffigurarli sempre a un modo, onde apparisce patente la falsità. Di queste trasfigurazioni son piene le loro Storie, come ho detto, più che le Metamor-fofi d'Ovidio. E fra che l'Autore delle Riflessioni tocca il fatto del P. Gambaro, che egli storpia chiamandolo Gombaro, e scambia anche l'anno 1567. con l'anno avanti, sentite di grazia come traveste questo fatto il P. Sacchini loro storico nel libro 5. num. 107.. ravvolgendolo primieramente in tante ciarle, che empiono quattro colonne ben grandi d'un volume in foglio di carattere firetto; non che tanto

ci volesse per raccontarlo, ma per rivoltarlo in guisa, che i Gesuiti n'escissero netti. Comincia con dire il gran concorso delle donne a' loro confessionali, e che da questo avveniva, che molte fanciulle si facevano monache, e molte maritate non davano quartiere, se non ai loro mariti, e questo su il precipizio de' Socj. Dite il vero, Amico, voi avreste creduto il contrario? E così avrei creduto io, perchè i padri vedendoli risparmiata la dote, e i mariti salvato l'onore, si dovevano innamorare più che mai de' Gesuiti. Ma il tumulto venne da quelli, che volevan moglie, e volevan quelle fanciulle per l'appunto, che si monacavano: e da quelli ; che non volevan moglie, e volevan vivere d'accatto: Inde iis, quibus affinitatum spes, O familia conservanda prove-hendeque opportunitas interpellabatur, indignatio nonnulla: cateris, qui ab destinatis flagitiis deiiciebantur, dolor, ac furor. Ma lo Storico non si avvede, che addoffa una molto fconcia macchia a una intera città, che dovea avere avanti la erezione di quel Collegio; poichè o prima le mogli erano cotanto liberali, e più ancora disonorate, che nell'altre città del Mondo, dove i Gesuiti erano stabiliti, poichè altrove non son seguiti tali sollevamenti, o che li abitanti di Montepulciano fossero la peggior genia, che fia fotto la cappa del Sole : to addoffa una macchia agli altri Gesuiti dell' altre città, quasi che altrove non abbiano fatta ne' costumi mutazione alcuna con le loro prediche, e co'loro fanti efercizi, e con la direzione dell' anime, come in Montepulciano, e. o che i buoni Padri avendo veduto da questa esperienza, che col convertire l'anime delle donne a Dio, convertivano gli animi degli uomini contro di loro, abbiano mutato registro, e abbiano moderato il loro zelo, e sieno divenuti più condiscendenti, e compassionevoli de' poveri peccatori. Ma che fecero questi arrabbiati contro i Padri ? eccolo : Spargitur in vulgus rumor , Jesuitarum quemdam vim afferre femina voluisse, camque fugientem insectatum. Ma tolto st vide, ch'era calunnia. Il calunniatore fu preso, e farebbe stato punito, ma-i Gesuiti vi s'interposero. potrebbe effere per carità, ma potrebbe anche effere per paura, che profeguendo il processo non si scopriffe, che i calunniatori aveano ragione, e i ca-Innniati erano rei. Gli uomini malvagi fecero un altro tentativo: Callidiffima meretricula magna pramia pollicentur, si quem Patrum ad flagitium pelliceat. Quì si doveano dire i tentativi, che sece costei, che sarebbe ridondato a gloria della Compagnia in universale, e in particolare, Ma lo Storico appiccica qui un pezzo di cria, e poi non dice altro, le non in genere, che l'infamia cadette addosso all' infamatore. Vien fuori appresso con un'altra insidia. Un Laico venendo da Perugia, trovò per la strada una donna, che gli disse : Dove andate, Padre ? Ed egli le rispose: E voi dove andate, Madonna? e tosto tiro diritto : Nec expectato responso iter captum profequitur. Ma il dialogo è troppo secco; e riman troppo in tronco. Forse ci sarà qualche la guna nel testo. Lo credereste? Fu subito creata un' altra favola : Quemdam e Jefuitis voluisse mulierem fecum abducere. Or a formare su questa inezia non dico una calunnia, ma un sospetto, bisogna bene esfer maligno, ma lo Storico lo ha fatto creare con iscufarlo, dicendo di quel laico : Homo incautus, O nimia simplicitatis (pur questo non è ii peccato favorito de' Gesuiti, ne pur de' Laici) feminam, quo eat, interrogat. Vi par egli, Amico, che queste sieno cose da mettere a romore una città, e cacciarne una Religione, ch'era tanto amata, al dir dello Storico da quelle genti, e tanto venerata , ut dicerent ipsos templi Societatis parietes spirare, O' ingenerare in adeun-

adeuntium animis pietatem? Ben lo vedeva anche il P. Istorico, ma prima di cominciare il concerto: bifognava accordare gli strumenti . Queste era il preparativo al racconto, che voleva fare, ed è, che di notte su visto un vestito da Gesuita entrare in una: cafa non di cattivo odore, ma di pessimo : ed era: d'uopo il dire, che questo era un travestito così, pen iscreditar la Società. Era d'uopo dire che il P. Gambaro Rettore confessando due sorelle, una fanciulla, e una maritata, e trattenendosi troppo alla lunga conloro nel confessionale, e fuori, produste dello scandalo, onde per levare ogni fospetto, licenzio la fanciulla e feguitò a trattare la maritata . Ma questo farebbe al più levar la metà del fospetto, anzi meno della metà, e forse anche crescerlo. Ma lo leva, o tenta di levarlo lo Storico, che dice la ragione, ed è, che la maritata avea un figliuolo Gesuito, e voleva faper giornalmente, come profittava nella via dello Spirito. Beata curiolità! Ma la donna per quefto folo si sarebbe spicciata presto, e venuta di rado ma con questa occasione (segue lo stesso Storico) voleva parlare di cose spirituali col Rettore; onde non il marito, ma il fratello di essa le proibì di accostarsi più, e di non mai più parlar col Rettore .: Quelto fece, che nobiles cuncta ab templo eodem deterrita funt. Gran forza antipatica del precetto di quel Nobile fatto alla fua fola forella! Come mai al mancar d'una fol donna, sparir tutte! Se ne scandalezzò fino un Cappuccino, e in pulpito pro SAN-CTA matronam depradicare; atque celebrare SAN-1 CTIMONIAM Patrum non dubitavit, cioè canonizzò con poca spesa la donna, e tutti quei Gesuiti. Ma: tutto quello fece effetto contrario. Si follevò allora davvero la sedizione, e su scritto al Generale, ma in vano, che levasse di li quel Rettore, il quale attera. rito, fingendo d'andare a Perugia, si portò in Fran-

02

cia a trovare il Generale, che avendolo ben bene esaminato; non trovò altro in lui, che nimiam quamdam simplicitatem, aut fatuam bonitatem in dictis quibusdam scriptisque. Dice scriptisque, perche furono trovate certe lettere o della donna, o del Rettore ( o forfe d'amendue ) giudicate amatorie , ma er interpretatione, dice la Storia non già dal Vicario di Montepulciano , che le passò per innocenti. Il fine fu, che il Generale lo cacciò dalla Compagnia. Io ho abbreviato più, che ho potuto questo racconto, che lo Storico fa molto più lungo. Ma non poteva egli dire : Essendo stato accusato il P. Rettore d'una certa tresca, benche falsa, fu rimosso dalla Società. A dirvela liberamente mi pare la confessione delle donnaccine, che per dire un peccato veniale, raccontano la vita del lor gatto , e delle lor galline. Dio mi guardi dal giudicar rei di colpe sì laide quei Padri ; anzi gli voglio credere puri , e netti. Dico bene, che questa tanto esagerata prolissità, e quetta affettata lunghezza, fa piuttosto sospettare; che dileguare i sospetti. É così è tutta la Storia del la Società, e tutti gli Autori d'essa hanno tenuto il medefimo stile, e i medefimi ravvolgimenti ne fatti . dov'è qualcosa di vituperoso . Io però nell'abbreviare non ho lasciato niente d'essenziale, e che ridondi in favore de' Gesuiti , anzi a riportar tutto il racconto, che fa lo Storico, fi troverebbero delle contradizioni, che gli leverebbero la fede. Lo stesso P. Sacchini narra, che un calunniatore si ritrattò, e fu quegli, che vestito da Gesuita entrò da quella donna di male affare, ma lo racconta fuor di luogo (cioè 1.7. n.25.) il che imbroglia più, ma ne fa scusa. Dice ancora, che dopo questa calunnia tutte le sue cose andarono male, e che giunto a una estrema miseria, venne a morte, ma per molti giorni non trovò la via di mori-12: Complures dies prater omnem wim natura trabens

94
mifere animam, nullum inveniret fævissimæ mortis finem. Vedendo dunque di non poter morire, fece la ritrattazione, e fubito mori: Il. P. Giovensì, altro
storico Geluita, ribrigge questo fatto (lib. 15. par. 5,
pag. 306.) ma non s'accorda coll'altro. Uno dice;
che lafciò il suo a' Gesuiti, l'altro dice; che novesse un foldo. Il primo narra; che travessito sursuresse un foldo. Il primo narra; che travessito sursim; © nostu; cioè nascosamente, e di notte entrò
nella casa di quella donna pubblica: L'altro: per
mediam plateam; frequenti populo refertam tier carmediam plateam; frequenti populo refertam tier car-

avesse un soldo. Il primo narra; che travestito furtim , & nottu ; cioè nascosamente, e di notte entro nella cafa di quella donna pubblica : L'altro : per mediam plateam ; frequenti populo refertam iter carpens in meretricium fe conjecerat; cioè in pien popolo, e a vista di tutti, e probabilmente di giorno, perche di notte le piazze non fon piene di gente . Questo secondo essendo più remoto dal tempo, in cui segui ciò, ingrandisce la cosa, e dice, che stette 15. giorni fenza vivere, e fenza morire; e che dopo 15. giorni ricordandosi di questo peccato; lo confesso. Vedete quante contradizioni; ma non vi rechino maraviglia perchè questi Storici non pensano a quello, che dovrebbero scrivere, ma a quello, che torna loro in acconcio di scrivere: Ecco dunque quel che vuol dire il P: Generale con quelle parole, che feguitand nella seguente Ristessione: Anzi desideri, e procuri ? per quant'è possibile d'esser (la Società) libera da quelle mancanze ancora, alle quali è foggetta le condizione umana; e ben si vede, che egli le ha congegnate in una maniera, che il Papa intenda; che i Gesuiti non cadono in questi peccati, ma lo dice; e non lo dice, perchè se il Papa se ne accertasse, non lo colga in bugia . Questo non ha faputo conoscere l'Autore delle Riflessioni; ma il Gesuita, che scrive al Cavalier Milanese, come più sfrontato, e più temetario di tutti gli animali, che camminino su due piedi, dice di più, che nè meno i Gesuiti sul punto della feninalità fono stati calunniati : ne accusati . Sapete voi perchè? Perchè i Gesuiti son simili a Ge-

sù Cristo, al quale da tanti falsi testimoni, e calunniatori non fu mai apposto questo laido delitto. Non è questa una ragione convincente? Sentite le sue parole! Benche le accuse contro di noi [ Gesuiti ] dalla feconda mente da' Giansenisti ( ecco in ballo i Giansenisti ) inventate, e sparse, non sieno di quella nera tinta , della quale accagionati furono nel 1306; gli fgraziati Templari , non permettendo il nostro divino Capitano, che siccome ne ad esso, ne a' suoi Apostoli, e discepoli, così ne anche a noi suoi, benche indegni compagni [ grande umiltà , ma vera! ] ci opponessero sì fordide, e brutali dissolutezze : Per esprimere la temerità , l'orgoglio , e la fuperbia ; che fi racchiudono in queste parole, mancherebbero le parole a Demostene, e a Cicerone, oltre l'ignoranza, o la menzogna, che in esse si contengono: Fin da' tempi di S. Ignazio furono i Gesuiti accusati in Roma di pederastia. Avvertite bene, ch'io dico accusati, non dico convinti, anzi dirò anchè accusati calunniosamente, ma mi basta ciò per ismentire questo temerario , o ignorante , o falso . Serve che sufsista l'accusa, che io poi non ho esaminato i fatti, e però non posso asserirli colpevoli, ma nè meno innocenti: Del medesimo nefando delitto su imputato il P. Cassaita, e perciò furono cacciati dall' Isola di Malta nel 1643. a suria di popolo, e traghettati in Sicilia. Che non fu detto in Lovanio a causa delle Congregazioni delle Dame da loro istruite ? onde i Curati, e l'Università interdissero sì fatte Congregazioni, nelle quali era fama, che alcuna di esse Dame si facesse una volta la settimana dar la disciplina dal Padre direttore. Ma bastin questi esempi tolti dalla loro storia, lasciandone altri innumerabili, che pur quivi si leggono , oltre quelli , che porta l'Autote delle Riflessioni, e quelli, che si tacciono per carità, e quelli non totalmente pubblici;

poiche questi soli sono sufficienti per dar del bugiardo a questo Gesuita, e sar vedere, che come in tutte l'altre cose i Gesuiti non son simili a colui, del quale portano il nome, così non fono nè anche in questa. Anzichè come sono a Lui contrari, ne dogmi, e nella Morale teorica, così fon diversi diversissimi anche nella lor vita.

## RIFLESSIONE XVI.

Certamente i Superiori della Religione, siccome apparifce da'registri della lestere scritte, e ricevute, hanno sempre insistito su la più esatta regolare offervan-24, siccome di tutte, così delle provincie di Portegalle, e avendo per altro avute notizie d'altre mancanze, non hanno risaputi i delitti, che s'imputuvano aquei Religiosi, e non sono stati previamente ammoniti, ed interpellati, accid vi pone Jero riparo.

Autore in questa assai breve Rissessione dica varie cose, ma non esamina partitamente queste parole, sulle quali doveano posare le sue offervazioni, secondo l'assunto, che egli avea intrapreso. Primieramente il P. Generale cita per sua diresa i registri delle lettere. Non poteva citare autorità più valida, nè più potente per dimostrare l'innocenza tanto de' Capi, quanto del Corpo della Compagnia . Ma l'Autore dovea avvertire, che se si vuole, che una testimonianza di tanto peso, che dà la causa vinta, abbia forza, non basta citarla, bisogna produrla, ed esibirla; altrimenti è come citare un testamento, che sia nel concavo della Luna. Se il P. Generale dà la permissione di rivoltare a nostro piacere i registri delle dette lettere, quanti, e quanto bisogna, starei per impegnarmi, che i giudici della lor causa, e la Parte avversa se ne staranno a questi registri senza fiatare, e senza ripetere un ette. Ma poi vedrelle, che quantunque il partito sia molto grasso, il P. Generale non se ne vorrebbe stare. Io vi confesso, Amico, che avrei più curiofità a vedere questi registri, che a leggere i libri perduti di Diodoro Siculo, o a dare una scorsa fino in Saturno, e contemplare quel maraviglioso anello, che lo circonda. Dice poi il P. Generale, che ha sempre insistito su la p il esatta regolare offervanza, siccome di tutte; così della provincia di Portogallo; ed io lo credo per due ragioni, che non fono fovvenute all' Autore, che fe gli foffero fovvenute, non avrebbe mostrato di non creder vero quel che dice sua Riverenza, tacciata quì a torto di bugiardo. Non vi ha dubbio, che i Superiori della Compagnia avranno predicato, e inculcata a' fuoi Soci di Lisbona, e di quelle contrade la regolarità, e l'esemplarità, talchè apparissero come Santi, e si mantenessero in credito di tali ; e in questa parte sento, che lo abbia ubbidito il P. Malagrida, premendo loro ciò più quivi, che in ogni altro paese per ricoprire i delitti enormi, che vi commettevano; poichè essendo creduti pii, e santi , i Portoghesi non avrebbero mai concepito , che in essi fossero allignati falli così gravi : e se fossero venute relazioni, e riprove convincenti, una foro femplice negativa, come d'uomini Santi, e impeccabili., le avrebbe mandate in fumo, come accade ora quì in Roma, dove con l'Oratorio del Caravita , con la buona morte , con gli esercizi ec. fanno sparire non solo i delitti commessi in Portogallo, benchè provati per processo da ambedue le Potestà, ma quelli che commettono quì a occhi veggenti, come il commercio, l'interelle, e' l'avarizia sfrenatifima, l'usurpazioni manifeste, le vendette, l'odio, le calumnie ec. E ciò premeva più in Portogallo, perchè la Compagnia ha tenuto più conto

di questo Regno, che di qualsivoglia altro, perchè questo era la pecora grassa, che fruttava più lana, e più latte di tutte l'altre ; le avrebbe durato a fruttare, ma nel tofarla fono andati con le forbici troppo rasente alla carne, talchè son venuti a intaccar malamente la pelle, onde la pecora finalmente si è rivolta, e ha dato un morfo, che prima è stato morfo di pecora; ma pungila oggi, pungila domani, alla fine poi ha dato un morfo, e una zampata da leone? Doveva inoltre riflettere l'Autore, che il P. Generale nelle parole del Memoriale riportate nel principio della Riflessione xIII. con somma accortezza ha parlato in nome della Compagnia, come fanno molti altri Gesuiti, e questa è impeccabile, pura, e fanta. Sfido chi si sia, se può accusarla d'un peccato veniale, anche de'più leggieri, e di essa ha potuto dire il P. Generale, che aborrisce i delitti, i quali si attribuiscono ai PP. di Portogallo, perchè la Compagnia e una donna da bene, mentre che è una persona ideale. Ma qui poi, che parla de' Superiori, è un altro negozio. Questi son perfone vive, che mangiano, e bevono, e che operano, e possono esser citati, e riconvenuti, ed esaminare le loro operazioni, e fattone loro render conto, e in essi si può trovare difetti, e anchedelitti d'ogni forta. Cid vide bene l'acutissimo P. Suarez, e non potendo negare, che i fuoi Gefuiti non fossero stati, come fono tuttavia, gran pescatori d'eredità, e che nell'affistere ai moribondi a maggior gloria di Dio, e salute dell'anime, fanno sì, che questa gloria, e questa falute finisce nell' incorporarsi somme immense di danari, e di beni stabili, dà la colpa ai Gesuiti particolari, e al loro zelo indiscreto, e mal regolato, ma protesta altamente, che Dio ne guardi, che la Compagnia abbia simili sentimenti : In priori ministerio ( cioè nell'affistere a' moribondi ] reprehenditur avaritia, quia sacerdotes Societatis ideo cu-piunt morientibus assistere, ut bonorum illorum possint esse participes, eos inducendo, ut de illis per te-Stamentum, vel alium modum in suam utilitatem disponant. Sed hoe valde alienum elt ASPIRITU, ET INTENTIONE SOCIETATIS; quidquid fit de privatis erroribus, seu defectibus, si qui fortasse vel ex bumano aliquo affectu, vel ex zelo non secundum scien-tiam committerentur, de quibus nec nobis constat [era veramente semplice questo buon padre, come il P. Generale, e gli altri Gefuiti, che non fanno mai quello, che fanno tutti ) neque si sue Religioni nocere possunt, que INTENTIONEM bujusmodi detestatur. ( tom. 4. lib. 9. cap. 9. num. 3. ) Ma & potrebbe rispondere, che questa santa, e pura Società detesta l'intenzione, ma intanto piglia la roba, il che Religioni nocere potest, anzi è quello, che le nuoce presso Dio, e gli uomini, e le imprime una macchia di detestabile avarizia. È se ella veramente detestasse di cuore un simil modo di operare, rinunzierebbe a queste eredità; ma ella le accetta molto lietamente, e non lascia indietro ne pur un filo di paglia. Vi voglio raccontare a questo proposito un piacevole accidente, feguito pochi anni fono fotto i nostri occhi. Il P. Volpi affiste alla morte del Marchese Alessandro Capponi, il quale per ricompensa lasciò a' Gesuiti il suo molto rispettabile, e prezioso Museo consistente in rare antichità, in cammei, e pietre intagliate d'eccellenti maestri antichi, e in una ferie riguardevole di medaglie antiche ec. Appena spirato, si presentarono i Gesuiti, e letto il testamento, su da due Eminentissimi de quali uno è vivo, esecutori testamentari sigillato il tutto, e fra l'altre la stanza del Museo. nella quale [ aperta alcuni giorni dopo ]) tra queste anticaglie su trovato da circa 70. scudi di mo-

neta Papale. I Gesuiti pretesero, che anche 'questo danaro usuale, che era in una ciotola, fosse compreso nel legato, al che ripugnarono i due Eminentissimi, e i loro Auditori, che erano presenti, dicendo, che la moneta battuta oggi non poteva effer computata tra le medaglie antiche, nè era roba da Musei, ma da saccocce, e che ella si trovava in quel luogo per puro cafo, e perchè il defonto vi fi tratteneva i giorni interi, e lì faceva molti fatti fuoi . Ma i Gefuiti feraci d'invenzioni differo, che nel loro Museo aveano una raccolta incominciata di monete pontificie, e che tra questi 70. Scu-di vi poteva esser qualche Paolo, o Testone, che mancasse alla loro serie. Il Signore erede del Capponi con fomma gentilezza disse, che si portassero a casa quelle monete, e prendessero quelle, che mancassero alla loro serie, e gli rimandassero quelle, che non fervivano. Dopo qualche mese non fapendo più altro di questo danaro, ne sece ricerca, e gli fu risposto, che fattone il riscontro, si era trovato, che mancavan tutte. Quello, che si poteva rispondere al Suarez, poteva rispondere l'Autore delle Riflessioni al Padre Ricci, e non l'ha fatto; perciò in questa parte è degno di critica. Dovea di più rispondere al P. Generale, che affetta una fincerità così grande, fino ad efibire i Registri delle lettere ricevute da' fuoi Religiosi, che se è vero quello, che egli dice, è molto mal ragguagliato, e per confeguenza governa male la fua Religione, quando non sia giunto per anco a sapere il vasto commercio, che ne' domini di S. M. F. fanno i Gesuiti, e le ribellioni , che ivi hanno suscitate, e le ufurpazioni d'intere provincie, che eglino fostengono nell'America con un esercito formale : delitti enormi di lesa Maestà, e non cominciati la settimana passata; ma da anni, e anni, sicchè la notinotizia di essi non potesse esse giunta al P. Generale fino ad ora. Ma era giunta da molti anni addietro, e nella sorma più autentica, che potesse il P. Generale desiderare, cioè nella lettera del Rescritta al detto Padre, e stampata a c. 80. delle Rifessiona il E poi anche poteva l'Autore rislettere, che se i Gesuiti di Portogallo, che il P. Generale ci spaccia per netti d'ogni neo, e d'ogni ombra di disetto, sono così iniqui, e scellerati, che cosa saranno gli altri spassi pel Mondo.

#### RIFLESSIONE XVII.

E dopo che hamo avuto rifcontro, che quei PP. aveffero incorfa l'offesa di Sua Maestà Fedelissima ne hanno provato un estremo rammarico.

'Autore fa quì una favia, e giusta Ristessione notando, che non era per anco giunto il tempo opportuno da far faltar in aria la mina. Ma il tempo più pericoloso delle congiure, e di tutti gli occulti maneggi è quello appunto, nel quale fi deve dare ad essi l'ultima esecuzione. A questo grado di cose era giunto l'artifizioso sistema della Compagnia, indicatoci dall' Autore con le parole di Melchior Cano, il quale come un'altra Cassandra nunquam credita Teucris, come dice Virgilio, ce l'avea accennato, ma non è stato mai creduto, e al presente ancora era creduto da pochi; finchè l'esperienza maestra anche de'ciechi, e delli increduli, ci ha fatto toccar con mano la verità della predizione. Fu più di 60. anni fa intonato da un poeta anche a chi non lo volea sapere il sistema presissosi dalla Compagnia fin dal suo bel principio in questi tre veracishmi versi ristretto.

Non

Non so se mai avete voi sentito Affermar, che del Mondo al vasto Impero Per instituto aspira il Gesuito?

Videro bene, che l'impresa era difficile, e si può dire impossibile, stante l'averla molti, e molti tentata in vano, poichè qualora un qualche Monarca potentissimo tirava le sue linee con tutta la sua forza, e con la più fagace politica per fiffarli una Monarchia universale, subito gli altri Potentati gli si rivolgevano contro, e glie l'attraversavano efficacemente. Perciò pensarono con una sottile astuzia a una nuova specie di Monarchia universale, ed è, che lasciando i Sovrani comandare ne' loro domini, essi poi comandassero ai medesimi Sovrani, e in questa guisa venissero a costituirli loro Vice-Rè, Vice-Duchi . Vice-Principi, infomma loro Ministri, e in questa maniera farsi Imperadori del Mondo, ma d'un Imperio; dirò così; morale; e infensibile; e che non desse negli occhi; ma producesse lo stesso esserto, che è di comandare a tutto il Mondo. Ma non potevano comandare a tutti i Sovrani colla forza degli eserciti; ne coll' armate navali; non colle ricchezze; nè con altri mezzi ufati da conquistatori. perche fi eran veduti tutti riuscir vani. Intrapresero dunque a comandar loro con la Religione; la quale è quel potente vincolo; che foggioga l'intelletto, e la volontà degli uomini con una forza divina. Presero dunque a regolare con essa le coscienze di tutti i Monarchi, ma con ufare poi la Religione, e accomodarla a' loro fini, e a' loro interessi, e così hanno fatto per quasi 200. anni. Ma questa Monarchia universale parendo loro una commedia di bu-rattini, dove l'interlocutori, che parlano, e muovono le figure , non compariscono , non erano contenti, e sarebbero voluti venire in palco in persohà a fare la loro comparsa. Opportunamente si die-

de loro l'apertura di conquistare nell'America un paese vasto, e ricco, e allora pensarono alla Monarchia universale effettiva, e reale, e scoperta; perciò pensarono ad insegnare a que popoli una tal soggezione, che fosse più che schiavitù, e instillata in essi una mortale aversione verso i veri Sovrani dell' America, da essi non mai visti, nè conosciuti, e una cieca obbedienza, e venerazione ai benedetti Padri, che li governavano, cominciarono a crescere il numero di questi loro sudditi con i matrimoni fatti fubito, che tanto i maschi, che le semine arrivavano ad esserne per l'età capaci, e poi a insegnar loro tutte l'arti della guerra, e di fabbricar l'armi per poter mettere eserciti in piedi tanto numerosi, e forti, come hanno fatto, da poter resistere ai due Monarchi veri padroni; e se avevano più tempo da giugnere allo stato non solo di difendersi, come son giunti, ma anco di affaltare, fi facevano in un batter d'occhio padroni di tutta l' America, dove non fono altri Sovrani, che si potessero unire a dargli addosso, s'impadronivano di mezzo l'Orbe terraqueo senza paura pessuna; poichè i Principi dell'Eu-ropa non vi possono mandare grossi eserciti. Oltre che impadroniti de' Porti , avrebbero messo in piedi flotte spaventose. E questo era un impero non folo universale, ma il più ricco, e il più dovizioso, e il più potente, che non sarebbe l'Imperio dell'Europa, dell'Asia, e dell'Africa uniti insieme. Questo fistema così ben congegnato, e che si andava affodando, e fviluppando infensibilmente, fenza che potessero temer di niente, pareva quali afficurato. Poiche la Spagna, e il Portogallo, che erano le due uniche, e fole Monarchie, che se ne potessero accorgere, erano talmente imbrigliate, e dominate da' Gesuiti, che essi se ne potevano chiamare gli assoluti Signori, e da loro non solo dipendevano G 4

devano i Ministri di Madrid, e di Lisbona, ma tutti quelli, che erano mandati nell'America, e non folo da essi dependevano, ma ne tremavano, perchè colle loro calunnie ricoperte dalla Religione, gli potevan mandare in perdizione in un momento, e gli mandavano, se facevano, o scrivevano la minima cofa, che non secondasse questo loro sistema e gli perseguitavano fino a morte. E facevan questo anche ai Vescovi, e ai Religiosi, e Missionari, del che n'è piena la storia di cent'anni addietro . In questa cecità da non accorgersi di questa macchina sono stati finora i Sovrani, finchè è piaciuto a Dio, che spezza le macchine più fortemente collegate dagli nomini, come con una verga di ferro si sprezzano le pignatte di creta, o le tele di ragno, ha voluto, che non si potendo i Monarchi illuminare colle rimostranze de'loro fedeli Ministri, s' illuminaffero dall'esperienza. Il Portogallo è quel Regno; in cui per altissimi, e prosondissimi giudizi di colui, per cui regnano i Re, è stato da lui determinato, che si eseguisca questa dolorosa esperienza, e quel Monarca ne è rimato pienamente persuaso. Resta adesso, che gli altri non vogliano per chiarirsene aspettare quel tempo annunziato dal Cano, nel quale Reges eis obsistere velint, nec possint; il qual tempo è vicinissimo, e forse è giunto, e che sia giunto almeno per essi, lo provano i due Sovrani di Spagna, e di Portogallo, che con tanti anni di guerra viva, e con tenere in piedi due eserciti, non trovano per anco la strada di soggiogarli, e trar loro di mano le provincie usurpate, e che ostinatamente non vogliono restituire. Quegli poi, che servono i Gesuiti come schiavi da catena, e gli ubbidiscono in tutto, non s'avveggono d'esser sotto la loro tirannia. Non comprendono, che i Gesuiti con l'aver il posto di confessore nelle Corti comandano a i Sovrani, e danno a divedere di comandargli, e di fargli fare a lor modo; e questo basta, perchè tutti i sudditi temano, e ubbidiscono più a loro, che a i suoi Principi legittimi , i quali quando vorranno comandare una cosa, che non piaccia a'Gesuiti, non troveranno chi gli obbedisca, anzi tutti gli si rivol-teranno, e terranno dal partito de benedetti Padri , come in qualche parte si vede anche adesso , e come si è veduto pur troppo chiaramente in Portogallo dove i Gefuiti hanno fuscitate tante sollevazioni, che hanno dato più da peniare a quel Monarca, e più angustie, e più spese, che se avesse per molti, e molti anni fostenuta una guerra viva contro qualsivoglia gran potenza dell' Europa . Su questi lineamenti, che io qui ho solamente disegnati si poteva, e dirò anco si doveva molto distendere l'Autore delle Riflessioni, e osservare, che i Ge-fuiti con avere in pugno i Sovrani, tengono schiava la Corte di Roma, e coll'ostentare d'essere onnipotenti in Roma, si stabiliscono vieppiù nell'altre Corti, e così si burlano, e le ingannano tutte.

## RIFLESSIONE XVIII.

Hanno supplicato, che sosse data loro natiria particolare, e de delitti, e de rei. Hanno essisto a Sua Maessa di dargli ogni dovuta sodissfazione, e di prendere le meritate pene de i rei, e di mandare anche da paesi esteri le più atte, ed accreditate persone della 'Religione, per essere Visitatori, e togliere gli aussi che si sossero introdotti, ma le umiti preghiere, ed essistani de Superiori non sono state degne d'essere saudite.

PErchè ognun vegga, che non ho fatto questa Critica per malevoglianza, o per aslio, o per animosità contro l'Autore delle Rissessioni, in que-

sta decimottava non ho trovato molto che ridire . e la passerei senza promovere nessuna difficoltà : Solamente mi pare, che l'Autore abbia mancato di prevedere un obiezione, che sovviene subito, che si è letto nella Rissessione tutte le mancanze della Società, quando è stata avvertita de' difetti, e de' delitti de' Soci, a' quali ne' tempi passati non ha dato mai riparo, benchè l'avesse solennemente promesso: l'obbiezione, e la risposta, che a questo potrebbe dare il Padre Generale, è, che negli altri governi è stato così, ma che sotto il suo farà acchettare tutte le male lingue de' suoi sudditi . e che gia ha spedito lettere sulminanti per farli tacere. Ma così fu detto del P. Visconti, e poi dal P. Centurioni, che avessero proibito al P. Zaccaria d'astenersi da tante maledicenze, e calunnie, di cui è piena da capo a piè quella sua istoria nella quale dice male d'ognuno. Ma che ? furono tutte baje; il P. Zaccaria tirò innanzi a scriver peggio di prima. Dopo il Memoriale, dove si leggono le proteste qui soprapposte, di dispiacerli le offese de Superiori, sono esciti tanti scrittacci, che offendono ogni forta di perfone, che basti il rammentar folo la lettera freschissima del Gesuito al Cavalier di Milano . Quasi ad ogni riga di essa si trovan calunnie, e maledicenze contro chissisia. Mi par di vedere un cieco, che meni il bastone in giro, e chi coglie coglie . Dà d'eretico a un stampatore cattolico. Chiama un primo Ministro d'una gran Monarchia avido, e infaziabile. Il Re è detto melenso, cieco, e tiranno. Gli altri ordini Religiosi messi in ridicolo, quasi superstiziosi : Benedetto XIV. si spaccia per insensato, e arbitrario, che a una femplice affertiva, giudica, e rifolve fenza il con-. fenso de' Cardinali ; condescendente , e precipitoso , e che condanna fenza esame : Una parte del sacro

Col-

Collegio è celebrata di mente poco fana, e poco cattolica: Il Cardinale di Saldanha è dichiarato ufurpatore d'una autorità, che non aveva. La Corte di Portogallo è onorata del titolo di bugiarda, e calunniatrice, e di collegata colle potenze eretiche Il Patriarca di Lisbona è tacciato d'ingiusto, e d'irragionevole: Il Re di Spagna afflitto da una malattia , alla quale ognuno è naturalmente sottoposto , è dipinto come un reo capitale colpito dalla vendicatrice giustizia di Dio, benche il Gesuito sorse fapesse donde veniva il colpo. Viene di nuovo morfo villanamente Benedetto XIV., come un curialaccio di Montecitorio, e uno de' più illustri Cardina li è infamato come traditore. A una piissima, e dotta Congregazione di sacerdoti, che vivono a se, e non si mischiano negli affari pubblici, come i Gefuiti affediatori di palazzo, e delle case de' potenti, ma che attendouo al fervizio di Dio, e alla direzione dell'anime quietamente, e senza strepito, e non come fanno i Socj; è data una pennellata di Giansenissimo. Il dotto, pio, e zelante P. Coneina è appellato insame Satirico, pieno d'assio, d'invidia, e di rabbia, e proposto, come un ésemplare oggetto della vendetta divina , perchè impugnò la Morale anticristiana, che regna presentemente nella Chiesa di Dio. Che più? non lascia in pace l'ofsa del Sommo Pontefice Clemente V. ma lo infama d'avidio d'arricchirsi , e non contento d'averlo calunniato, come avaro, aggrava questo pecca-to per se stessio gravissimo, O radix omnium malorum, colla gravissima circostanza d'esfersi arricchito per via d'una fomma ingiustizia, sopprimendo il riguardevolissimo Ordine de' Templati, come rei d'enormi delitti, quando erano, fecondo lui, innocenti : Chiude finalmente quest' indice di maledicenze con una più villanamente ingiuriofa con-

tro il Re di Portogallo, è il suo Ministro, tacciato il primo nuovamente di fciocco, e il fecondo fi dice degno, che gli si ponga in mano un remo. Anche i birbi, e la canaglia si inginria scambievolmente, ma dura fatica ad arrivare a formole sì incivili, e sì vituperose. Inoltre questo Gesuito da per la testa a cento galantuomini dotti, pii, e sa-cerdoti esemplari il titolo di Giansenista, e lo ripete tante volte, che fa stomaco. Ma questo titolo omai è diventato onorifico, e non offensivo; onde non lo computo tra le maledicenze, e tra le calunnie ingiuriose, anzi quelli, a cui è toccato, se ne possono gloriare. In fine per mettere il colmo alla temerità all'usanza Gesuitica, declama, e si scaglia contro gli scritti maledici, volendo dire in buon linguaggio, che a' Gefuiti, è lecito di calunniare, ingiuriare, e caricar d'obbrobri chicchessia, ma a nessuno altro è permesso il dire de' Gesuiti nessuna cosa, che non ridondi in lode loro, e molto meno avvertire il popolo fedotto, perché si difenda dalle loro perniciose trame.

## RIFLESSIONE XIX.

Di più nasce un grave timore, she questa Visita, anzichè recare utile, e risorma, possa portare disturbi inutili.

L'Autore non ha qui fatte quelle Rissessini, che richiedevano queste parole. La prima di osservare, quanto queste parole sieno ingiuriose alla S. M. di Benedetto XIV. Se questa Visita sosse si proposita da un loro Socio, come molti l'hanno ricercata, e chiesta in varj tempi, pur pure si poteva dirisi, che superiori non solo non la credevano prositevole, ma dubitavano, che possa portare dissuppi imutili. Ma

di un Papa, che l' ha decretata, e ordinata con un suo Breve, d'un Papa dotto, e oculato, e informatissimo di tutti gli affari della Chiesa, e della Corte di Roma, che ha governata in qualità di supremo Capo diciotto anni , e in grado di Ministro circa a cinquanta : d' un Papa , su cui è stata appoggiata solicitudo omnium Ecclesiarum, e di tutte le Religioni : d'un Papa, che conosceva i Gesuiti molto, ma molto meglio di molti fuoi antecessorì , e forse di tutti quelli, che da Clemente VIII. in qua hanno regnato nel Vaticano, dire, che ha comandata una Visita, e una Riforma, quatenus opus sit, che non farà utile , ma arrechera de' disturbi inutili , è un ardire ingiurioso, e un parlare molto insolente, e poi farlo a un fuo immediato fuccessore, è un vilipendere non questi due Pontefici solamente, ma la stessa dignità Pontificia. Se un Teatino, oun Francescano avessero dato un simil Memoriale nelle mani di Paolo IV., o di Sisto V., io non so quanto manfuetamente l'avessero letto; e non so anche, se il P. Ricci l'avesse presentato a Benedetto XIV. medesimo, senza che egli ne avesse riportato un giusto risentimento, e una lavata di testa ben meritata. Or che si credono forse questi Padri , che siccome insultano i Papi vivi , potere più impunemente insultare i Papi morti? Or che non fanno, che la Chiesa Romana si sa pregio di sostenere quello, che sanno, e stabiliscono i Sommi Pontefici trapassati? Altrimenti che onore, e che sima se ne sarebbe, e che confusione, e che disordine ne seguirebbe, particolarmente mutandosi spesso il Papa, se uno distruggesse quel che ha fatto il suo Antecessore? Ma così è. I Gesuiti vorrebbero, che sossero eterni, e inconcussi i Decreti, che sono di lor piacimento, e che fossero nulli, e di niun valore, quelli, che non sono di lor genio. Così dissero del Breve d'Innocen-

zio X.

TIO zio X. fatto a favore del Venerabile Vescovo d' Angelopoli Gio. di Palafox, perchè non era ad essi savorevole. Differo, che non aveva forza alcuna, ed era nullo, perchè non aveva l'approvazione del Consiglio dell' Indie, benchè nè meno il Re, nè il detto Configlio avessero tal pretensione sopra i Brevi di quella natura, anzi le loro ordinazioni portino il contrario. Differo ancora, che quel Breve era nullo, stante che i loro privilegi erano inalterabili , e non si potevano da verun Papa arrogare, poichè erano stati conceduti loro quasi titulo oneroso per i loro gran servizi prestati, e perciò bisognava considerarli come un contratto, e chiamarli più tosto patti, che privilegi . Aggiungevano, che ne' mentovati loro privilegi era inferitta la claufola, che quantunque fossero revocati parola per parola, non ostante non si potevano rivocare, e allegavano la Bolla : Quantum Religio di Paolo V. E così vanno di Bolla in Bolla, le quali citano, ma non esibiscono. Addussero ancora in quarto luogo contro il prefato Breve d' Innocenzio X., che in esso essendo citate due Costituzioni una di Gregorio XV., e l'altra d' Urbano VIII., che non erano state ricevute dalla Chiesa, ne poste in uso, per una conseguenza tirata da loro, il detto Breve veniva ad effere di niun valore. L' altra Rissessione, che dovea far l' Autore, era la minaccia, che arditamente fanno al Papa di futuri disturbi, su di che non mi distendo, essendosi veduto troppo chiaro, quali erano questi disturbi minacciati a Lisbona, e a Roma, O' nondum finis. Sono tali disturbi caduti sul Regno di Portogallo, e per ora fulla fola Sacra persona del Re Fedelissimo. Ma non sono spariti dal Mondo tutti i veleni, e tutti i cultelli, e gli archibusi, dalle quali cose non fu sicuro Enrico IV. con tutto che gli accarezzasse, e gli rimettesse nel Regno a dispetto del Parlamento, e de' fuoi più faggi, e più fedeli configlieri, e con tutto che gl' introduceffe fino nella fiua Corte, filmolato dai forti impulfi di Clemente VIII., che poi ebbe campo di fare esperienza dell'ingratitudine Gefuitica, e motivo di pentirsene avanti Dio, e gli uomini.

#### RIFLESSIONE XX.

Di più nafce un grave timore, che questa Visita, anzichè recare utile, e riforma, possa portare difurbi inutili. Il che specialmente si teme per i paesi Oltremarini, per i quali l'Emmentissimo Saldanha è costretto, e tiene facoltà di delegare. Si ha tutta la fiducia di detto Eminentissimo, perciò che Egli operi per se medesuno, ma pare, che se possa con ragione temere, che nelle delegazioni s'incontrino persone o poco inteje dell'Isituti Regolari, o non bene intenzionati, o dalle quali potrà cagionarsi mosto danno.

TN questa Riflessione l'Autore se la passa con mol-I te congetture. Prevede quel che farebbero i Visitatori mandati dal P. Generale, e che ubbidienza presteranno i Gesuiti a' Decreti della Visita del Signor Cardinale di Saldanha, ma il futuro è sempre incerto. Conghiettura qual possa esser la mente di fua Reverenza in questa parte del Memoriale. Io non m' allontano dal suo parère, nè dalle conghietture, ma pur son sempre cose dubbie. L'Autore non ha veduto quello, che si racchiude di certo in queste parole, perciò si stupisce, come il P. Generale avendo tutta la fiducia nella probità, e nel buono, e favio giudizio del Signor Cardinal di Saldanha, non abbia poi la stessa fiducia nella scelta de' Delegati. Certo è, che questo discorso reca stupore, e pare, che

1000

che faccia a' calci; ma non è vero. Giusto appunto perchè sua Riverenza ha una grande stima dell'onoratezza, e dell'intelligenza perspicace di S. Eminenza, teme, e con ragione, e con una probabilità quafi ficura, che egli fceglierà persone simili a se, cioè che non abbiano in vista altro, che Iddio, e la verità, e la giustizia, il servizio del Rè, e il proprio onore, e non sien capaci mai d'esser fatti deviare dal vero, e dal giusto col potentissimo peso dell'oro, o delle pesanti raccomandazioni, o delle larghe promesse d'avanzamenti, e di protezioni. Importa poco ai Gesuiti, che i Delegati sieno ignoranti non folo degl'istituti regolari, ma anche d'ogni principio d'altra dottrina ; e guardate a quel che io mi arrifchio, non darà loro nè pur noja, che fieno poco bene intenzionati verso la Compagnia, purchè non fieno, come quelli, che ho descritto qui sopra, che fon quegli foli, che fanno paura a' Gesuiti. Così è, Amico I Gesuiti con una accortezza, che non si può abbastanza lodare, ma con quella lode, che diede il Mastro Nazzareno a quel castaldo surfante : Et laudavit Dominus villicum iniquitatis, quia prudenter fecisset, ma d'una prudenza mondana, e politica, hanno rivolti tutti i loro pensieri e artifizi a guadagnare, e tirare nelle loro reti i minchioni, e i tristi, e di questi non gliene scappa nè pur uno, se non per qualche caso strano. I galantuomini, e onorati, e giusti, e timorati di Dio, e veneratori della verità, e dell'onesto, e che non hanno nè speranza, nè timore, non sono stati mai attrappati alle loro reti per fottili, che elle sieno. Ma questi son tanti pochi, che quantunque i Gesuiti sappiano, che fono, e faranno fempre loro contrari, non dà loro noja; oltrechè se ne sbarazzano per mezzo delle calunnie, e delle persecuzioni, e finalmente quando dieno loro impaccio da vero, se ne disfanno con un

altro

altro mezzo più breve, e più ficuro con facilità. Hanno un fegreto, infegnato loro da' fuoi Moralisti, e messo in opera anche con Sua Maestà Fedelisfima, ma questa volta non è riuscito, perchè non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra Dominum . Quando i giudici fono di quelle due categorie dette di sopra, non hanno difficultà di presentarsi, e di litigare qualsisia causa, anche spallatisfima, avanti a qualfivoglia tribunale. A quanti tribunali è stata in 38. anni portata la causa di Ambrogio de Guy, e pure non hanno restituito, a'suoi mileri eredi ne pur un bajocco degli otto milioni, che rimafero loro nelle mani alla fua morte ? Che per vedere, se abbiamo ragione, basta considerare, che la lite è stata tirata alla lunga tanto tempo, non certamente da'detti eredi, che penuriano, e non hanno appoggi di nessuna forta per la bassezza della loro condizione, e per la loro povertà, e a' quali estremamente premeva il finirla; ma bensì da' Gesuiti, che vorrebbero, che non finisse mai. E ora hanno ripieno il Mondo d'una delle loro folite ciarle per dar la polvere negli occhi alli sciocchi, con pubblicare d'aver avuto finalmente la fentenza in favore, ed effere stati dichiarati innocenti, e i loro avversari calunniatori; quando non è stato se non dichiarato illegitimo un arresto da questi ultimi esibito, il quale arresto era stato fatto circa a 20. anni addietro, e che non ha che far niente col merito della causa, ma che folamente dava a quei disgraziati eredi la facoltà d'andare al possesso de' beni de'Gesuiti, e che si otterrebbe di nuovo con tutta facilità fussifiendo, come sussistono le medesime ragioni, se la prepotenza de' Gesuiti non guadagnerà i Giudici: i quali Gefuiti sanno bene di avere il torto, e perciò al principio della lite offerfero 50. mila scudi a quei poveretti per venire a una quietanza. Però è probabile, che questa lite sia

**†** 1 .

mandata in là molte dozzine d'anni, tanto che resti estinto ogni rampollo del detto Ambrogio. E Rombaut de Viane non perdette la sua lite nel Configlio di Brabante, che importava trecentomila fiorini, che la sua moglie avea dati tra moneta e gioje in puro deposito del P. Jansens Gesuita suo Consessore, a cui richiesto il deposito, egli glielo negò? E quantunque il Conte d'Harrac, e di Konisec, che erano i principali ministri della Governatrice, e Perfonaggi integerrimi, e giusti, e da non potersi corrompere, insistessero per far rendere il detto deposito, di cui non ci è cosa più giusta, nè più sacrofanta, onde per giudicar bene questa causa, bastava il senso comune, e il lume della ragione; pure il Consiglio diede la sentenza in favore de'Gesuiti il di 24. di Settembre del 1742. Che cosa movesse gli animi de'Giudici, non tocca a dirlo a me; so bene quelche mosse gli animi de' testimoni, molti de'quali stimolati da coscienza, si disdissero formalmente, e confessarono essere stati corrotti per danaro ; e i capi di questi falsari surono frustrati per la città di Bruselles, e marcati, essendo stati prima processati, e convinti. Ma quante altre cause vi potrei nominare, se volessi spogliare i tanti tomi citati già, dove sono raccolte le liti vinte tutte da' Gesuiti, per aver incontrati Giudici fatti come gli delidera il P. Generale, benché non lo dica chiaramente, i quali tomi fono alla pubblica luce da molti anni, e per le mani di tutti .

# RIFLESSIONE XXI.

Pertanto il Generale della Compagnia di Gesù Occ. implora l'autorit? di Vostra Santità, assinche si degni di provvedere Cer. principalmente al credito di tutta la Religione; onde non si renda imutile a promovere il divino servizio, e la falute dell'anime, ed à servire la santa Sede.

Autore delle Riflessioni, che si distende molto fopra di questa, tocca troppo leggiermente questo ultimo punto a cart. 176. E' vero, che avea molto parlato nella Rifleffione XI. a cart. 97. fopra quelle parole del Memoriale, che dicono, che i Gesuiti in tutte le parti del Mondo impiegano le fatiche int promovere secondo la loro tenue possibiltà l'onore di Dio, e la salute dell'anime ; tuttavia dovea anche offervare, quanto i Gesuiti s'incensino con ambe le mani da per loro stessi, ripetendo due volte in questo picciolo scritto i medesimi vanti , che hanno fempre in bocca, e di cui empiono i loro libri, talche hanno feccato stucchevolmente, anzi nojato e fracido il genere umano. E poi se l'Autore non fosse tanto scarso di notizie poteva anche in questa Riflessione XXI. aggiungere molte cose tralasciate nell'XI., per far molto più vedere il berie, che millantano di fare alla Chiefa di Dio questi benedetti Padri, tanto benemeriti della Chiefa : E' ancorche si fosse voluto restringere , poteva solamente mostrare, che non solo non lo sanno, ma che nè meno lo possono fare, stante la loro dottrina pellima, e anticristiana, e basta per dimostrarlo una specie di profezia di Monsignor Giorgio Brovvun Arcivescovo di Dublino stampata in più luoghi anche di fresco nell' Appendice a cart. 30. . e fate fatta l'anno 1558, cioè 13. dopo la fondazione della Societa. Perciò l'ho chiamata specie di profezia. Ma se volete una vera profezia, eccovi quella di S. Ildegarde. Quetta Santa Abbadessa viveva nel Secolo XII., e le sue revelazioni surono approvate da Papa Eugenio III.

" Sorgeranno genti, che si nutriranno, e ingraf-" seranno de peccati del popolo. Faranno profes-, sione d'essere del numeto de' mendicanti. Si con-, durranno come se non avessero ne vergogna, ne , rossore . Si studicranno di trovar nuovi modi di , fare il male ; di forte che quest' Ordine perni-, cioso sara detestato da' Savi, e da quelli , che saranno fedeli a Gesù Cristo. Il diavolo pianterà , ne'loro cuori quattro vizi principali , l'Adulazio-, ne, di cui si serviranno per tirare il Mondo a , far loro gran donazioni : l' Invidia , che farà , , che eglino non potranno foffrire, che uno fac-, cia del bene agli altri, e non a loro. L'Ipocri-, sia, che gli tirerà a usare della dissimulazione per piacere agli altri : e la Maledicenza, a cui ricor-, reranno per rendersi più commendabili, biasiman-, do tutti gli altri . Non cesseranno di predicare , ai Principi della Chiesa, senza devozione, e sen-, za che possano produrre alcun' esempio d'un ve-, ro martire, per cattivarsi le lodi degli nomini, e , fedurre i femplici . Rapiranno ai veri Pastori il , diritto, ch' egli hanno d' amministrare ai popoli i , Sacramenti . Torranno le limoline ai poveri , ai miserabili, e agl' infermi . Per questo s' intramet-, teranno tra la plebe : tratteranno famigliarmen-, te colle donne, e insegneranno loro a ingannare , i loro mariti, e a donar loro di nascoso i suoi be-, ni . Riceveranno liberamente ogni cofa di mal' , acquisto, promettendo di pregare Iddio per que-, gli, che doneranno loro quelte cofe. Affaffini del-

117

" le strade maestre, commettitori di latrocini, e di concussioni, usuraj, fornicatori, adulteri, ereti, ci, fcismatici, apostati, soldati disordinati, mermenti pergiuri, figliuoli di vedove, Principi, che vivono contro la Legge di Dio, e generalmente tutti quelli, che il demonio induce a menare una vitta delicata, e libertina, e che conduce alla dannazione eterna; tutti questi, dico, faranno faranno eterna; tutti questi, dico, faranno

per loro. Ma il popolo comincierà a poco a poco a raf-, freddarsi verso di loro; e avendo riconosciuto per " esperienza, che sono seduttori, cesserà di sar lono de donativi, e allora correranno intorno alle , cafe come cani affamati , e arrabbiati cogli occhi bassi, ritirando il collo come avolto, e cercan-, do del pane per isdigiunarsi; ma il popolo gridenà loro dietro: Guai a voi, figliuoli della defolan zione . Il Mondo vi ha sedotti ; il diavolo si è impadronito de' vostri cuori, e delle vostre lingue. . Il vostro spirito si è smarrito in vane speculazio-, ni: i vostr' occhi si sono rivolti alle vanità del se-, colo : i voftri piedi erano veloci, e leggieri per correr dietro ad ogni forta di mali. Sovvengavi, , che voi non praticate bene alcuno : che voi fate , i poveri, e voi fiete tuttavia ricchi : fate i femplici, e fiete possenti : siete devoti adulatori, fanti " ipocriti, mendicanti superbi, supplicanti, sfacciati, dottori leggieri, e incostanti, umili orgogliosi, , pii, ma duri alle necessità degli altri, dolci calunniatori, pacifici, perfecutori, amatori del Mondo, ambiziofi d'onore, spacciatori d'indulgenze, se-"minatori di discordie, martiri delicati, confessori , falariati , gente , che dispone tutte le cose al co-" modo loro, che ama lo star bene, e mangiar ben ne : che sempre compra delle case , e sempre si " studia d' innalzarsi ; talche non potendo voi mon" tar più alto, caderete come Simon Mago, di cui " Iddio stritolo l'ossa a' preghi degli Apostoli. Così , fara distrutto il vostro Ordine a causa delle vostre " fedizioni, e delle vostre iniquità. Addio dottori , del peccato, e de disordini, padri della corruzio-" ne, figliuoli dell'iniquità. Noi non vogliam più n feguitare la vostra condotta, nè ascoltare le vostre " matlime ...

I Socj non potranno mettere questa Santa Abbadessa nel numero de' malevoli, degli impostori, de'

maledici, de'nemici della Compagnia, nè de' Giansenitti. Non potranno dire, che questa profezia sia fatta a mano in quelti giorni trovandosi stampata nel tomo 15. degli Annali Ecclesiastici del Bzovio. Non diranno, che io l'applichi a loro di mia tella. L'applicazione fu fatta 160. anni fa da Monsig. Girolamo de la Nuzza Vescovo d'Albarasin, e di Balbastro nell' Aragona, di cui si tratta la canonizzazione, che sarebbe feguita, se non l'avessero attraversata i Gefuiti colle loro cabale; e questa applicazione è anch' essa bella, e stampata in Franzese per chi la volesse leggere, e effer illuminato.

Queste profezie fatte tanto tempo fa, bastavano foprabbondantemente per dimostrare di che razza folle il bene, che vantano di fare i Gesuiti, come fe eglino fossero il solo, e unico sostegno della Chiefa, e della Fede. Questa ommissione non è perdonabile all'Autore, tanto più, che a una tal profezia poteva foggiungere quello, che ne scrissero ne' medefimi tempi Melchior Cano Vescovo delle Canarie, uno de'Padri del gran Concilio di Trento, e Arias Montano Bibliotecario di Filippo II. nomo piissimo, e dottissimo in una lettera diretta al medesimo Re.

Ma è meno scusabile l'Autore delle Riflessioni per non aver riportato il giudizio, che diede il P. Enrico Enriquez Gesuita sopra la dottrina di Molina in un'Opera stampata nel 1593., e le due censure del medesimo, una impressa nel 94. e l'altra nel 97., dove predice tutto il male, che avrebbe fatto la Compagnia di Gesù seguitando quella dottrina; e l'esperienza ha fatto vedere, che il P. Enrico era miglior profeta del Venerabile P. Malagrida. Mi contenterò di riportare di quello P. Portoghese di nazione, e Lettore già di Salamanca, queste sole poche parole, che egli dice del suo Molina; di cui attesta, che nel libro della Concordia si rivolta contro i Santi Padri, come gli eretici, e pronunzia contro loro delle bestemmie, e prepara la via all'Anticristo, il che dice anche il, Cano chiamando : Gesuiti Precursori di esso Anticristo. E poi aggiunge il P. Enrico queste parole notabilissime : Se questa dottrina viene ad effere sostenuta da uomini astuti, e potenti, che sien membri di qualche Ordine Religioso, ella metterà tutta la Chiesa in pericolo, e causerà la perdita d'un gran numero di Cattolici. Tutto questo si è verificato a puntino, e tuttavia Senatus hoc intelligit, Conful videt, ovvero per parlare con più moderazione, non intelligit, e non videt. Se bene non so quel che sia peggio, e quel che sia più inescusabile, più nocivo, più da incolparsi.

Ma affai più criticabile è quel, che dice l'Autore, dove in fine di questa Rissessino rivolge il suo
discorso al Papa pregandolo a far poveri i Gesiiti.
Dio ce ne scampi. Se ora, che eglino sono strabocchevolmente opulenti non fanno altro, che braccare pingui eredità, e andare a caccia di grossi legati, e donazioni, e incorporar benefizi d'ogni forta, e se tanti di vista corta non fanno altro, che
impinguarii per tutti i vessi; considerate voi,
come ella anderebbe, se i Gesuiti sossiero poveri
da vero, e non da burla. Dico da burla, poichè
non si può nè men dire, che sen poveri in apparenza, essendo che toltine i mantellacci, e i cappel-

lacci, tutto il resto spira magnificenza, grandezza; luffo, e dovizia esorbitante. Per tutto case, per tutto ville , per tutto possessioni , procoi , vigne , tenute, argenti, oro, gioje &c. fenza gl' innumerabili censi &c. Dovea piuttosto l' Autore proporre al Papa molti altri rimedi, alcuni de' quali sono flati proposti anche in altri tempi , come sarebbe v il levar loro i Seminari , le Confessioni , le Confraternite, e le scuole . Il Padre Guglielmo Pachelino Gesuito nel libro intitolato Protocastasis, che egli pubblico fotto nome di Teofilo Eugenio ; in in cui si trattava di ridurre la Società al suo primiero istituto, oltre le suddette cose, propose di levar via le scuole, e ridurla a insegnare la sola dottrina Cristiana. Ma ne pur questo si può permettere liberamente a' Gesuiti . Prima perche questo è usizio de' parochi, ed eglino son quelli, che ne sono incaricati da Gesù Cristo, e dalla Chiesa, e alla Chiefa, e a Gesù Crifto ne debbono render conto, e se mancano in ciò, saranno da ambedue gaffigati; dove che i Gesuiti facendolo spontaneamente per un' opera di supererogazione, se mancano, non ne debbon render conto a nessuno, e non ne possono esser gastigati. Debbon inoltre i parochi render conto non folo dell' avere, o non avere istruito i loro parrocchiani, ma anche della dottrina, che infegnano, fe fia, o non fia conforme a quella della Chiesa, e alla tradizione della loro dio-cesi, e lontana da ogni novità. Sicchè i pastori non posson permettere, che le loro pecore abbandonino il loro pastore, e vadano a cercare altrove il pafcolo con pericolo, che sia infetto, e velenoso, come è quello de' Gesuiti in materia di dogmi, e di morale; e tale essere quello di questi Padri si mostra dalle Bolle, e da' Brevi d' Alessandro VII., Inno-cenzio XI., Alessandro VIII., Benedetto XIV. e Cle-

mente XIII. Per lo che se pure I Gesuiti si sentissero ispirati da Dio, e non dalla vanità, e dalla brama di apparire, a far quell' opera spirituale, dovrebbero andare a infegnarla nelle scuole de' parochi, e dipendere da' Vescovi, e nel modo di catechizzare, e circa i dogmi, e circa la morale. E tanto più si dovrebbero levar loro le scuole, sapendosi gli atroci, e lunghi contrasti, e le immense tempeste, che si son sollevate loro contro, quasi da per tutto, dove hanno voluto aprire scuole, e quante volte gli furon satte serrare, come fra l'altre in Padova, e ultimamente in Turino dal Re Vittore Amadeo donde ritrasse tanto vantaggio per li suoi sudditi, tanto applauso per tutta l' Europa, e non minore ne raccoelie il glorioso suo Successore per aver confermato quel celebre decreto: e come ora ha fatto la Regina d'Ungheria, ma molto più importa il levar loro i catechismi, le prediche, e le confessioni, trattandofi della Fede, e della morale Cristiana, che quanto sieno infette di errori essenziali, l'hanno mostrato i Parochi di Parigi 100. anni fa, e dopo loro tanti Teologi, e l' hanno confessato tutti i Papi nominari quì sopra, con averli condannati co' loro Brevi; e colle loro Bolle. Un' altro rimedio farebbe il vietar loro d'aver luogo veruno nelle Corti, ne qualfivoglia posto e se pure fossero da qualche Sovrano forzosamente voluti o per consessori, o per altri impieghi, doveffcro tofto reftar preti fecolari, nè poter mai più ritornar nella Compagnia, anche uscendo di Corte; e far così verificare quel che diffe con la bocca, e non col cuore a Clemente VIII., il Generale Acquaviva: Limina procerum terere nec Religiososviros decet, nec nobis vacat . (Giovensì lib. 16. num. 39.)

L'Autore dovera qui attaccare una necessaria appendice, e dimostrare, come si può dimostrare agevolmente, che quei tanti beni popolari millan-

tati da' Gesuiti, fono perniciosissimi. Ne toccherò alconi brevennente, specialmente quelli, che danno più negli occhi alla moltitudine ignara, e accattano più stima, e reputazione ai Gesuiti, e de quali essi.

fanno più ponipa.

Cominciamo dalle Scuole, e da' Seminari. Effere le scuole dannose al pubblico, lo accenna l'Autore a cart. 173. con portare in ristretto alcune ragioni, alle quali aggiungo, che oltre il cattivo metodo , per cui dalle loro scuole gli scolari escono tutti ignoranti, e in cui il fior della gioventù fi perde tutto intorno a freddure gramaticali, e a rettoriche sciocchezze, come si vede dall' Editto di Sua Maetà Fedelissima per cui si aboliscono le scuole minori de Gesuiti, e da mille scritti di Letterati insigni, ruban eziandio 'alle famiglie i figli unici, ed eredi, e i migliori foggetti, che dovrebbero effere il sostegno delle medesime, e alla repubblica le persone più atte ai pubblici uffizi, e ad esercitare i più necessari, e civili impieghi. Ne su questo dirò altro di più potendofi molto raccogliere , come per conseguenza da quello, che è detto in questi due feritti delle Riflessioni, e di questa Critica delle medesime, e da quello, che si dirà in appresso de' Seminarj. Passando dunque a parlare di questi, dico, che in essi maggiormente, oltre le lettere, dovrebbero i Gesuiti insegnare la Religione, e il buon costume, anzi queste cose principalmente; de'quali Seminarj l'Autore non dice se non due secche parole a cart. 175. forse per essere stracco dallo scrivete. Io poi non mi stenderò, perchè con tutto lo sforzo, che io facessi per compendiare la materia, farei troppo prolisio; mentreché mi converrebbe far la storia di tutti i Seminari di questi benedetti Padri a uno a uno, ftante che ognuno ha cose nuove, e tutte strane, e incredibili, tanto nell'econo-

mico, quanto nello scientifico, e nello spirituale. Diro folo quanto all'economico, che nel Seminario Romano, che essi ebbero con la condizione dir non impacciarsi dell'economia, egli ne hanno tutto il dominio, e l'hanno ridotto, come avete fentito da tutti quelli, che vi fono stati, e si vede co' fuoi occhi, a una vile, e meccanica bottega; e di più non hanno mai voluto render conto della loro amministrazione ; benchè il · Concillo di Trento [ Seff. 23. cup. 18. ] comandi questa revisione . E quantunque fieno stati giuridicamente chiamati a questo rendimento di conti, l' hanno sempre schivato con le loro cabale, e prepotenze, o per meglio dire, violenze de lor devoti, e hanno fino al giorno d'oggi impedito, che si prosegua un giudizio, di cui non si troverà il più legittimo. Essi non veggono, che in quelta maniera si confessano da perse stessi rei di mala amministrazione. Poiche ogni galantuomo, che abbia amministrato checchessia, e di chissia onoratamente, e con sedeltà, non altro desidera, ne altro chiede, se non che gli sieno per suo onore riveduti i conti. Dopo il Seminario Romano potrei passare in rivista gli altri, che hanno quì in mano i Gesuiti. Tocchero solo qualcosa del Greco, che avea tanto d' entrata al tempo, che n' era protettore il Cardinal Santorio, da mantenere 65. alunni, a cui si dava anche da potersi rivestire, comprar libri, e provvedere a'loro privati comodi. Al tempo poi di Leone Allacci, che vi stette come alunno, erano appena dicidotto, e non fi fomministravano i detti ajuti, e tuttavia avean del debito, senza per altro aver diminuito un bajocco d'entrata. Così egli ce l'attesta: De Ecclesia consensu Colib. 3. cap. 7. pag, 986. Floruit fub Julio Antonio San. torio Cardinali protectore, cum numeraret alumnos fexaginta quinque; O' nunc vix numerat decem ; O' octo ; E tamen idem fundi, E redditus integri manent a Utinam non in aere alieno, stij non ita ut antea, Colegium pregravetur Cc. Come stia ora, ognun lo sa meglio di me. Or se quesso segue in Roma sotto gli occhi de Papi, che sono obbligati per coscienza, e per cento altre ragioni a mantenere stabili, e inconcusse se determinazioni savissime del Sacrosanto Concilio di Trento, che accaderà nell'altre Città dive son Vescovi di poca potenza, di poca antorità privi d'appoggi, o trassurati, o venduti a' Gestitti?

Se palliamo alla parte della dottrina, che s'infegna ne' Seminari, primieramente è pellimo il metodo, che tengono i Gesuiti nell'insegnare le lingue, nelle senole, e ne collegi, come ho detto, poiché insegnano a tutti, come se i suoi scolari dovesserolegger pubblicamente gramatica, e di essa disputare con Prisciano. E pure tra' suoi scolari non ve ne farà forse ne pur uno, che sia mai per mettersi a far questo mestiero. Essi imparano quasi tutti la lingua ( per esempio ) Latina per intendere solamente i libri scritti in quell'idioma, e questo è loro bastante,... nè cercano, e nè hanno bisogno di cercar più oltre. E per questi le minuzie gramaticali sono superflue, e non fanno altro, che oscurare la testa a poveri ragazzi, e far loro concepire un odio estremo dello iludio. Oltre che la maggior parte di quelle regole fon falle, come è dimostrato nella Minerva Sanziana, e lo Scioppio lo fa toccar con mano, il quale mette a grave scrupolo di coscienza a' Vescovi il permettere, che ne'loro Seminari s'infegni la lingua. Latina con quel metodo lungo, nojoso, ed erroneo. Che se alcuni vorrano apprendere inoltre a feriver Latino, e formarfi un buono stile, e purga-to, questo non si fa per via di regoluzze gramaticali, ma con la lettura de buoni, ed eleganti Autori, sicchè sa di mestieri di condurre i giovani a in-

125

tender bene le loro opere, e allora offervare forratie di esti le regole, che hanno usate ne' loro seritti, indicateci da' buoni critici. Un altro errore assara rente è il valersi di gramatiche Latine per insegnare la lingua Latina a chi non l'intende e Questo è uni docere ignotum per ignotius. Dall'essere istate le regole gramaticali compilate in lingua Latina, dovevan comprendere, che non son da mettere avanti se non a chi per anco non ne intende una parola. Della la lingua Greca non ne parlo, perchè è tutta impossitura, s'attante che nessuno de maestri Gessiti farperble: piesare un solo periodo delle parenetiche d' Is crate, onde non si troverà uno essito dalle suno per le de collegi, o de Seminari de Gessiti, che s'appia me pur leggere i l'Greco andante.

Quanto poi al costume, mi basti prendere un solo esempio da un Seminario, dove si dovrebbe insegnare un costume più grave, e più rigido, cioc' da un Seminario episcopale fatto per quegli, che debbono attendere alla vita ecclesiastica; donde si debbon cavare i Confessor, i Parochi, e i Vesco vi, che debbono essere i maestri in Israelle, e il sale della terra , e l'esemplare de veri , e buoni Cristiani Nella città dunque di Roven è un collegio; o seminario archiepiscopale, che è diretto, e go vernato da' Gefuiti. Or questi nel mese d' Agosto del 1750 (perche non crediate, che io vi porti un fatto feguito a tempo de' bifavoli del nostro nonno y fecero fare un esercizio per istruire quelli Ecclesiastici" nel buon costume, e in una soda morale, che confisteva in un balletto, o farsa, o intermedio; o commedia; che voi la vogliate chiamare, in cui s'introduceva il Piacere, che ballava moralmente, effendo stato eletto da un interlocutore ; che si chiamava l' Educazione, per infegnare alla gioventà il

costume. Si può sentir cosa più strana, per non usare un epiteto più pungente, ma più proprio, che vedere ful teatro chi attende alla vita ecclefiastica far pompa di ben ballare, e il Piacere essere il maestro loro per ben regolare i costumi ? Questo maestro, se aprirà scuola, troverà molti scolari senza che metta fuori il cartello; e tutti faranno un profitto maraviglioso. Tale era appunto la scuola d'Epicuro l Per dir vero gli Epicurei erano di due forte , i primi fi davano tutti al piacere brutale de' fensi, gli altri si ristringevano a piaceri moderati; ed è altresì vero che i Gesuiti intendono di questo secondo Piacere; ma Piacere mondano, il quale cerca la felicità nelle creature, alle quali attribuice un onore , che è dovuto a Dio solo, che solo è la felicità del Cristiano, e l'unico ultimo fine nostro, e d'ogni nostra azione Ma l'enormità, e le massime anticristiane ; che contiene la Descrizione, o Programma, che diedero fuori con la stampa i Gesuiti, se volessi qui ricopriarle, vi farebbero arricciare i capelli, per l'orrore; ma potete procurarvela, effendo stampata con una dotta critica Ora oltre questo balletto, quasi ogni anno ne vien riferito qualcuno su questo gusto, senza i moltissimi, che si trascurano, come cose frivole, ed inette, oltre quella maledizione delle commedie, che ogni anno vogliono offinatamente fare, quantunque sia stato fatto toccar con mano, esfer elleno una peste della gioventù . Ma fon compatibili, perchè i Gesuiti, e il loro contegno fino nelle cose facre, è scenico, e ha del teatrale, per lo che di essi con più ragione si può dire, quelche d'al-tri frati disse il Poliziano nel prologo de' Menermi a Historiones sunt maximi. Ed è tanto entrato lornell' offa, e nelle midolle questo spirito istrionico, che par loro una virtù eroica, perciò anche se ne vantano, e ne fanno pompa. Laonde non folo fanno questi

balletti, e questi esercizi teatrali, e le commedie tra le mura de loro Seminari, ma ne stampano la descrizione, e il prospetto, e lo mandano in giro pel Mondo. Le steffe cose sagre, come ho detto, riducono a scene, e mascherate, o per dir meglio, sanno travedere con quale spirito elle sien fatte. In Palermo nel 1567. vollero i Gesuiti il primo di di Quaresima predicare la penitenza; cosa buona, santa, e conforme all' intenzione della Chiefa . Ma come lo fecero? Lo fecero nella notte, rappresentando il Trionfo della morte, siccome essi l'intitolarono. Voi direte, che l'hanno preso dal Petrarca. Fate conto. che fu una cofa fu quell' andare ; ma quello è tutto uguale, e tutto poetico; questo Gesuitico era un mescuglio di facro, di profano, di poetico. di scenico, di maschera, e che so io Cominciava con 30. coppie di nomini vestiti d' un sacco cenerino con la torcia in mano; così lo descrive il Gesuita Sacchini . Poi ne veniva un coro di sonatori . Dopo il Crocifisso, e intorno ad esso eran portati gli strumenti della passione con molti lumi; e quattro giovani travestiti da Angioli. Appresso 200. battuti tra lanternoni , che facean poco lume : Illis autem acriter terga pulfantibus attonito populo ( non compunto, perchè i Gesuiti non badano a questo) horribilis verberum audiebatur crepitus . Voi fapete . e chi non lo sa? che cosa sieno questi battuti presi a nolo per pochi bajocchi, come i facchini pagati che si battono nell' Oratorio del P. Caravita. Quindi ne veniva un coro di cantori , e di musici con barbe posticce, e con abiti finti d'anacoreti, perchè si potesse appellare realmente una mascherata. E perché non crediate, che ella sia una mia caricatura, porterò anche qui le parole dello Storico della Società: Medius incedebat alter cantorum chorus , squalidus , barbifque promissis , anachoretarum TpeSpecie. [ Sacch. part. 3. l. 3. n. 106. ] Io poi non fo, se per apparire squallidi avessero la maschera, o si fossero satta tingere la saccia, Seguitavan poi dodici facie quali mors pingitur. Quì certo ci voleva la maschera per aver viso di cranio. Erano a cavallo sopra dodici cavalli i più magri, e derelitti, che si follero potuti trovare, e portava ciascuno di essi qualche infegna della Morte. Uno di loro fonava la tromba, ed erano attorniati di torce a vento, portate da certi vestiti di colore sbiancato. Finalmente dietro era un carro prealtus scite laboratus , cioè alto, che arrivava ai tetti, e dipinto, tirato da quattro bovi neri, e il cocchiere era travestito, e rappresentava il Tempo, cioè un vecchio barbuto, e tardo con li suoi simboli. Sul carro era la Morte, con una gran falce fienara, con molti altri imbrogli, che mi annojo, e mi stomaco a numerargli tutti, e gli potete vedere nello Storico Gesuita, che gli descrive con gran pompa, e secondo lui con grande eloquenza, parendogli una delle più fublimi imprese, che abbia fatte la Società; e da ultimo conclude, che fino i fuoi avversari furono forzati ad approvarla, e lodarla. Ut vel ab iis, qui quicquid ab Jesuitis prodiisset, damnare moris erat, approbationem, ac laudem tulerit. Io, che come sapete, non biasimo tutto quello, che fanno i Gesuiti, ma solo quello, che patentemente discorda dal Vangelo, non so lodare, nè approvare questa bustonata. Mi ricordo, che quando nel leggere la storia della Società mi vi ci abbattei, mi fovvenne, che da ragazzotto avevo letto una cosa simile fatta in antico non per predicare la penitenza al principio della quaresima, ma per follazzare il popolo nel carnovale; e avendone ricercato, mi fu mostrata nella Vita di un certo pittore detto Pier di Cosimo e riscontrando le descrizioni, vidi, che la feconda pareva ricopiata dal-

la prima, e più antica quasi ad unguem. Io per altro non approvo, ne disapprovo un tal metodo di predicare la pénitenza, e ne laccio giudica-re ai due principali e primari predicatori di essa, che furono S. Giovan Battista, e Gesù Cristo. Ma mi par di molto, che sieno per applaudirla. Nello stello anno ridustero al comico, e al teatrale una funzione fenza paragone più facrofanta in Vienna cioè la processione del Corpns Domini, in cni non si tratta di nomini vestiti da morti, o di figure ideali, e capricciose, ma si tratta d' una vera, e reale Persona divina unita ipostaticamente alla Santissima fua Umanità, ricoperta dalle specie Sagramentali . Pure lo Storico Gesuita dice ; che non è stata mai fatta una processione più solenne di questa (Sach. ivi num. 120. ) Cominciava con gli fcolari a tre per fila, e ogni fila era messa in mezzo da due nobili con le torce accese : poi veniva Angelorum agmen, una truppa di giovani travestiti da Angieli in varie foggie, vario ornatu: dopo tutti i fonatori della Città che avranno fatto certamente una grande zuppa d'armonia. Appresso un altro ordine d' Angioli, ma più imperiti de' fonatori, poiche non facevano altro, che sbattagliare un campanello per uno che farà ftato un fastidio affai nojoso; e in fine gli alunni del Collegio - Quindi ne feguiva il P. Magi, che portava il Venerabile fotto il baldacchino, di cui un' asta era portata dal Nunzio, e l' altra da persone nobili . Avanti al Santissimo era un altro nobile personaggio inghrillandato, che spargeva fiori per tutta la strada, per cui passava il Padre Rertore, onde non si discerne a chi lo Storico dirizzi con la narrazione principalmente l'onore, se al Sagramento divino, o al P. Rettore; perché chi avesse avuto in animo d'onorare il Verbo incarnato avrebbe fatto portare il Sagramento al Nun-

130 zio Apostolico, e Arcivescovo, e la mazza del baldacchino al P. Rettore. Ma il Nunzio era Prelato, e alcuni Prelati stimano tanto i Gesuiti, che ... Ma non diciamo altro per carità. Fu in un sito determinato eretto un arco trionfale, sul quale in 12. nicchie erano dodici fanciulli di 12. nazioni, vestiti da Angioli, i quali a un per volta complimentarono devotamente Gesù Cristo ciascuno mella sua lingua. Quando in Goa vollero celebrare il primo anno fecolare della loro Religione, cioè l'anno 1640., fecero fabbricare un magnifico carro trionfale, in cui era rappresentata con quella pompa, che seppero maggiore, la Società. Era tirato da molti loro scolari mascherati da Angioli, e sopra di esso erano alcuni Gesuiti. Questo trionfo era preceduto da una mulica delicata, e feguitato da una militare di trombe, e tamburri, e ad ogni cantone facevano una scarica, perchè comparivano altri scolari mascherati da demonj, che fingevano di non voler lasciar passare il carro; onde conveniva agli Angioli azzustarsi co' diavoli. Quindi feguì un caso ridicolo, che essendo una ruota del carro entrata in una buca, e non potendo gli Angioli tirarlo fuori, bisognò, che i diavoli vi dessero una mano, che sece tutto l'effetto di spingerlo avanti. Che più? Terminata la Congregazione de Auxiliis senz essere stato condannato il Molina, come la Congregazione, e due Papi avevano determinato, i Gesuiti ne secero da per tutto gran festa, la quale solennizzarono con far delle commedie; e commedie hanno fatto talora, come dice il P. Sacchini loro Storico (lib. 4. num. 30.) nell'apertura degli studi, forse per mostrare, che insegnano a' fuoi fcolari da burla, e fanno degli allievi

ignoranti davvero.

Da ciò fate, Amico, almeno queste poche Ristessioni. 1. Che i Gesuiti bistricnes sun maximi.

2. Che

131

2. Che lo sono nelle cose più serie, più gravi, e più fante. 3. Che ne fanno pompa fino nelle loro storie, scritte con tanta ponderazione. 4. Che se in poche pagine delle loro storie si trovano due atti fcenici così fonori, feguiti in pochi giorni , quanti volumi se ne potrebbero sare a sceglier i più strepitosi solamente. 5. Che questo loro operare da commedianti si è tanto con loro medesimato, che si tramischia in tutte le loro azioni, e parole, che sono impastate di finzione. 6. Che non è possibile il levar loro daddosso questa maschera, essendo in essi divenuta natura. Ein effetto per una di queste recite, come dice il Sacchini, poco mancò, che gli Scolari del Collegio Romano ful teatro del Germanico non faceffero alle coltellate con quegli alunni, e non feguisse una furia di ammazzamenti alla presenza del Generale, che era S. Francesco Borgia; ma non per questo lasciarono di poi d'impacciarsi di scene, anzi nè meno le intermessero per qualche tempo; ma hanno continuato a far le commedie tutti i Carnovali. E questo è il minor male. Almeno in quel tempo, che fono aperti tutti i teatri, quel de'Gefuiti dà meno negli occhi, e si perde nella solla. Il peggio è, che ad ogni minima occasione si riapre; e per le occasioni stesse, che bisognerebbe riferrarlo, e nasconderlo, fo fosse pessibile. Volendo fare un solenne ricevimento al loro nuovo Vescovo i Gesuiti di Friburgo, invece di farglielo in Chiefa, e a piè dell' Altare di Dio, acciocche potesse dire, come era conveniente a un unto del Signore. Introibo ad altare Dei, glielo fecero nel teatro, facendo recitare una tragedia, commedia, farsa, rappresentazione, che non saprei, come me la nominare da 22. interlocutori, de quali due erano teologi morali, 4. filosofi, e il resto altri secolari. Uno di questi personaggi era Papa Sergio. Un simile ricevimento anzi più scan132

doloso fecero a Monsig. Luigi Carlo Du-plessi d'Argentre nuovo Vescovo di Limoges, nella Quaresima passata ultimamente, facendo recitare una tragedia, e una pastorale, e fare un balletto da' loro scolari, dove fecero perder più di tre mesi a 30. di quei giovani per prepararvisi. Il teatro su appogiato al muro della chiesa, perchè siccome era sacro quel tempo quadragefimale, così fosse sacro anche il luogo. Il concorso su sì grande, che bisognò trovare un posto a Monsignore tra due Dame, una delle quali era sì poco tvestita, che avrebbe messo scrupolo fino al P. Bensi, onde il Prelato su costretto a star sempre colla faccia volta verso l'altra parte. Vi seguirono tanti sconcerti, che surono satte le fischiate a quei benedetti Padri; ma essi le sopportarono con quella umile sommissione, che dovevano; poiche le parole, e le fischiate non fanno lividi . Non così seguì a Clermont-Ferrand, dove i Gesuiti nel dì 9. d'Agosto di quest'anno fecero recitare da'suoi scolari una tragedia intitolata : S. Luigi in catene. Poiche il P. Laverdine, che introduceva nel teatro, avendo mandato indietro una figliuola d'un Ufiziale con uno schiasso, e un Notajo con un' ingiuria, che feriva tutto il suo ceto, su da questo preso a pugni, e da quella a'morsi, e a' graffi, e cacciato sotto i piedi, ma rialzatosi col viso insanguinato si consolò alquanto col numero immenso de bollettini fatti in quel giorno, e che i Gesuiti vendevano a buon prezzo. E non folo fanno i commedianti in Europa, ma sino nel fondo dell'Asia. Sentite quello, che dicono i Sacerdoti delle Missioni Francesi nella seconda Memoria, che presentarono a Monsig. de la Baume Vescovo d'Alicarnasso, quando arrivò Vicario, e Visitatore Apostolico nella Concincina: Voi sapete, che essi (cioè i Gcsuiti) per-mettono le commedie de' Pagani: che le approvano in

voce, e in iscritto, e col loro esempio, sacendo essida attori, e recitanti. Voi avete letto nella lloro scristura, che confessano da per se di montare sul teatro, e recitar qualche scena essi medesimi. Quindi non è maraviglia, che permettino ai Cristiani, l' intervenire alle commedie de' Gentili, benché superstiziose, e idolatriche, oltre l'esser piene d'oscenità commesse sul palco, e più nella platea. Onde il Provisitatore del presato Vescovo d' Alicarnasso dovette condannare con un suo Decreto questa proposizione fatta inserire da'Gesuiti in un'Istruzione d' un Gran Vicario loro devoto: Ire ad comoedias absque mala intentione, omnes Ecclesia Doctores afferunt non esse peccatum grave; prima, perchè i Dottori della Chiefa dicono appunto il contrario, e poi perchè questa proposizione riguardava quelle della Concincina, che sono certamente dedicate agli idoli, e ssacciatamente disoneste. Ne volete voi di più? In questo tempo stesso, che tutto il Mondo, avendo aperti gli occhi, si è sollevato contro di loro, hanno avuto la temerità, e l'infolenza di far rappresentare nel loro Collegio idi Vagliadolid una commedia da' fuoi fcolari, nella quale con gli schemi, e gli strapazzi più impertinenti, è messo in derisione il Re di Portogallo, i fuoi Ministri, e i fuoi Offiziali . Or che maraviglia è, se tutte le loro parole, e tutte le loro opere sien tante favole, apparenze, finzioni, intrighi scenici, mascherate, metamorfosi, e la loro condotta una perpetua commedia, o piuttosto una recita tragicomica, perchè per loro ha sempre lieto fine, e pel genere umano, che ne è lo stupido, e incantato spettatore, e la apprende per verita reali, hanno un termine funesto. Da che ho nominato Monsig. de la Baume. Egli provò pur troppo, se i Gesuiti son commedianti, poiche arrivato a Macao, subito ando a trovare i Gesuiti, de'

quali era stato sempre amico in Europa, e ricevette da essi molte cortesie, che seguitarono per sette mesi, ne' quali si trattene in quella città per cercare l'imbarco. S'avvide poi, che tante belle parole, e tante gentilezze erano l'atto primo della tragedia, e che in quel mentre gli attraversavano tutti gl'imbarchi; e quando non potettero più trattenerlo, lo fecero arrestare; ma corfero bensì a fargliene le condoglianze. Ecco il bene, che fanno coi lo-ro Collegi, e Seminari i Gefuiti. Sì Amico, come si prova per lunga, ed evidente sperienza. Sicchè per ricavare la verità dalle loro parole, bisogna prenderle a rovescio, e quando spacciano di sar gran bene al genere umano, per non ingannarsi, sa di mestieri giudicare quel bene per un velenosissimo sonnisero, e per una peste distruggitrice di tutto quello, che sarebbe giovevole alla Chiesa, e alla repubblica. Questi loro beati Collegi, e questi da loro decantati Seminari, fono la più perniciosa cofa, che si possa introdurre o in un regno, o in una provincia, o in una città. Ed è tanto patentemente nociva, che non folo hanno gridato alle stelle contro di essa tutte le nazioni dopo averne veduti i lagrimevoli effetti, ma hanno fatto il romor grande avanti anche la fondazione di essi Collegi, e Seminari, e vi si sono opposti con tutte le loro forze, prevedendo chiaramente, che non erano ad adificationem, sed ad destructionem, come profetizzo la Sorbona, quando era la Sorbona, e non com'è al presente corrotta da' Gesuiti, e satta loro schiava, e però vilipesa.

Quindi è, che dovunque vollero fondargli, trovarono opposizioni, contrasti, e ripugnanze fortissime, le quali i Gesuiti con le loro arti, finzioni, falle promesse, con menzogne, cabale, violenze, e con la lunghezza del tempo a loro sempre favorevole, e col loro oftinato orgoglio hanno fuperate per lo più, benchè in alcuni luoghi non l'abbiano superate mai, come in molte città di Francia, che con tanta lode di faviezza gli hanno fempre rigettati ; perchè vi ricorderete d'aver letto în più di diversi libri le maniere , che trovarono per istabilirsi in Parigi, e in molte altre città di quel regno, e suori di esso in altri Regni, e Dominj : e come per tutto fecero pomposa mostra non d'umiltà come gli Apostoli, e gli altri predicatori della Fede, ma bensì delle loro interessate, e ambiziose intenzioni, le quali sostennero con le loro forze cabalistiche, e violenti. Di questi fatti ne son piene le loro storie medesime, ma vi sono al folito ridicolofamente falfificati; tuttavia il P. Bouhours nella Vita di S. Ignazio non potè far di meno di riferire, che un Dottore amico del Vescovo di Parigi, che era Eustachio di Bellai, predicava per tutto, che la nuova Società avea non fo che di mostruoso, e che non sarebbe durata, e che era meglio far del bene ai birbi, e ai vagabondi, che a questi nuovi Religiosi, e che non si do-. veano ricever nel Regno, anzi ricevuti, cacciarli. Sentite di grazia quelto fatto per un faggio degli altri. Quando i Gesuiti ottennero di fondare in Lovanio un Collegio (Giovensì libr. 13, num. 130.) l'ottennero con la condizione di non poter fare scuola, per non arrecare pregiudizio all'Università tanto celebre, e tanto utile, e veramente benemerita della Chiefa, e da gran tempo fondata in quella Città. Ma appunto le loro mire erano d'infensibilmente giugnere a distruggerla, come finalmente è loro quasi riuscito. Poiche nell'anno 1568, diedero una supplica alla facoltà teologica di Lovanio medefimo per ottenere di poter nel loro Collegio conferire a' loro scolari i gradi dottorali; il che è un metodo

125 todo sicuro di desolare affatto le Università, come si vede per esperienza nell'Archiginnasio della Sapienza Romana, dove non si addottora in teologia, se non di radissimo, e per necessità particolare, stante la facoltà di farlo, in questa scienza, conceduta a' Domenicani, e a' Gesuiti; onde le Cattedre degli studi sacri son tutte desolate nella Sapienza . Ma la fupplica non essendo venuta graziata, l'animo altiero de' Gesuiti con ci potette star sotto, non sì essendo mai potuto adattare a sentirsi dare una negativa. Onde nel 1582., o 83. ne fecero un'altra diretta al Principe di Parma Governatore de' Paesi bassi, il quale la rimise al Consiglio di Brabante, che rigettò la supplica. Ma i Gesuiti nè pure a questa repulsa s'acquietarono; e nel 1594- secero un nuovo memoriale concepito in altra guifa, e diretto a un altro tribunale, cioè al Configlio privato. dove speravano trovar più il lor conto. Chiedevano di potere istituire nel loro Collegio il solo corfo della filosofia, e l'ottennero, e subito attaccarono le Notificazioni per tutta la Città, che l'avrebbero cominciato il dì 23. di Gennajo 1595. Ma l' Università accorgendosi, che tosto dalla fiiosofia, che eosì nuda non era studio da regolari, si sarebbe passato alle scienze sacre, ricorse al Papa, dal quale ella riconosce i suoi privilegi. Clemente VIII., che allora fedeva fulla Cattedra di S. Pietro con un Breve de' 22. Settembre 1595. proibì a' Gesuiti l'infegnar la filosofia in Lovanio, dichiarandolo attentato contro la S. Sede, a cui spetta il giudizio di questi affari. I Gesuiti, che decantano la loro ubbidienza a' Papi, al che sono astretti per voto, ma la decantano in voce, e non mai in fatto, se non quando torna utile a'loro difegni ( il che ho detto altrove, ma non si può mai ripetere a bastanza ) non ubbidirono, onde il Papa scrisse un altro Bre-

ve sotto il di 16. Marzo 1595, diretto al Generale Acquaviva, comandandogli in virtù di fanta obbe dienza di dare esecuzioae al primo Breve sotto pena di scommunica. Allora i Gesuiti ubbidirono, ma al folito loro con intenzione di non ubbidire, ma di prender tempo, e tornare a riprovarsi; come ultimamente hanno fatto nella Caufa del Bellarmi no, che per due volte provatisi a volerlo santifica-re, e sempre rigettati, si son provati la terza, e aspettiamci pure, che proveranno la quarta, e la quinta, e più, se bisogna. Quindi è che nel 1612. cominciarono a infegnar la filosofia ai giovani Gefuiti della lor casa di Lovanio. L'Università conobbe bene, che questo ripiego andava a finire, che a poco a poco alla fordina si sarebbe dato luogo anche agli scolari, che non sossero stati del loro Ordine, onde deputarono uno di ciascuna facoltà, che andasse a rammentare a' Gesuiti i Brevi di Clemente VIII., che proibivano loto di non ammettere nè fecolari, nè regolari alle loro scuole; al che su risposto, non con eccesso d'umiltà, e di creanza, che se pretendevano di mettergli alle strette, si guardassero, che eglino non aprissero una scuola di filosofia suori di Lovanio, che sacesse loro più pregiudizio, che se la insegnassero in Lovanio medesimo. În sequela di queste minaccie rivolsero la mira a Liegi vicinissimo a Lovanio, e che non dipendeva dal Governo della Fiandra, e pensarono d'aprirvi scuola non solo di filosofia, ma anche di teologia a dispetto del Papa, del Re di Spagna, e de' fuoi Ministri. Cominciarono dunque l'anno seguente 1613. a insegnare filosofia in Liegi, mandando ad affigere per tutte le vicine provincie delle notificazioni, e per maggiormente allettare la gioventu. promettevano di conferire i gradi dottorali, o farli conferire gratis, e far promovere a' benefizi, o

138 alle dignità i loro fcolari, e procurar loro altri vantaggi, non si mettendo per altro in pena circa al mantener la parola. L' Università, e i Magistrati di Lovanio ricorfero all' Arciduca Alberto, e gli fecero vedere il pregiudizio, che ne proveniva alle Università del suo Governo, e al bene de'suoi sudditi, onde egli chiamò a se il Provinciale de' Gesuiti, che per modestia non si degnò d'incomodarsi, ma vi mandò il Rettore del Collegio di Liegi, che non avendo fode ragioni da produrre, fu rimandato con un espresso comando di desistere dall'aprire le dette scuole. Egli se ne partì sdegnato, e sece conto, che non fosse detto a lui, e tirò innanzi senza pen-sar d'ubbidire. Allora l'Arciduca sece scrivere al P. Provinciale, che se i Gesuiti di Liegi non ubbidivano prontamente, avrebbe fatta chiudere la loro scuola di filosofia, che aveano in Duè . I Gesuiti al folito indocili mossero mezza l' Europa per mezzo del loro Generale per frastornare quest'ordine, e poi misero in opera tutti gl' intrighi possibili per prender tempo, e mandare in lungo la cofa; e finalmente inviarono il loro Procuratore delle Fiandre col P. Servio Gesuita a dar l'ultimo assalto all' Arciduca, il quale non volle sentirgli, e gli rimife al fuo Configlio, il quale nuovamente informato decretò, che si chiudesse la scuola di Duè, o gli scolari di Liegi si rimandassero alle case loro di subito, Questo decreto su de' 19. di Novembre 1613., l'esecuzione del quale era totalmente in mano dell' Arciduca, onde intimorì i Gefuiti, che con tutto ciò non si diedero per vinti, ma inviarono il famoso P. Lessio con alcuni de' più sagaci Patrassi a rattaccare l'Arciduca, il quale rispose, che in grazia loro non voleva far torto, e pregiudizio a' fuoi fudditi. Voi crederete, che l'orgoglio

Gesuitico qui finalmente abbassasse tementes fluctus

fuos.

fuos. Ma v'ingannate. Si voltarono al Vescovo, e Principe di Liegi, non dando loro fastidio, che tra esso, e il Governatore de' Paesi bassi si potesse accendere un fuoco inestinguibile di discordia, perchè i Gesuiti non amano strabocchevolmente la pace, anzi hanno della pendenza piuttosto soverchia, che scarsa per la dissensione, poiche da essa ne cavano la loro moralità, e di presente non cercano altro, che la rottura della Corte di Lisbona con quella di Roma, e questa non se ne avvede, e si sida di loro, e de' loro configli. Il Vescovo di Liegi, che era un lor devoto, tuttavia non ebbe il coraggio di sostenerii apertamente, vedendo troppo chia. ra il torto dal canto loro, perciò propose un trat-tato di concordia collo stabilire, che nel Seminario di Liegi si leggesse filosofia anche a' secolari, ma solamente a' poverelli, che non potevano spendere, nè pagare la dozzina ne'Collegi di Lovanio; onde l' Università, essendoci di mezzo la Carità, se ne contentò con questa condizione, che i Lettori fossero secolari presi dall' Università; il che su promesso da' Gesuiti, ma non su osservato, anzi dopo qualche tempo invasero violentemente il Seminario episcopale di Liegi, dove erano nomini infigni, che da' Gesuiti furono pubblicamente tacciati tutti d'eretici Nestoriani, ed essi poi zelanti a parole della Fede Cattolica, ma infatti fostenitori arrabbiati delle loro perverse, e anticristiane dottrine, insegnarono il Molinismo, il probabilismo, e la loro orribile Morale. Tutta questa funesta storia è scritta minutamente, e stampata con prove autentiche in un volume in 12. noto a tutti. Ma se i Seminari in mano de' Gesuiti son malguidati, e malcondotti; i Seminarj episcopali, quando vengono, per disgrazia loro, della diocefi, e de' Vescovi, raccomandati al-la cura di questi Padri, stanno molto peggio. Il dottissimo, e plissimo sacerdote Giovanni di Giovanni, tra le molte fue opere date alla luce con applauso universale, stampo quì in Roma alcuni anni sono, la Storia de' Seminari episcopali, e la dedicò a Benedetto XIV. di Ch. Mem. In essa dimostrò ad evidenza non doversi mai mettere alla soprantendenza di tali Seminari, Regolari di forte alcuna. Le ragioni, ch'egli adduce forti, e convincenti, convincono affai più fenza comparazione, contro i Gefuiti . Ha figillato i fuoi dimostrativi argomenti il proffimamente defunto Vescovo di Lusson. Mi riporto allla relazione delle controversie, delle contrarietà, perfecuzioni, e infolenze temerarie, che fecero i Gesuiti a questo Vescovo, stampata poco più d' un anno addietro, e come tentarono, dando fuoco al fuo palazzo, di bruciarlo vivo, come l'avevano minacciato; il che non essendo loro riuscito.

ricorfero all'ultimo rimedio del veleno, che in po-

chi momenti lo levò dal Mondo M'avveggo pur troppo, che a dispetto del propolito, che avea fatto d'effer breve, mi fono prolungato in parlare delle Scuole, e de Seminari, benchè non abbia toccato se non una minima parte di quel , che ci sarebbe da dire , e di quello , che si trova già stampato in molti libri; ma se volessi entrare negli altri beni, che si vantano di fare i Gefuiti, entrerei in un mare senza fondo, e senza lido . Tralascio pertanto di parlare distesamente delle loro Missioni nell' Indie Orientali, e Occidentali, perchè n' è stata impressa quasi una libreria a parte, e n'è piena la Segreteria di Propaganda con documenti autentici, e certi, che provano, che i Gefuiti in quelle loro Missioni mescolano il Vangelo coll'empietà, e non hanno altra mira, che di servirsi di esse per coprire il loro Commercio, che fanno per tutto il Mondo da più di cent'anni in quà.

Tuttavia non voglio lasciare di riportare uno squarcio della Relazione di Monsignor Cerri fatta al Vener. Innocenzo XI. fopra la missione del Tunchino, perchè nell'Appendice si dicono solo due parole alla sfuggita a car. 89. Questo squarcio anche che da se solo sa formare una giusta idea delle Misfioni Gesuitiche; e conferma e autentica tutto quel che è detto in quel S. dell'Appendice. Lo ripor-terò per extensum, benchè la Relazione sia stampata, poichè i Gesuiti ne hanno ben fatti sparire tutti gli esemplari, secondo il loro solito. Ecco dunque come scrisse un Segretario di Propaganda a quel Santo Papa nel 1678. che ne fece conto, come voleva la giustizia, e non le credette calunnie. La Sede Appostolica per promovere ne' suddetti regni della China, Cocineina, Camboia, Tonchino, ed altri, i vantaggi della Fede; eccitata dalle Relazioni, che ne davano i Gefuiti, ed in particolare il P. Alessandro di Rodes Avignonese, giudicò anche bene con il consenso, consiglio, ed impulso di detto Padre, di spedire per tutti quei Regni , Vescovi con mira d'istruire i nazionali medesimi , e ordinarli Sacerdoti , parendo meritamente che questo fosse l'unico, e vero modo di stabilire , mantenere , e dilatare la Fede di Cristo in quei paesi, non potendovisi mandare d'Europa tanti operarj, quanti ne chiedeva il bisogno (Il configlio era necessario, da praticarsi, e necessariamente, perchè è l'unico mezzo di propagar la Fede, ma i Gesuiti vi si son sempre opposti per loro interessati, e superbi fini ; il che è necessario ; che la Congregazione arrivi a comprendere.) Si trovarono per compimento di questo gran disegno alcuni Sacer-doti Francesi uomini dotti, pii, e zelanti, che s'esi-birono a proprie spese; onde dalla Santa memoria di Alessandro VII. ne furono creati tre Vescovi in partibus, e mandati Vicarj Apostolici wella China, ed altri

altri Regni adjacenti con un numero sufficiente di Sacerdoti . Penetrati questi nell'Indie , è noto alla Congregazione , quali , e quante contraddizioni abbiano sempre avute da Padri della Compagnia, che come primi nell' Indie [ quel P. di Rodes era Gesuita ba. flardo, perchè era galantuomo, almeno in questo punto, e timorato di Dio,) mal volentieri tolleravano di vedersi soggetti a' Vicari Apostolici , parendog loro d' aver perduta in buona parte la stima, e di non esfere come per lo passato arbitri dell'inclinazion di quei popoli (ecco la superbia Gesuitica e Farisaica. che mette fuori la testa) che ben conobbero risplendere avantaggiosamente la bontà , e disinteresse (ecco in iscena il secondo personaggio, cioè l'interesse) de Vicarj Apostolici . Onde i detti Padri cominciarono in pubbliche adunanze, e nelle Chiese stesse a screditarli, e suscitando un rigido, e dannabile scisma , hanno con lettere circolari insinuato a quei fedeli . che non gli riconofcano, nè prestino obbedienza alcuna : dando loro a credere con argute invenzioni , che fono Vescovi intrust , ed eretici , e tutti i Sagramen-ti amministrati dai loro sacerdori , nulli , e sacrileghi; onde con tal supposto li fanno continuamente rinnovare, predicando, che è meglio morire senza Sagramenti, che prenderli da loro, e perciò perseguitati e screditati (Che perdano il credito i Vicari Apostolici anche in mezzo agl' Infedeli, non importa un zero; basta mantenere il credito a' Gesuiti, e decantarli per benemeriti della S. Sede ) da detti Padri, altri furono trasportati all'Inquisizione di Goa, altri barbaramente fcacciati da' medesimi Principi Gentili (Questo è altro che discredito) e benchè abbiano tentaco di rendersi riguardevoli, e temuti con la forza di tanti Brevi ottenuti a loro favore dalla felice memoria d' Alessandro VII. Clemente IX. e Clemente X. nientedimeno i Padri Fuciti, e Ma-

rini , che sono i maggiori contradittori (il primo per aver la patente di Vicario concedutagli da Era Michele degli Angeli Agostiniano governatore della Chiesa di Macao , ed il secondo per un Breve scritto a' popoli del Tonchino da Papa Alessandro Settimo ) pretendevano d'esser capi di quella vasta Missione, e sostenevano pubblicamente, che i Vicarj erano Giansenisti. Ecco in ballo i Giansenisti. Dio sa, che razza di be-stie credevan che sossero i Giansenisti quei Mammalucchi del Tunchino . Noi altri Europei non fiamo arrivati a saperlo) e le loro Bolle surrettizie, e però non gli obbedissero, ne reputassero per loro Pastori; anzi per accieditare con immaginaria sottigliezza le loro assertive, andavano disseminando, che ad istanza della Corona di Portogallo erano stati conceduti dal Sommo Pontefice tanti Vescovi della loro Religione, quanti ne aveano dimandati, e che presentemente in Macao ve ne stavano due uno del Giappone, e l'altro della China , e Tonchino . Inoltre che tutte le Belle , che non erano registrate nella Cancellaria di Portogallo, erano invalidamente ottenute, per non esservi la clausula derogatoria a privilegi di quella Corona ; e valendosi dell'opra d'uomini scellerati, e apostati . (Ma non Giansenisti soli che; da essi; Dio ne guardi!) avanzando anche a' primi posti fra' Cristiani quelli, che con più eloquenza difendevano i diritti ideali di essa, e i privilegi della loro Compagnia (benemerita della S. Sede ) contro l'autorità della Sede Apostolica , posere i poveri Vicarj in tanta angustia, che furono costretti a mandare a questa Corte un loro Agente, e declamare il loro stato infelice, e domandare provvedimenti, ac-ciò non si perdesse quella Cristianitì, acquistata con tanto sudore, e che per i supposti de Padri della Com-pagnia non sapeva a chi credere, dubitando altri del-la loro valida creazione al sacerdozio, e altri d'esser ben a Joluti dalle loro colpe; con tanta agitazione, e in-

quietudine, che ne nascevano inconvenienti considerabili, aumentandos vieppiù il discredito de' Vicari per le rigide imposture dei suddetti Religiosi, e loro saguaci, che non perdevano congiuntura d' operare per la loro espulsione da quei Regni, anche con molte calunnie appresso gl' istessi Principi cattolici d' Europa ; usando ogni arte immaginabile . Arrivate qua queste giustissime lamentazioni , furono dalla S. Mem. di Clemen. te X. a supplicazione della Congregazione, spediti nuovi Brsvi, che convalidavano i primi già conceduti a favore de detti Vicari, accrescendo non meno la loro giurisdizione, che il numero d'essi, con creare per quarto Vicario Apostolico nella China un Padre Domenicano Chinese, che essendo nazionale, più facilmente potesse introdurre la Religione in quel grand' Imperio . Fu poi ordinato al Padre Generale della Compagnia; che provvedesse a quei sconcerti, anche con la sua autorità (L' avrà fatto certamente, come avrebbe fatto in Portogallo il P. Ricci, se fosse stato avvertito, come dice a Clemente XIII. nel Memoriale ) e perciò scrisse lettera assai rigorosa a' suoi Religiosi , perchè ubbidissero a detti Vicarj , quale su consegnata al medesimo Agente, che andando in quelle parti, egli stesso la recapitò nelle lor mani, ma esti subito risposero, aver altri ordini a parte del loro Generale (Ohimè! ecco sciolto l'incantesimo. Ecco, che le Rissessioni, che citano queste contralettere, dicono il vero) e se-guitarono piucche mai a perseguitarli, attraversando ogni loro operazione con disprezzo evidente della S. Sede (di cui per altro non perdono mai il riguardevole titolo di BENEMERITI ] alli cui Brevi , e Bolle viene impedita l'esecuzione col detestabile supposto, che non possa togliere i diritti della Corona di Portogallo. Spedirono perciò detti Vicarj Apostolici nuovo Agente con teplicate istanze, che si desse rimedio a que-ste ostinate opposizioni de PP. Gesuiti, o che la S. Se-

de li

de li richiamasse, giacchè le loro operazioni zelanti, e premurose, e di servizio di Dio, servivano solamente per farli restare vilipesi , e maltrattati , non potendo con detti Padri aver concordia alcuna, benchè più volte l'avessero ricercata. Per tali importantisfimi affari , Beatissimo Padre , si dovea fare , sono ormai tre anni , una Congregazione particolare ; ma perchè dalla Corona di Portogallo per mezzo del suo Residente, e poi del presente Ambasciatore si è fatta istanza d'esfer sentita, si è sinora prolungata. Consisteno le pretensioni di detta Corona nella nomina de Vescovadi dell'India, dove essendo quetti di Ma-cao, e di Malaca, nella cui diocesi si suppone stieno i Regni assegnati alla cura de Vescovi Apostolici, verrebbe ella con l'approvazione di detta nomina a tagliargli ogni giurifdizione, e stabilirvi i Padri della Compagnia, essendoci già nominato per la Chiesa di Macao lo stesso Padre Marini . Ricercato da me più volte l'Imbasciadore in nome della Congregazione a porre in carta le ragioni del suo Principe per poter naturalmente risolvere questo punto, ha sempre do-mandato tempo di scrivere in Portogallo per aver le notizie opportune, che non sono mai capitate, avendo anche fatto istazza non folo alla Congregazione, ma alla Santità Vostra, che gli si communichino si motivi, per li quali gli vien contrassata nomi-na; il che sempre dalla Congregaziene gli 2 stato nogato, non permettendogli il decoro, e l' autorità suprema della S. Sede, anzi dovendosi nel fine dell'anno scorso 1677. radunare la Congregazione su l'affare de' Gesuiti (Potrebbe egli essere, che i Gesuiti avefsero mossa la Corona di Portogallo? Questo non è un giudizio, me ne protesto, è un puro sospetto messomi in capo da Satanasso, e in questo punto lo caccio, come si cacciano i pensieri disonesti) ba satto ogni forza per impedirla, pretendendo d'esfervi intelo come interesse spettante alla Corona . Ha però la Congregazione presi molti spedienti per essiguere, se sarà possibile, il detto Scisma , quali non possono qui registrassi per esservi stato posso dalla San-

tità Vostra il segreto del Santo Offizio.

Diranno quì i Gefuiti, e i loro ciechi devoti che credon di fare un facrifizio a Dio, col procurare di sostenere il lor credito a sorza di ciarle, e di false voci, che Monsignor Cerri fosse un malevolo, un impostore, un calunniatore, un nimico de' Gefuiti, un Giansenista, un invasato dal demonio? Daranno queste eccezioni alla lettera di proprio pugno scritta da Macao il dì 11. Dicembre del 1707. dal Cardinal di Tournon, di cui un grande squarcio è riportato nell'ultima ristampa delle lettere di Covet, fatta in Napoli in quest' anno. La daranno eglino alla chiara, e distinta relazione della morte di questo gran Cardinale, fatta dal Canonico Angelita suo Segretario, stampata nell' Appendice alle medesime lettere? Sono queste le Missioni di Gesù Cristo, come voglion, che sien chiamate i Gesuiti, i quali per tirare alla 80cietà il giovanetto Paolo Bon di Provenza, conosciuto sotto il nome del Sig. Lamaure, il Prefetto della Congregazione d'Ambrun gl'infegnava, quando recitava il versetto della Madonna: Ut digni efficiamur promissionibus Christi, fermarsi fu quel pro, e dire : Ut digni efficiamur pro-Missionibus Christi, volendo far capire, che le Missioni loro sono la Missione di Gesù Cristo stesso. Nè vi giunga nuovo, che i Gesuiti si paragonino a Gesù Cristo con un ardire, e con una temerità infopportabile. Ve ne potrei portare un fascio d'autorità antiche, e nuove, ma mi basta la lettera scritta di fresco dal Gesuita a un Cavalier Milanese citata quì addietro. In essa si paragonano al divino Maestro; ma questo non è niente. Si paragonano in quello, in che fo-

no meno paragonabili . Ascoltare , e stupite. Nell' umiltà, nella fofferenza, e nella pace, colla quale fi lasciano percuotere nel Portogallo, senza rispondere una parola a quanto viene scritto contro di loro; e porta anche con un abuso orrendo le parole del Vangelo! Jesus autem tacebat, e le porta in una lettera la più impertinente, la più ingiuriosa, e la più piena d'infami calunnie contro l'universa Terra, e nel medesimo tempo dice sfacciatamente, che i Gesuiti umili, e silenziosi soffrono in pace O'c. e che l'ofservanza del loro santo istituto è di beneficare chi gli oltraggia. Ma non mi maraviglio, che l'abbia scritto un Gesuita in una lettera ms., quando io trovo stampato nella prefazione ad alcune Tesi, sostenute pubblicamente nel Collegio Romano, due, o tre anni fa, da Gio: Giacomo della Pegna vestito adesso Gesuita per una particolar vocazione, per cui non so, se egli su chiamato alla Società, o la Società al suo pingue patrimonio. In questa Prefazione si esalta la Gesuitica umiltà: Qua fit, ut de hominibus non bene de se meritis, bene loquantur. Eorum, a quibus lasi sint, at ladantur, neminem ladant, Nullius laudi quidquam detrahant . Fame omnium consultum effe velint. E non solo si gloriano d'esser tali nel parlare ( che questa bugia si potrebbe in qualche maniera ricoprire ) ma anche nello scrivere, onde soggiunge: Qui fint in colloquiis tam moderati, ac tam cauti ( ne quem ladant ) eos facile intellige , etiam cum feribunt, atque edunt in lucem aliquid, quod ad fuam, suorumve defensionem pertineat, non iracundia, vel odio cujusquam incitatos. id facere O'c. Quamobrem cum illa, quam dixi , loquendi moderatio , tum hoc praterea scribendi confilium ex uno, eodemque fonte ortum habere deprehenditur, ex CARITATE ADVER-SUS PROXIMOS. Voi fentite, Amico, qual è la carità de' Gesuiti. Hanno satto bene a valersi della pa-K

rola adversus, che tanto vuol dire inverso, quanto contro, perchè la carità de' Gesuiti non vuol dir altro, che un perpetuo odio, che insidie, che vendetta, che inganni, in parole, e in fatti, e in fatti tutti i colori contro il prossimo, che non si fa loro schiavo. Ma dalla Carità di questi benedetti Padri non si ricerca tanto. No, non vogliamo, che eglino ci benefichino, nè ci facciano fervizio nessuno, Ci basta, che non ci carichino perpetuamente d'ingiurie : che non ci perseguitino, e non insidino alla nostra fama con le calunnie, come fanno, e alla nostra vita co' veleni, co' coltelli, e colle archibusate, E una Religione così fatta ha l'ardire di chiamarli Compagnia di Gesù, e l'Autore di questa lettera ha l'ardire di millantare, che ella porta questo nome per particolare istituto dello Spirito Santo. Se ha letta la Storia della fua Religione, faprà pure, che tutto il Mondo si sollevò contro una denominazione cotanto singolare, e che se vollero essere ammessi nella Francia, tra l'altre condizioni, che bisognò loro accettare, e promettere, fu quella di lasciare il inome di Compagnia di Gesù, e di Gesuiti, e prendere un'altra appellazione. Che se si dovesse dar lore adesso, si dovrebbero giustamente chiamare i Padri della Calumia, come gli ha battezzati un gran Letterato pochi mesi addietro, e la Religione nominarla: La Compagnia del Calumiatore, valendosi, per far maggiore spicco, e farsi meglio intendere, del nome Greco. E volete voi vedere, che queste opere predicate da loro per buone, e fatte a gloria di Dio, non sono tali, quali essi le vantano? Osservate, che non son prodotte dalla Carità, e perciò non possono effer buone, perchè, come dice S. Gregorio: Non habet aliquid viriditatis ramus boni operis, si non manet in radice caritatis. Ora questa brama, che hanno i Gesuiti di educare, e di ammaestrare la gio-

ventu, e di propagare la Fede, proviene da interesse, da ambizione, e da vanità di tirare a se tutto il Mondo. Per questo fanno il diavolo a quattro, per esser foli, e perseguitano tutti quelli, che vogliono fare queste opere medesime bene, e per vera carità. Ne abbiamo un esempio fresco di questi giorni in Pollonia, dove co'loro intrighi hanno spiccato da quel Re per via d'imposture, e di bugie, un Editto, che concede ad essi la facoltà d'insegnare le scienze, togliendola a tutti gli altri Regolari, e non bastando loro quest' Editto [ ma che cosa basta mai a i Gefuiti? ] hanno con nuove cabale furtivamente strappato di mano una conferma di esso Editto da Roma, abusandosi della bontà, e della clemenza di chi gli protegge. Bene è vero, che quel Re, venuto in cognizione della verità, e avendo comprefa la malignità nascosa in questo fatto, ha con animo risoluto, e degno della onoratezza d'un Monarca, rivocato l' Editto, è rigettato il Breve, che la confermava, e fatta un'azione delle più gloriose, che possa fare un Sovrano, qual è il consessare d'avere sbagliato, e rimediare allo sbaglio; onde di esso si possa dire : Si non errasset , fecerat ille minus . E le Missioni, che fanno tra i Cattolici, delle quali abbiamo le Relazioni anche stampate, si sa, che non fanno altro , che metter discordie , turbolenze, e scisma tra i Curati e i loro parrocchiani, ara i Vescovi e il clero, e disseminare tra popoli la loro Morale rilassatissima secondo la Risorma loro detta di fopra, e che infomma non fon altro, che apparenze per ingannare le persone semplici, o le icaltre, che hanno gusto d'essere ingannate. Lo stesso si può dire de' loro catechismi, e delle loro prediche, contro di che tanti sono stati i clamori de' Cattolici, che fono rimbombati per tutto, e di quando in quando n'escono alla stampa delle Rela-K 2

to la stessa cosa, benche chi per una, e chi per un'altra ragione. Non parlo delle Comunioni, che eglino a dispetto delle savie proibizioni ecclesiastiche vogliono tuttavia chiamar generali, che non meritano questo nome, se non perchè ammettono a questa divina mensa bonos, O malos, tanto chi ha, che chi non ha la veste nuziale, cotanto necessaria, e cotanto inculcata da Gesù Cristo, dagli Apostoli, e specialmente da S. Paolo, e da tutti i Padri, e da' Concili, per non accoltarsi a inghiottire la propria condanna. Ma a questo non si bada, nè vi si pensa, e tutto il forte di queste comunionisi ripone nel numero delle particole, che si dispensano, le quali per oftentazione si contano, e se ne pubblica il numero. Non parlo degli esercizi spiri tuali, lasciandone il peso a chi scriverà la Vita del P. Malagrida, che probabilmente si vedrà aggiunto da' Gesuiti al ruolo de' martiri loro. Lascio tutto questo, perchè chi non è affatto cieco, vede bene, che son queste quelle foglie d'oro falso, con cui l' ipocrisia indora l'amare, e velenose pillole di tanti gravi delitti, Benchè con un interno dolore, che trafigge il cuore, si fa, che quelli, che dovrebbero effer più illuminati, e che son posti alle specule della Chiefa di Dio, o per ignoranza, o per melenfaggine, o per malizia si lasciano ingannare, ed estorcersi dalle mani lettere commendatizie a favore de' Gesuiti, nelle quali con pompa d'eloquenza fi amplifica il gran bene, che fanno questi benedetti Padri nelle loro respettive diocesi. Ma più mi trafiggerebbe il vedere, che di queste lettere fosse mai fatto un gran conto da personaggi tali, il cui giudizio tira a gran conseguenza nel Mondo Cristiano. Ma io spero nella misericordia di Dio, che egli per ben della sua. Chiesa non sia per giammapermetterlo. Tanto più, che eglino ben vedranno,

che tali lettere sono estorte sotto mentiti pretesti, per cabala, e per rigiri ; e perchè sapranno meglio di me, che anche l'empio Pelagio si presentò al Concilio di Diospoli con una saccoccia di lettere simili, fattegli da vari Vescovi con buona sede, perchè aveva avuto la fagacità d'andar girando per le loro diocesi atteggiato di pietà, e di devozione, e impiegandosi in esercizi di buon Cristiano, talchè S. Agostino stesso giunse a chiamarlo egregie Christianum. Sapranno anche, ed avranno a mente quel che il medesimo S. Padre scrisse di poi nel libro de gestis Pelagianorum cap. 25. sopra le dette lettere esibite in quel concilio : Quid enim ei [ Pelagio ] prosunt tanta ejus laudes in epistolis episcoporum, quas pro se commemorandas, vel etiam legendas, atque allegandas putavit; quasi eum hac perversa sentire omnes, qui vehementes, O quodammodo ardentes ad bonam vitam exhortationes ejus audiebant , facile scire potuerint . Rifletteranno questi eminenti personaggi, anzi avranno riflettuto al pari di S. Agostino, che i Vescovi, che sentono le prediche, e i sermoni, O vehementes, O quodammodo ardentes ad bonam vitam exhortationes de' Gesuiti, e gli altri loro strepitosi, e magnificati efercizi di pietà, molto meno possono sapere, non solo i Gesuiti hac perversa sentire, ma molto meno hac perversa agere. E che sanno i Vescovi di Germania, di Francia, e d'Italia quel che facciano questi tanto da loro commendati Padri in paesi lontani migliaja di miglia, e suori del nostro Mondo? Che commercio abbiano dal fondo dell'Oriente fino all' estremità dell' Occidente ? Che usurpazioni di provincie appena viste, e forse non viste, su le carte geografiche, abbiano fatte ai Re di Spagna, e di l'ortogallo? Che testimonianze posson fare per contrapporre a una fentenza giuridica, e tanto ben maturata, che gli condanna di regicidio?

E

E che credete, che sieno le lettere venute da'Vescovi di Spagna alla segreteria di Stato, delle quali fa menzione il Sig. Cardinal Torregiani nella fua scritta al Nunzio di Madrid, se non un intrigo, e una cabala dei Padri ? Essi sono, che hanno dato ad intendere a quei buoni Vefcovi, che per la Spagna si andava spargendo gran quantità di maligni scritti, e libelli infamatori contro la Compagnia di Gesù, il che era onninamente falso, e gli hanno mossi a scrivere a Roma, per poi qui far giuocare quelle lettere, ed estorcene la suddetta lettera al Nunzio, che quanto ha fatto poco onore a Roma, tanto ha fatto giuoco a' Gesuiti, perchè siccome le lettere di Spagna hanno fatto il giuoco in Roma, così la lettera di Roma ha fatto Il giuoco loro in Ifpagna, e ha indotto quell' Inquisitore a procedere contro detti libelli . Nella stessa guisa moveranno tutti gli altri Vescovi loro schiavi comprati o colle promesse, o colle minaccie, o presi col laccio della prevenzione, e dell'ignoranza, e faranno venire ( se a quest' ora non sono occultamente venute ) lettere fimili al piissimo nostro Santo Padre. Ne questa è cosa nuova. Il Padre Tellier Confessore di Luigi XIV. fece venire un mondo di lettere da i Vescovi di Francia dirette a quel Monarca contro il Cardinal di Noailles Arcivescovo di Parigi, le quali avean cominciato a far breccia nel cuore di Luigi XIV., benchè fosse pieno d'amore, e di stima verso quel Cardinale. Ma la provvidenza di Dio, con un caso impensato, dopo che di queste lettere n'erano venute trenta, fece che cadette nelle mani del Cardinale la lettera, che l'Abate Bochart di Saron stato Gesuita, scriveva al Vescovo di Clermont suo zio, nella quale era inclusa la minuta fatta dal P. Tellier, che quel Vescovo dovea sottoscrivere, come avean satto gli altri Ve-

scovi, e mandarla al Re; e in tal guisa si venne a scoprire questo intrigo anche agli occhi del volgo. E così è, e sarà di presente, ma gli uomini savi, anzi tutti quelli, che hanno una scintilla di senso comune, e non fono melenfi, conoscono chiaramente, che tutte sono dettature de'Gesuiti; poiche non sarebbe mai venuto in mente a Nostro Signore, nè scappato dalla penna del Segretario di Stato il nominare la Società Corpo rispettabile di Religiosi BENEMERITI DELLA CHIESA, il di cui Istituto, continuamente promove ogni sorta d'esercizi profittevolissimi alla Religione, e alla salute dell' anime. Sa Nostro Signore d'aver condannati gli errori ereticali del P. Berrayer. Sa, che il libro, che gli contiene, ha posto il compimento allo scandolo. Sa l'ostinazione, con cui tutta la Compagnia difese, e promulgò questi errori contrari direttamente alla Fede. Sa, che dal principio, e dalla fondazione di questa Società tutti i suoi Religiosi, in tutti i luoghi del Mondo si sono opposti ai Decreti , ai Brevi , alle Bolle , ealle Costituzioni pontificie, che non erano di lor piacimento, come è stato dimostrato con l'ultima evidenza, e con documenti autentici, e innegabili nell' Appendice alle Riflessioni, dove si sa vedere con una lunga serie cronologica tutti i danni, l'ingiurie, e le difubdienze, che hanno fatto i Gesuiti ai Papi, cominciando da Paolo IV. fino a Clemente XIII. inclusive; onde ne risulta quanto salsamente si possan dire i Gesuiti benemeriti della Chiesa, e quanto sia grande la sfacciataggine orgogliofa di questi Padri nei vanti, che si danno da per tutto d'essere il sostegno della medesima Chiesa. Non si può leggere senza indignazione la mentovata lettera del Gesuita al Cavaliere Milanese, dove sfrontatamente dice: Così nacque, così crebbe la Chiesa, di cui la Compagnia

il PRINCIPALE, e SINGOLARE sostegno. Si

144

può sentire superbia più sfacciata, e più contraria alla verità? e poi foggiunge : Infintanto che seguiremo a combattere l'ignoranza, il vizio, e l'erefie. faranno preste alla nostra rovina l'arti tutte dell'inferno. Ha questo Padre scambiato; invece di combattere . dovea dire promovere , perche i Gesuiti col cattivo metodo degli studi promovono l'ignoranza, e colla loro Morale il vizio, e con l'adulterazione della S. Scrittura l'eresie. In un altro luogo dice, che l'educazione della gioventu è il vero fcopo, e principale impiego del loro facro istituto. Si è veduto qual fia questa loro decantata educazione. Passa poi più oltre a stendere il loro vanto, dicendo, che il Papa prende la difesa di tutta la Compagnia, scrivendo a quel Nunzio ( di Spagna ) di render pubbliche le RARE. e SINGOLARI prerogative della medefima, e di manifestare il suo paftorale amore verso un Ordine IL PIU' VANTAGGIOSO alla Chiefa, che [ come dice il medesimo Gesuita ] ristringe nella sola povera Compagnia tutti gl'impieghi dell'universalità dell'altre Religioni ( al folito de Gesuiti si disprezzan tutti gli Ordini ] e mostra un eroico disinteresse ] oh questo sì ) Che la Chiefa tutta va a patire un irrepara bil danno, mancandogli il principal sostegno (cioè la Società] di chi per sostenere la purità della Fede, l'illibatezza de' costumi, la frequenza de' Sagramenti, i diritti della S. Sede, ha sacrificato ne paesi degl'Infedeli la propria vita, e ne paesi cattolici ha poste a repentaglio le proprie Sostanze O'c. in attestato di quella cieca ubbidienza, che i Gesuiti hanno giurata alla S. Sedonella so-lenne loro professione. E a chi pensa di parlare questo sfrontatissimo falsario? Forse a' mentecatti? O ad abitanti caduti in Terra dalla Luna poche ora fa? Se crede con queste patenti menzogne di reggere il credito de' Gesuiti, s'inganna forte. e gli discredita quel più. Che belle glose si potrebbero fare a questi paz156

zi vanti! Ma sono stati satti più che a bastanza nelle Riflessioni, e nell' Appendice alle medesime, e in altri libri usciti di fresco alla luce. Ma uno de' servigi di Dio, che i Gesuiti vantano, e che dà più negli occhi del popolo minuto, e accatta generalmente molti seguaci, con gran ragione è la divozione verso la Madonna santissima, la qual divozione non si può mai, bastantemente esaltare, perchè cunctas illustrat Ecclesias, onde non ci è diocesi, non ci è religione, che non la predichi, e la promova e non c'è angolo nel Mondo Cristiano nel quale non sia abbracciata con tutto il cuore : I Gesuiti si sono erretti in avvocati d'una parte di essa, ed è quella, che riguarda la sua Immacolata Concezione; ma all'usanza Gesuitica, ciod con fecondo fine, e non perchè fieno innamorati della Madre di Dio, che se fossero veri veneratori di Maria Vergine, non fosterrebbero, nè promulgherebbero a tutto lor potere il Berruyer, che co' suoi libri ha degradato tanto la dignità, e le prerogative del fuo divino Figliuolo. Ma promovono il culto dell' Immacolata Concezione, per discreditare presso al popolo i Domenicani, e S. Tommaso. E perche non crediate, che questa sia una mia immaginazione, vi copierò qui una lettera del P. de Lugo, che fu poi Cardinale, scritta a un Gesuita di Madrid benchè sia stampata; ed eccovela.

LETTERA DEL PADRE DE LUGO POI CARDINALE A UNO DEI SUOI PADRI DI MADRID.

Faccia in namera vostra Reverenza, che i suoi sudditi s'applichino con cura in coteste parti a rifvegliare la devozione della Concesione, alla quale gli Spagnuoli sono molto asfezionasi, per vedere, se con questo mezzo possimo rivolgere altrove i Domenicani, che ci mettono qui in grandi angustie difendendo S. Agostino; e io credo, che se mon gli obblighiamo a impiegarsi su qualche altra materia, ci vinceramo nei principali punti de Auxiliis &c.

fe questa lettera non bastasse per convincere, che i Gesuiti non promovono la dottrina dell'immacolata Concezione per la venerazione, ch'egli abbiano verso la Santissima Vergine, basta rammentarsi quel che secero dopo essere stati così istigati da questa lettera. Voi vi ricorderete d'aver letto se non altro nel libro 4. cap. 32. dell'istoria de Au-xiliis, che posero la statua di S. Tommaso, e la portarono in giro per vilipendio, e per ischerno nelle piazze, e nelle strade più popolate con una moltitudine di popolaccio dietro, che tra i fischi, e gli urli della canaglia andeva frustandola gridando: Sin peccado original. Sin peccado original. Come può prendersi per zelo d'onore verso la Regina di tutti i Santi uno strapazzo fatto a un Santo così illustre, Dottore di S. Chiesa, e tanto di essa benemerito da vero. Non credo, che si possa trovare un argomento più potente per dimostrare di qual razza sia il bene spirituale, e il servizio di Dio, che promovono i Gesuiti; perciò non mi prolungo più su questo tema.

Spacciano per un gran bene l' aver aperti per tutte le lor Chiefe una lunga fila di confessionali; ma fe confessionali e confessionali e confessionali e persone più colpicue, più ricche, più potenti &c. Che intrighi non hanno fatto, e non fanno per effere Confessioni de Sovrani? Non fecero sfacciatamente porre negli articoli della pace del 1721., che il Re di Francia dovesse prendere un Confessiona d' Capitoli Matrimoniali nello spossibili del Duca di

Savoja coll' Infanta di Spagna, benchè senza effetto, per la gran faviezza della Corte di Sardegna ? Né procurano di dirigere le anime di quelli, che hanno in mano le redini del governo per indurgli ad amministrare dirittamente la giustizia, che farebbe cosa fanta, e ultilissima al pubblico, ma bensì per ingrandire, e impinguare la Società, e questo farebbe ilminor male, ma fe ne vagliono per fare le loro vendette, e per perseguitare gli uomini da bene, e d' abilità, i quali non sono, nè possono essere loro schiavi . Gli esempi di tutto questo son senza fine . Basti dirvi, che il Confessor Gesuita del Governator di Milano indusse quel Signore a perseguitare S. Carlo Borromeo di continuo. Sentite lo Scrittor della fua vita lib. 5. cap. 7., che considerando gli strapazzi fatti a quel Santo Arcivescovo da un uomo d'una distintissima nobiltà, buon Cattolico, e fatto Governatore d'uno Stato riguardevole, e culto, da un Re Cattolico, e favissimo, non può far di meno di non dar la colpa d'una sì fonora empietà a' configli del Confessore, benche lo dica in enigma, o per paura del furor Gefuitico, o per altro motivo, ma dalle lettere, e da altri libri contemporanei al Santo si scioglie l'enigma chiaramente : Ecco le parole dell' Autore: Libenter ego crediderim primaria nobilitatis virum, in sinu orthodoxa Religionis natum, ad florentisfime Provincia Regimen ab Catholico , sapientissimoque Rege delectum, malignitate magis ALIENI CON-SILII, quam ingenii sui pravitate peccasse; sed pudet dicere, QUORUM prasertim CONSILIO, sive approbatione peccaverit. Fu modestamente ammonito più volte da S. Carlo, sed frustra . Adeo sibi ille blandiebatur, & auctoritate pollebat .

Essendomi troppo prolungato, perció mi convien fare un fascio di cent'altre cose, che avrei da dire sopra questi loro decantati beni, e servigi, che

vantano di rendere alla Chiesa. Dirò dunque due parole folo fopra i loro efercizi. Il Mondo fail frut-. to, che hanno fatto in Lisbona quelli dati dal Ven. P. Malagrida. Quì in Roma li diedero a certi Legali per indurgli a far delle Scritture in discolpa degli enormi delitti commessi da' loro PP. Portoghesi. Questi sono i frutti spirituali, che ricavano i Gefuiti da quest' opera per se stessa buona; ma essi hanno l'arte del calabrone, che ricava il veleno da quei medesimi fiori d'onde l'ape ricava il mele. Ciò ha ben compreso colla sua mente perspicace il sapientissimo Senato Veneto, che ha ordinato al Sig. Pietro Grandenigo di farsi rendere le chiavi d'un suo magnifico palazzo, detto il Chieo, che egli avea dato in mano ai Gesuiti, perchè vi dessero gli esercizi spirituali a'Gentiluomini, a' Cittadini, a' Mercanti, ed a' Sacerdoti, e gli comanda, che affitti, o abiti da per se detto palazzo. Inoltre ha spedita una Ducale a tutti i Rettori di Terraferma, ordinando loro di far chiudere tutte le case, dove si facessere adunanze per fare questi esercizi. Che vi dirò io delle prediche? Voi sapete, e chi non lo sa? i romori, che ogni giorno si sollevano in Francia, e quanti predicatori Gesuiti sieno tutto dì o interdetti dai Vescovi, o esiliati da' Magistrati. Quanto male secero i predicatori Gefuiti in quel Regno al tempo della Lega? Il P. Matteo Lorin con gli altri Soci non predicarono per tutto contro Enrico III. come fe fosse un eretico dichiarato? Quanti ne furono cacciati di Roma, che predicavano nel Gesù nel tempo, che si fabbricava il palazzo Altieri? Non sono molti anni, che il P. Alberti predicò in S. Pietro Vaticano, e non folo stabilì nella predica della Confessione, che la pura attrizione era sufficiente per sfare il Sacramento della Penitenza, ma ezandio che ciò era stato definito dal Concilio di Trento, e non si

spaventò di pronunziare su la cattedra della verità una menzogna così patente, fenza portare rispetto a un Clero cotanto riguardevole, e in cui fono tanti uomini dotti, e che fanno la dottrina del Concilio; perloche non lo vollero, con esempio singolare, confermar per un altro anno. Troppo più ci sarebbe da dire, se si spogliassero i loro quadragesimali stampati ; ma vedete quello del P. Paolo Segneri, che per eloquenza, e purità di lingua è meritamente celebrato, e leggete la predica della Predestinazione tutta contraria alla dottrina di S. Agostino, e di S. Tommaso, e per conseguenza della Chiesa. Questi punti foli servono per far vedere quanto è falso, che la Società si renda inutile a promovere il divino servizio, e la falute dell'anime, ed a servire la S. Sede per la Bolla di Visita, e di Risorma fatta da Benedetto XIV., come dice il P. Ricci in fine del suo Memoriale. Inutile si è renduta da per se stessa, e utile si renderebbe col riformarla, se ella sosse capace di Riforma, e se i Gesuiti non vi avessero sempre repugnato, e non vi repugnaffero con tutta la loro forza.

Qui termina finalmente la mia Critica per non tediarvi più, avendolo fatto abbaffanza. Non vorrei per altro, che vi nafceffe in teffa qualche ferupolo vano, per me, che l'ho feritta, e per voi, che l'avete letta. Qui in Roma ci fon certi devoti fedorit, e di cofcienza falfamente delicata, che tengon per fermo, che non folo chi ha fatto, o letto le Rifleffioni, l'Appendice, e aleuni altri fimili aurei libretti, ma anche chi gli fiuta, o gli tocca con un dito, debba andare in bocca al Lucifero maggiore; ma poi non fi fanno ferupolo a giudicare il Redi Portogallo per un empio, e adultero, i Ministri per eretici ingiutti, e vendicativi fenza verun altro fondamento, che un loro inconcuffo affioma, che i Gefiriti fieno infallibili, anzi che nel Mondo, non fi pof-

fa dar verità certa, e ficura se non è sigillata con l'asferzione Gesuitica. Che i Gesuiti mescolano l'idolarria col Vangelo; che il Cardinal di Tournon fu avvelenato da' benedetti Padri, lo testificano vari testimoni di veduta tornati quì a Roma, Monfignor Migrot, Monfignor Fochet, il P. Cerú, il P. Viani, Monfignor Mezzabarba, l' Abate Cordero, l' Abate Ripa, il P. Castorano, il P. Miralta, il Canonico Angelita, nelle cui braccia spirò Tournon, e molti altri. Bene. Ma questi testimoni non provano, perchè non ci è il figillo de' Gesuiti . Questi commerciano per tutto il Mondo, hanno usurpate intere Provincie, hanno fatte delle ribellioni nella Città di Porto &c. Ci fon migliaja, e migliaja di testimoni : ci è il corpo del delitto : ma tutto questo non prova nulla . Manca l'essenziale; la firma di mano de' Gesuiti, che lo negano. Sono rei di parricidio, e di con-giura contro la facra Persona del Re. E' provato per processo. Sono Convinti. Ci è egli l'assenso, e la confessione del Sinedrio del Gesù? No, questo manca. Manca dunque tutto, e niente prova. Le Lettere di Palafox, del martire Sotelo, le Relazioni de' Segretari di Propaganda, il Decreto del Cardinal di Saldanha, e cento altti scritti autentici, son carta straccia da far razzi, se non hanno l'approvazione de' Gesuiti. Chi non ha questa, deve esser escluso dagl' impieghi, dalle cariche, da' benefizi &c. nè questo basta : si deve considerare come nimico della Santa Sede, sia pio, sia ottimo Cristiano, sia ottimo Ecclesiastico, ritirato, studioso, dottissimo, sia zelante difensore della Morale Evangelica della dottrina di S. Agostino, di S. Tommaso: sia un' intera comunità esemplare, non importa, se non è approvata da' Gesuiti, tutto è velenoso. Questi soli hanno nel loro feno la verità, e ful loro petto il Razionale, e l' Urim, e il Tumim, anzi se essi non appro-

approvano il Vangelo, bisogna se non condannario almeno nasconderlo. Tutte le ragioni, tutte l'autorità, tutte le raccomandazioni se non vengono da' Gestiti, o da' loro Terziari non si debbono attenderc. Esti soli si debbono ascoltare, ad essi soli credere, esti soli compiacere, anco col disgustarsi tutto il resto del Mondo: essi soli ajutare, eziandio col rovinare gli altri, etiam se medesimi. D'essi si debbe mantenere il credito, ancorche si perda noi. Tutte queste strane, e ingiuste conseguenze vengono da quel primo principio, e benchè ingiuste, tutte si ab-bracciano: e questi che fanno i devoti, e gli zelanti ignrantemente le praticano fenz' ombra di ferupolo ; senza riflettere, che ingiustizie si enormi, e senza esempio non hanno altro fondamento, che quel canone, o affioma, che ho detto, e che essi si sono piantati nel cuore, che la verità, e la giustizia sono riconcentrate nel Gesuita, e che egli solo è infallibile, e impeccabile, e il solo illuminato; e tutto il resto del genere umano è errore, tenebre, e peccato. Ma se fosse così, non occorrerebbe predicar tanto, che bisogna sostenere il credito de' Gesuiti. nè essi avrebbero questa necessità. La verità, e la giustizia è quella casa fondata supra firmam petram, che per relistere a' venti, e all'acqua non ha d'uopo di puntelli. E pur di questi puntelli aver necefsità la Compagnia, più di 100. anni sa, lo consesso il lor P. Sacchini [l. 3. n. 16.] Imminuta autem no-fira ad vulgus auctoritate, qua una vel maxime ad proficiendum indigemus, exissimare promptum est, quan-ta sutura sit publici boni jastura: che volendolo spie-gare in lingua Toscanosa, vuol dire: Se noi perdia; mo il credito, che è l'unico appoggio, col quale ci reggiamo appresso i minchioni, e del quale abbiamo di mestieri per andare innanzi, e per tirargli a far tutto quel che ci piace, e che e profittevole alla

163

fiostra borsa, ognun vede, che la Società anderà & fuotoli. E per volgo voi fapete, che l'Ariofto in-tende ogni forta di persone, e fino i Monarchi, quando hanno la mente volgare, oscura, e ignorante, e il cuore meschino, e debole. Sicche i Gesuiti si dichiararono fin da quel tempo mercanti falliti a i quali col credito tirano avanti qualche mese ; ma non più . Or siccome è pazzia il voler reggere un mercante fallito, e fallito tanto tempo addittro, tanto più fe chi vuol far questo benefizio, ha per grazia grande il fostenersi in piedi, così è pazzia il voler sossere adesso il credito per tutte le piazze scre-ditatissimo di questi benedetti Padri. Ma non ostante tutto questo, il Generale per due volte tenta d' impegnare il Papa a intraprendere quell'impresa s the col suo peso opprimerebbe Atlante : E bene ; che cofa vorrebbero mai? A qual motivo queste suppliche? Non possono già avere occasione alcuna ; non solo di lamentars, ma ne pur di desiderare niente di più dalla clemenza Pontificia . Possono scrivere senza adulazione sopra tutti i ritratti di queito Papa, che hanno nelle lor case, quel motto scelto da essi, quasi con Prosetica ma non Cristiana previdenza! Clementem senserem seveni. Essendo che per quanto tutto il coro delle virtu spicchi in questo Santo Pontefice , la clemenza verso i Gesuiti ha fatto pompa maggiore per procurare di falvare il loro credito, per quanto è stato dal canto suo . Perche quantunque sia stato necessitato a condannare i dogini erronei circa alla Trinità, e l' Incarnàzione, e circa la Persona, e la Grazia di Gesti Cristo sparsi nell'opera del P. Berruyer, e condenhare altresì la difefa , che ne hanno presa i suoi confratelli, e fulminare la scommunica contro chi legge, o ritiene presso di se la detta opera, o le traduzioni, che in varie lingue ne hanno fatte i Ge-L 2

fuiti : e benchè fosse cosa notoria, che ciò non ostante esti ne predicavano, e raccomandavano la lettura, e il farne acquilto, e ritenerla; tuttavia con fomma benignità N. S. per mantener loro il credito gli ha sempre accarezzati, e ammessi sempre in Palazzo, e alla fua propria udienza, e signanter il P. Generale ogni lunedì, ed è andato alle loro Chiese con particolare distinzione, come su il giorno di S. Giuseppe, nel quale comunicò gran numero di persone. E quando ando all' ultima villeggiatura, in vece di visitare san Giovanni Laterano, come era il consueto suo, e de' suoi Antecesfori, per esser quella la principal Chiesa del Mon-do, e l' Episcopio de' Sommi Pontesici, e in sito il più opportuno, per qual altra cagione visitò egli S. Andrea del Noviziato, se non per mantenere il vacillante credito de' Gesuiti? Essendo da un Cardinal Delegato della S. Sede stati giudicati i Gesuiti. come Chierici negoziatori, e perciò in virtù di tante Bolle caduti nelle censure, e il Papa con una umanità indicibile, perchè non perdessero un jota del loro credito, non ha fatto fare passo alcuno contro di lorouma per non'aver a provare rimordimento di coscienza, ha fatto un Apostolica Enciclica, in cui esorta tutti i Vescovi a procedere contro tutti eli Ecclesiastici negozianti, tanto Secolari, che Regolari, ma fenza nominare i Gesuiti; ed ha voluto piuttosto far nascere un qualche sospetto, che gli altri Ecclesiastici attendano al commercio, i quali ne iono affatto alieni , che arrecare un minimo motivo d'immaginarsi, che l'Enciclica abbia preso di mira la Società. E quantunque si sappia, che fino nella Penitenzieria di S. Pietro, dove i Gesuiti stanno quasi precario medo, e come a pigione, e non vi abitano, se non quei Sacerdoti, che confessano in S. Pietro, e pochi laici, tanti appunto, quanti sono

necessari per servirgli; tuttavia vi si vende al minuto ogni forta di comestibili, fino l' ova, il baccalà l'aceto &c. a tutte quelle contrade. Che mai poteva far di più un Padre amorofo, e pieno di carità, intereslato pel buon nome de Gesuiti? Ma di più; un'egual carità, e anche maggiore hanno dimottra to i soi Ministri per far passare i Gesuiti per innocenti, e per impedirne il discredito. Non v' è diligenza, che egli abbiano trascurata per ricercare, e per reprimere chiunque avelle dato un minimo feenale di poca venerazione verso la Compagnia. Quel Laico mentovato di fopra, che fu efiliato per avere procurato a qualche suo amico l'Appendice alle medesime Riflessioni, the io sto criticando, benchè il libro non fosse nè proibito, nè censurato come maledico; non fu per altro, fe non per far vedere al Mondo, quanto caritatevolmente prema, e quanto efficacemente si operi per tener su il buon nome della Società, che per le vertenze di Portogallo; come dice il P. Ricci, viene a calare alquanto, e dar giù presso molti. E come per questo buon fine, e non per altro è stato espulso questo Laico, così è sostenuto . e applaudito il P. Stefanucci, che vende, come ognun fa, e come è stato in sin messo in istampa, l'Opere del P. Berruyer, benchè proferitte, e anatematizzate da due Sommi Pontefici, e che non fono inofficiose, come l'Appendice, e le Riflessioni contro una Frateria, o Congregazione, o Società, che eglino la voglian chiamare, illustre, e encomiara quanto si sia, ma composta d'uomini, come gli altri, vogliano, o non vogliano; dove i libri del P. Berruyer fono ingiuriosi a Gesù Cristo, e alla sua Chiefa, e attaccano la divinità del nostro Redentore, il mistero della sua Grazia, il dogma del peccato Originale, ingiuriofi ai sacrosanti Evangeli, agli scritti divini degli Apostoli, e a tutta la Tradizione. Ma

tuttavia la carità, che omnia fuffert, foffre anche ques fo, unicamente per mantenere il credito della Compagnia; il che non fo, fe si facesse verso qualsissa altro Ordine . Voi fapete, che io amo, ammiro, e stimo assai i Gesuiti, ma non so, se io mi potessi mai indurre a tentare di sostenere il loro credito con discapito della verità, e della giustizia, e se io lo poteffi fare lecitamente, quando per farlo io fossi costretto ( come nel presente caso ) a soffrire la taccia d'effere ingiurioso ai Papi , e oltraggiatore di Re, di Cardinali, Vescovi, e altri personaggi riguardevoli, e calunniatore, e infamatore della gente dabbene; anzi temerei di peccar gravemente contro la legge di Natura, e contro quella di Dio, Vero è, che una simile condescendenza, e la medesima pierà nel sostenere il credito de' Padri Gesuiti allignò anche nel cuore di S. Carlo Borromeo ; e benche uno di questi Padri si mettesse a predicare in Milano nulla concionandi facultate a fancto Cardinali impetrata, come si legge nelle note alla Vita di questo gran Santo [ lib. 5. cap. 7. ] e benche in pulpito si scagliasse mordacemente contro il fanto Arcivescovo, tuttavia questi dissimulavit aliquandiu , deinde leniter ejusdem moderatores de seditiosis hujusmodi vocibus certiores fecit, ut obicem aliquem tante audacia opponerent. Sed nihil unquam opportune in rem confultum; cioè il Santo diffimulò prima, poi dolcemente ne avvisò i Superiori del petulante predicatore, ma non concluse nulla, perchè impudentior Orator faetus, decreta promulgata, & fanctiones Archiepi-fcopi, imo ipsam quoque Pontificiam auctoritatem ad censoriam virgulam palam revocare nen dubitavit, cioè divenuto più impertinente lo zelante predicatore non solo biasimò i venerabili Decreti del Santo Arcivescovo, ma rivocò in dubbio la Pontificia autorità. Tam capit a pluribus vitio verti tanta Cardi-

dinalis patientia O'c. Caufarum Fidei Quafitor in provincia Mediolanensi, O' ipse Laudensis Episcopus tum -Mediolanii versans, orare Cardinalem, ut hujusmodi licentile franum aliquod imponeret : interminari etiam perniciosam moribus orationem in Gregis damnum aliquando eructuram. Fu dunque la carità del Santo per li Gesuiti biasimata dall'Inquisitore, edal Vescovo di Lodi, e fattogli vedere, che se favoriva la Società; era dannosa al suo gregge. Anche il samoso, piissimo, le dottissimo Cesare Spezzizni scrisse al Santo una lettera ne' 18. d' Aprile 1579., in cui fra l'altre cofe dice, parlando di quest' affare : Per quanto vegeo in quelta questione, non è stata fatta cofa alcuna più contraria al jus, se non che una troppo grande convenienza. Certa cosa è, che bisognava cacciare in un erraftolo questo empio oratore, e io non fo, fe fi possa punire colla carcere mai nessuno per cause minori , volendo offervare il retto ordine della giustizia . Tuttavvia S. Carlo vinse questa dolcezza con una nuova benevolenza, perchè diede a' PP. Gesuiti il processo, acciocché si cercasse qualche maniera di difendere il reo; ma il detto Spezziani molto più disapprovò questa risoluzione, tanto più che in questa Causa c'era qualche proposizione erezica, e l'esito provo, che lo Spezziani avea ragione : cum statim acrius bellum inde exarferit ; commota enim in illum nova tempestas est a catus illius Patribus, qui concionatoris sui partibus studere voluerunt . É tanto si poteva aspettare S. Carlo, che i Gesuiti, come fanno sempre, sarebbero stati più dalla parte del loro predicatore, fosse quantosivoglia reo, anche d' erefia, che dalla parte dell' Arcivescovo, benchè Santo. Questi finalmente diede al predicatore la casa per carcere ; fed frustra ressit consilium, cum illius Ordinis Collega indemnem nocentis famam fervare apud populum vellent, plures semper civium admissi ad hujus colloqui-

tim funt . Eccoci al salvare il credito ce per salvarlo, che fecero i Gesuiti? Spacciarono per Milano, che il Predicatore non istava bene, e ammisero le visite, quantunque fosse stato loro vietato il lasclarli parlare con nessuno . Ma il mantenere il credito importava più, che il foggiacere a una pena sì leggiera, e l'ubbidire a un tanto Cardinale; anzi pet sostener questo credito pasfarono a screditare il Santo, e se era possibile, a sargli perdere la riputazione non in Milano folamente, ma anche nei paesi più remoti . Deinde complures in exteras regiones miffe funt littere plene contumeliarum in S. Cardinalem, atque in iis Concionatoris dicta per fallacias desendebantur. Come appunto ora fi sa nella Causa di Portogallo. Di più cacciarono fuori delle calunnie contro chi era familiare di S. Carlo, e là intendeva a favor suo, come si fa ora. Inoltre: Reus reclamavit inimicum sibi Archiepiscopi tribunal esse, " ad Romanam Curiam provocavit, come ora fi. dice, che il Tribunale di Lisbona è nimico de' Gefuiti, e si ricorre alla Curia Romana, che è loro fvisceratamente savorevole. Ma Roma era, quanto a loro favorevole, altrettanto giusta, e spassionata, e fenza ciechi pregiudizi; onde i Cardinali fecero · loro delle riprensioni propter publicas literas, quas in alias regiones Patres diffundi ante pronunciandam sententiam curaverunt . Che cosa avrebbero detto quei Cardinali, de' Gesuiti odierni, che non avanti 'alla fentenza, ma dopo hanno sparso, tante, lettere calunniose? Fu commessa dunque la causa al Cardinal Savelli Segretario del S. Offizio: Optime in eum Ordinem [ feguita l' Autore delle note ) erat animatus hic judex; non tamen apud eum valuit patronorum auctoritas, ut locus juri non efset. Era questo Cardinale portato per i Gesuiti, ma più per la giustizia, per la verità e per la coscienza, e per l'onore. E quantunque i Gesuiti movessero l'Am-

bafcia-

160

basciador di Spagna ad andare a raccomandare la Causa a ciascun Cardinale, tuttavia non gli rimosfe dal fare il loro dovere, e non prevalsero tutti gl' indicibili intrighi de' Gesuiti, che mossero contro San Carlo, de quali lo ragguagliò lo Spezziano con una lettera de' 4. di Luglio dicendo: Che se San Carlo non avea odio co' Gesuiti, l'aveano ben essi contro di lui, e che le macchine, che andavan fabbricando controgli nè le poteva scrivere, nè il Santo le poteva pensare, le quali erano tante, che alcuni Cardinali gli avevan detto, che ai Gesuiti s' era rivoltata la testa, e che davano in pazzie. Quemadmodum tuus omnino expers odii est animus in hofce Patres, ita tibi perfuafum habes, vacare eos malevolentia in te omni, ut quidem aquum effet ( ma non secondo il Codice della Società, che non perdona mai ) Verum aliter omnino res fe habet Rome, cum quidquid illi in te moliuntur, nec ego foriptis, nec tu sogitatione complecti valeamus, (Lo ftefto fi pud scrivere ora al Redi Portogallo) Hoc unum dico, quod mihi Cardinales aliquot majoris ordinis aperte significarunt, videri nimirum sibi, eos omnes de mente dejectos; adeo maria miscent, O montes . O' illos quadam veluti agitant intemperia. Loquuntur, & obloquuntur quidquid in buccam venit, licet pueres eximis theologi fenferint harefeos rerum viders Concionatorem . ( Ecco il bene, che fanno i Gefuiti colle lor prediche ) Vedendo i Gesuiti il caso disperato, e che il Predicatore farebbe stato punito, ricorfero a quel medefimo rifugio, a cui fono ricorsi adesso: che il Papa voglia falvare il ctedito della Compagnia, col fospenderne la sentenza. Rogatus demum est a Patribus Pontifex, ut juberet Cardinalium cœtum ab omni judicio abstinere, ne in nnum hominem prolata fententia in Ordinis universi infamiam redundaret. Ma conoscendo il Santo, che questo era

uno de' soliti ingannevoli sutter sugi: Novam hanc fallaciam aliis literis difflavit Carolus in hac verba : Quod si per cuniculos oppugnari jus velint, & fassis toloribus rei veritatem obtegere, fas mihi videtur Gregorium XIII. commonere, ne minus velit Fidei orthodoxa deferre O'c. quare inane hoc, quod affingunt periculum penitus contemnendum videtur , cum dictitant poffe imposterum ledi totius Ordinis famam . E quindi prova, che questa paura del discredito è una vanità. Ed in effetto S. Agostino non ebbe paura, che si discreditasse il suo monastero per un furto, che aveva commesso un suo monaco, come egli dimostra lungamente in una fua famosa lettera per via d'una prolissa induzione; il che sarebbe bene, che capissero tutti questi devoti de' Gesuiti, che vanno dappertutto declamando a favore del credito della Compagnia. Ma S. Agostino aveva un bel provare la fua propolizione, perchè in lui si verificava, non essendo ègli d'accordo col monaco delinquente, nè aveva partecipato del furto da lui commesso, il che non so, se si possa dire del P. Generale; almeno della maniera di procedere di lui, e degli altri Superiori della Società sembra, che sieno a parte di tutti i delitti, perchè'li difendon tutti. Finalmente i Cardinali diedero la sentenza, e condannarono il Predicarore, benche fosse Papa Gregorio XIII. Il maggior fautore. che abbia avuto la Compagnia, e direi anche, che fia per averne; ma tuttavia i Gesuiti tanto secero. che riusci loro il sopprimerla, e che ella non si pubblicasse; stante anche l'eccelsa santità di Carlo, che non fece instanza nessuna. Questo racconto dimostra, quanto sia in primo luogo perscoloso il vole. sostenere il credito de' Gesuiti, mentre un Cardinal Arcivescovo di Milano nipote d' un Papa, un uomo di tanta stima, e di tanta venerazione, e per dir tutto in una parola un S. Carlo Borromeo, messe a ri-

schio la sua riputazione non solo in Italia, ma suori ancora, e ne fu amichevolmente ammonito da Vescovi dottissimi, e sin dall' Inquisitore ; e benchè la fua profondissima umiltà lo portasse a disprezzare anche il suo buon nome, pur considerando, che un gran Pastore oportet irreprehensibilem effe , & eos , qui contradicunt arguere , funt enim multi etiam inobedientes, ventiloqui, & seductores, quos oportet re-darguit, e considerando, che ne veniva del danno al suo gregge; finalmente si risolvette a non pensar più al credito, o al discredito de' Gesuiti. In secondo luogo si deduce, che è impossibile il sostener questo loro credito aerco, perchè quanto più altri lo sostiene, tanto più essi con la loro indocilità, superbia, ed orgoglio lo rovinano, come fecero allora, e come hanno fatto, e fanno tuttavia di presente. Poiche se volevan sostenere il lor credito, dovevano ricorrere al Papa, perchè s'interponesse col Re Fedelissimo, acciocche gli volesse ritornare in sua grazia, offerendosi pronti a dargli tutte le foddisfazioni, che il Papa avesse giudicate giuste, e convenevoli, e non fare un Memoriale, che protestando d' esser credirori del Re, e di aver tutta la ragione dal canto loro, azzuffasse il Papa con un Monarca veramente benemerito della Chiefa, e inducesse una rottura tra le due Corti, con iscandalo grande e non con minore pregiudizio, e danno de'fedeli, e degli eretici. Contra quello sensatissimo, e disappassionato discorso m' aspetto di ficuro, che se questa Critica verrà mai alle mani de' Gesuiti, o de suoi ignoranti adoratori più bizzochi, che cristiani, i primi m'accuseranno di calunniatore, e i secondi di mordace. Dalla prima taccia mi difende la verità, che è onnipossente, e dal fecondo lo Spirito Santo con le parole di Geremia ( cap. 15. ) che c' intuonano agli orecchi, che non s' abbia riguardo per questa perniciosissima Società :

cietà : Nolite tacere super iniquitatem ejus . quoniam tempus ultionis est a Domino ( nè da altri poteva venire ) Ululate super eam . Tollite resinam ad dolorem ejus, si forte sanetur. E se questo esclamare non gioverà alla Compagnia , gioverà alla plebe fanta del Signore, come dice S. Paolo ( 1. a Tim. c. 5.) Peccantes coram omnibus argue, ut cateri timorem habeant . E oltre il precetto di questo divino Appostolo . ho dal canto mio il fuo efempio, che nelle fue Epistole grida ad alta voce contro i falsi maestri , e predicatori , che s' infinuavano nelle Chiefe da lui fondate . E così fece Gesà Cristo contro i Farisci di che è pieno il Vangelo per chi si volesse prender la briga di leggerlo. E così si dee fare contro i peccati, e i peccatori de' di nostri . Or che i peccati de' Gesuiti di Portogallo, e degli altri Gesuiti abbiano il carattere d'una legittima notorietà dopo le fentenze de' Magistrati, e i Brevi, e le Bolle de' Papi, lo infegna il loro P. Suarez annumerato fra SS. Padri dal P. Barzio Gesuita ne' suoi Annali, che perciò suron soppressi per un arresto del Parlamento di Roven, dove questo Padre era Rettore. Ecco le parole ( tom. Iv. de Relig. l. 10. cap. 12. n. 9.) Notorietas juris fequitur post officium judicis per fententiam ejus, e lo ricava del Corpo Canonico ( cap. ult. de Cohabit. cleric. O' mul. )

Ma come mai le parole d' un omicciatolo come me, i sipireran timore a una Società tanto siera, come la riciancia, a vuezza a intimorire gli altri, come la riciancia, se essa disprezza ogni medico, e ogni medicina come la vioce, e i fulmini di Dio omipotente, giacchè essa fi ride della voce, e de sulmini del suo Vicario. Per quello io recito, e ripeta spessionale di dio Vicario, e pripeta spessionale del suo vicario del suo con città del si occio, e describina devota orazione, che io trovai in un ultipricciuolo, ed esotro ogni buon cristiano a sar lostesso.

173

voi mattina, e fera con l'altre vostre divozioni :
Grande Iddio, fate, poichè voi potete, fate, dico, cader la benda fatale, che questi IP. hamo su gli occhi. Liberateli dalla tiramia del padrone eruacle, sotto il quale si sono soggettati dal pionto, che egiti of son voluni sottara all impero della vostra Gravia; e del vostro amore. Strappateli dalle mani del tiramo infernale, che gli ha melli in catena, e si vide di tuti te gli sforzi umani, percob non tiene nellino; e vom ha se non uno più forte di lui, che gli possa rapire le sue spoglie. Questi infelici eccessivamente gelosi duna dalla tibertà, sono estetiramente liberi, ma liberi dalla giussiria, liberi a non sare il bene, liberi a non si sull'alla perdivione.

Signore, poiche voi solo potete farlo, in riguardo loro rompete l'ingannevole allettamento dello spirito maligno. Turbate più presto, che potete la calma funesta, in cui vivono, e fate lampeggiare contro di loro tutti i terrori falutari, che la vostra Grazia potente , e vittoriofa fece una volta già lampeggiare contro Saulo, quell'indurito Farifeo, che fu abbatuto, e costernato a vostri piedi, per esser poi sollevato, e con-vertito. Noi ci rammentiamo, o Signore, un passo del vostro Profeta Geremia, che ci percuote, e ci empie di terrore, e per loro, e per noi . Questo santo Profeta stordito dalla falsa pace, che godono sopra la Terra gli empj, e i persecutori de vostri fedeli Servitori, si ri-vosse a Voi, o mio Dio, e vi prego di scopringli il fondo d'un tal mistero: Quare via impiorum prosperatur ? perchè , Signore , vanno tanto bene le cose degli empj? E voi tosto gli faceste fare contro di loro questa terribile imprecazione : Sieno tutti raccolti insieme, come altrettante vittime, destinate alla strage . Sieno ingrassate per sacrificarle alla collera di Dio vi-vo: Sieno marcate in questa vità con un carattere di

maledizione indelebile. Congrega cos quali gregem ad victimam, & fantificas eos in die occisionis. Ohimê! se stessero ancora lungo tempo tranquilli ne loro errori, se voi non gli turbaste, se voi non gli risvegliaste con salutifere umiliazioni , noi temeremmo Dio giusto, e santo, che egli fossero indegni, per causa de loro missatti, della vostra verga paterna; e che voi non riferbaste per lore i vostri fulmini, e la dannazione eterna. Noi ve ne scongiuriamo, Signore, non lo permettete mai. Voi sapete, quando bisogna mostrarvi duro, e crudele per bontà : Misericorditer saviens. Vi battete per guarire : Percutis , ut fanes ; finalmente voi date la morte, perchè noi non mojamo per sempre a Voi, e alla vostra Grazia (1): Ét occidis, ne moriamur abs te . Battetegli dunque ; umiliategli , affliggetegli. Non importa per qual verso voi li prendiate , purche gli falviate :

Ohime! son troppo imgrati per lasciarsi guadagnare da vostri benestz; Troppo carriali per lasciarsi guidane dalla speranza de beni invisibili. Troppo imprudenti per prevedere i mali lontani. Bisogna loro per
iscuotergli qualcosa di più. Bisognan loro grandi umiliazioni; e grandi avversità temporali. Torno a dirlo, o Signore, umiliategli; e segnalate il vostro amore per loro, accomodandovi alor bisogni: Affiiggetegli, e abbattettegli a piedi della Croce di Gesì Cristo, acciocche spaventati dalle loro miserie; non abbiano più speranza se non in Gesù Cristo; poichè per
Gesù Cristo solo, e nont da loro medesimi, si potranno
sollevare dall'abisso, dove gli ha precipitati la lor
superbia. Imple sacies eorum ignomistia, & quarent

nomen tuum Domine .

Questa Orazione si faccia con gran fiducia, e col cuore ardente, e umile, non solo per questi be-

(1) S. August. Confes.

nedetti Padri, ma anco per li loro devo ti, che ne hanno egualmente bilogno, ma con termini diverli, dicendo folo: Illuminare his, qui in tenebris, O' in umbra mortis fedent O'c. poiché fe quelli s' illuminaffero, s' illuminerebbero anche quelli. Io non credo per certo, che si possa fare orazione più appropriata di questa alle presenti necessità di S. Chiesa. Questo è quanto mi è sovvenuto su due piedi nel leggere le Rislessioni ec. E resto ec.



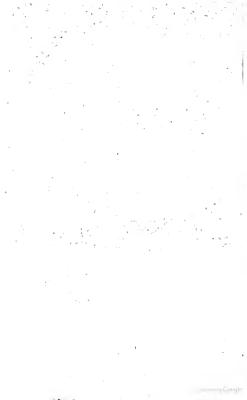





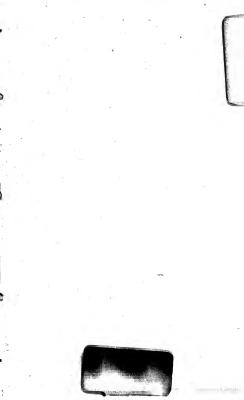

